





# RACCOLTA

## PANEGIRICI

SOPRA TUTTE LE FESTIVITA

DINOSTROSIGNORE, DI MARIA VERGINE, E DE'SANTI,

RECITATI

DA PIU CELERBI ORATORI DEL NOSTRO SECOLO

sì Stampatt, che Manoscritti, come pare tradosti dalla Lingua Francese.

TOMO QUINTO.





IN VENEZIA,

PRESSO FRANCESCO PITTERI. CON LICENZA DE SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

Transiene Linego



## INDICE

### DE PANEGIRICI.

R Agionamento fatto dalla Santità, di N. S. Papa Benedetto XIV. nell'ammettere nelle Terefiane la Madre Suor Marigi Tarefa Imelda di Genin Crocchifo. Pag. r

Panegirico in onore di San Giobbe, recitato nella Chiefa Prepofiturale di Sant' Adriano P. di Spilamberto Diocefi di Modena, dal P. Alfonfo Maria di Reggio. 4

Discorso sopra la Vesta Inconsutile di N. S. recitato nella Chiesa di S. Mosè dal M. R. P. Schassiano Paoli della Congregaz, della Madre di Dio. 16

Orazione in lode di S. Michel Arcangelo, recitata in Rovigo dall' Abate Giuseppe Rossi da Crema.

Panegirico di Sant' Anfelmo Vescovo di Lucca, detto nel Duomo di Mantova dal P. Gio: Umberto di Crocconato della Comp. di Gesù.

Panegirico in lode di San Giovanni della Crose, recitato dal M. R. P. Giampietro Bergantini C.

Panegirico di S. Pietro Regalati del Dottor Paolo Lana. 58 Panegirico di S. Pellegrino Laziofi de' Servii di Maria, recitato dal M. R. P. D. Giampietro Bergantini Cherico Regalare. 68

Panegirito di S. Francesco di Sales Vescovo e Principe di Ginevra, del Dottor Ferdinando Porretti. 83 Orazione in lode di San Giuseppe,

del M. R. P. Sebastiano Paoli

della Congreg. della Madre di Dio. 91

Panegirico in onore del B. Enrico, detto di Bolzano, del M. R. P. Demetrio Panicelli dell'Ordine de' Minimi.

Discorso nella Consecrazione della Chiesa delle Monache dotte la Vergini recitato in Verona dal P. Serasso da Vicenza Cappuscino...

Panegirico della Santissima Vergine
Addolorata, recitato nella Ebiesa
di S. Mosè dal M. R. Padre Sebassiano Paoli della Congregazione della Madre di Dio . 114
Panegirico della Santissima Vergine
Annunziata; recitato nella det-

ta Chiesa dallo stesso. 123 Orazione sarra detta nella Sala del Senato della Serenis. Repubblica di Lucca dal P. Giovanni Granelli della Comp. di Gesù. 129

Panegirico in onore di Santa Gertrude Vergine, detta la Magna, recitato in Bologna dal P. Carlo Sanfeverino della Comp. di G.

Orazione detta al Senato Veneziano dal M. R. P. Sebafiano Paoli della Congregazione della Madre di Dio. 142

Orazione in onore di San Francefco d'Assista del P. Giuseppe Giacinto Trivieri Vercellese, dell' Ordine de' Predicatori. 154 Panegirico della Santissima Sindone

nor Offervante.

detto nel Duomo di Torino dal P. Gianfrancesco di Venezia Minor Offervante.

165

2 Par

Panegirico in onore di S. Clemente Orazione in onore di Sans' Agnesa Martire, recitato in Lendinara di Montepulsiano, recitato dallo dal P. Giuseppe Maria Olmo Bi-Orazione in onore di S. Filippo Nenor Conventuale. 173 Orazione recitata nella Domenica si del P. Giuleppe Giacinto Trivieri Domenicano m delle Palme nella Ducal Bafilica di S. Marco, dal P. Ignazio L' Appostolato di Maria, Panegirico ad onore de Beati Sette Fon-Porro de Cherici Regolari Minifiri degl' Infermi . datori dell'Ordine de Servi di Orazione in onore di San Niccolò M. V. del Padre Macfiro Pelledi Bari Arcivescovo di Mira, Erino Maria Galcotti , Provinciarecitata in Parma da Giampiele dell'Ording medefimo. tro Bergantini Cb. Reg.

## RAGIONAMENTO

FATTO DALLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

## PAPA BENEDETTO XIV.

Nel giorno 7. di Gennajo 1748.

NELLA CHIESA DELLA B. VERGINE ASSUNTA IN CIELO delle Monache Terefiane del Monaftero di Regina Cali

'Nell' ammettere alla professione Regolare fra Esse

#### LAMADRE

### SUOR MARIA ANNA TERESA IMELDA

DI GESU CROCEFISSO.



Già compito d' anno, da che in queflo flesso luogo l' immettemmo all' Abito, ed al Noviziato in questo fin cui si prosessa con tutta esat-

terza la Regola di Santa Terefa: ed effendoid a Noi con tutta efecto de effendoi da Noi con tutta efectora sifigotto, che in quell'anno Ella ha con tutta efectora adempio quanto nella Regola fi petferire doverfi ademi di contratta del contr

Abbiamo detto di rinovare il detto efempio: si perchè Marcellina fa , come ella lo è, ben' illufte per li (uo) Narali , essendo fiara figlia d'un' infigne Romano, che ebbe la Prefertura delle Gallie, e sorella di chi colle infegne Confolari , prima di ascendere al Vescovado di Milano, era stato Pre-

Tomo V.

feto nella Ligoria, e nilla Emilia. Senilla, si percib, fi Marcellina faemdo la Profeffione Regolare nelle mani del Profeffione Regolare nelle mani del Compagne l'antica Cafa paterna, che era per appunto in quel luogo, in cui oggi è il monaftero della Monache di Sant'Ambrogio, il Monaflero, in cui Ella oggi è per fare la Profeffione, è Monaftero fabbrica-

ta da' suoi gloriosi Antenati.
Parlò il Pontifice Liberio nell' ammerrere alla Professione Marcellina : e non offante il lungo corfo di ben tredici Secoli , la fua parlara ancor' oggi fi conserva, e fi fa quanto disfe, avendola S. Ambrogio fratello, come fi è detto , di Marcellina , inferita nel fuo libro terzo delle Vergini al Capo primo. Fu la parlata affai breve : il tema fu preso dal giorno, in cui facevasi la Professione, che era il giorno del Natale di Gesù Crifto: Ed il tutto fu indrizzato a vie più accondere nel cuore di Marcellina l'amore verso Dio . Non essendo questo giorno, il giorno del Natale del Signore, non possiamo uniformarci al tema, che prese Liberio dal giorno, in cui

ammife Marcellina alla Profefiore. Procuperemo ben'th conformaci nella hervità, e nel l'aggerire a lei i più stidi motivi, per tener fempre accefo nel fuo cuore l'amor Divino. Le addirectemo dunque gli efferti della tralegni che in quest'i occasione i delig e cò della l'un predefinazione, e l' obbligo per confeguenza, che le corre, di fempre più indiammarin nell'amare

il Signore. E per vero dire , fe ella riflettera alla sua fresca età, alle doti del suo corpo, alla nobiltà della fua rinomata Famiglia, alle dovizie della medefima, agli agi, che l'amor paterno le preparava, e con tanta tenerezza, e buona fede le efibiva, e nello flesso tempo considererà con qual costanza d' animo, con quanta fermezza di spirito , con quanta allegrezza di cuore ha preso l' Abito di S. Teresa, con quanta esemplarità ha compiuto il Noviziato, con quanta pia, e fanta impazienza ha fospirato, che venisse quello giorno , farà neceffitata a confessare , e riconoscere in se stella gli effetti della Divina grazia vincitrice . Recordatus fum tui miferans adolefcentiam tuam, così si legge in Geremia al Cap. 2. In charitate perpetua dilexi ee, ideo attraxe te miferant , così fi legge nello stesso Geremia al cap. 21.

Chiari altresl fono i fegni, che Iddio in quello giorno, ed in quell' occasione da della sua predestinazione; ed acciò Ella facilmente comprenda quamo ora le diciamo, proponga alla fua fantalia una Nave posta in mezzo al mare pieno di scogli, di procelle, e di tempeste: proponga inoltre alla fua stessa fantalia un provido Nocchiere, che sottragga la detta Nave dal Mare, destinandola a stare in un porto, da cui non debba più effere estratta: fi figuri finalmente, che il porto fin ben guardato da i Venti, e che in esso non manchino tutti gli ajuti, che fono necessari per qualsivoglia caso inopinato, e per qualtivoglia dilgrazia, che fosse mai per succedere; e chi mai farà, che non confessi, darsi dal provido Pilotto contrasegni evidenti della sua brama tutta intenta alla salvezza, ed incolumità della Nave?

Il Mondo pur troppo è un Maré pieno di foogli, e di procelle, e particolarmente, fe in effo fi vive, come si dice, alla moda, che è to stesso, che dire una vita molle, oziola, e che niente ricufa di facile, e di dolce alla natura, ed in cui un divertimento fuccede all' altto . Pregio della converfazione è l'amare la galanteria; ed ecco uno fcoglio, in cui s' inciampa, essendo molto facile, che il cuore scappi, e voli di là da i confini, che la legge prescrive. Si coltivano senere amicizie fra persone di sesso disterente; ed ecco una poiente procella, perchè le predette amicizie bene speslo arrivano alla passione. In una parola, si vive in modo, che si da a divedere anche ai ciechi, che più si ama il Mondo, che Iddio: Lata porta, O Spatiofa via eft, que ducit ad perditionem, O multi funt, qui intrant per cam : \_ fone parole di S. Matteo al Capo 7. che ben considerate , non si possono intendere dalle persone affatto perdute, scandalose, sommerse ne'vizi, e fenza erubescenza, ma delle altre, che vivono nel modo poc' anzi accennato parlando il fagro teflo di moltitudine ; multi funt , qui intrant per eam , ed essendo molte, e pur troppo molte le persone, che oggidì vivono una vita galante, ed alla moda ; effendovi altrest pur troppo persone, che vivono una vita affatto scandalosa , ma mon tante, che non vi resti un buon numero d'altre persone, che vivono diversamente, ed hanno in orrore la sfacciaraggine, ed il trionfo del peccato : in una parola, il fagro Tefto parla di moltitudine, e quella parola meglio fi verifica in quelli, che vivono alla moda, che negl'altri, che vivone pubblicamente sommersi ne' vizj .

Il Porto adattato per liberare da i pericoli del Mondo, è la Religione. Il Porto ben guardato da i Venti, dalla procelle, e da qualfivoglia funella digrazia, che portife fuccedare, è fenza dubbio la Religione, che vive

colla Riforma della Santa madre Terefa . In effa fe mai qualche cattivo esempio ardisse di comparire, resta per la più fenza effetto , si perche è fempre punita, sì perchè non è mai approvato, e finalmente, perchè il buon clempio vien fostenuto dall' autorità di gente invecchiata nel fervizio di Dio, che non teme ne le censure de' critici, nè le burle de' profani. Il buon ordine, gli avvili, i configli, l' efortazioni, e le pratiche di pietà fono tante barriere, che si oppongono aldifordine. In guardia a questo porto è fituata una Torre fimile a quella deferitta ne' Camici al Capo 4. Mille elypei pendent en en: emmis armatura fortium .

Ed ecco, fe non c'inganniamo. esposti a lei gli effetti della Grazia vincitrice, ed i fegni non equivoci, che Iddio da della sua predestinazione. Altro dunque non rella per compimento di quello nostro discorso, che porre avanti i fuoi occhi, l'obbligo, che le corre, di sempre più infiammarsi nell'amor Divine. Iddie chiama, ed invita continuamente co i fuoi ajuti; e con tutta giustizia la ragione vuole, che se gli risponda : Vocabis me, O ego restondebo tibi : fi legge in Giobbe al Cap. 15. e guai a chi non corrifponde all'invitto , come fi vede ne' Proverbj di Salomone al cap. 1. Onia wocavi, O rennifti Or. ego quoque in interitu vestro ridebo, & fubfanabo . Il di lei cuore sia sempre in tutto, e per tutto fimile al fagro Altare descritto nel Levitico al Cap. 6. Iddio comandò a Moisè, che il fuoco fempre vi ardelle: Ignis autem in Altari sempre ardebit. Il suoco dell' Altare doveva effer perpetuo, ne mai doveva mancare: Ignis est ifte perpetuut , qui nunquam deficiet in Altari . Socondo il sentimento di vari Interpreti . fu il fueco acceso nell' Altare miracolosamente dal Cielo: ma il mantenerlo continuamente acceso detivava , e doveve derivare dall' opera del Sacerdote, the doveva andar fomministrando opportunamente le legna; onde nel fagro Testo dopo le parole : Ignis in Altari femper ardebit , s' aggiunge , quem nutrient Sacerdos Subjiciens ligna mane per fingulos dies. Il di lei cuore è l'Alrare, il fuoco è l'armor di Dio, che Iddio Resso ha acceso in esso. Si mantenga dunque di continuo accelo, e eiò si saccia coll' attenta considerazione de gran benefizi, che in questo giorno riceve dal Cielo. Sono tanto grandi, e tanto segnalati, che esigono da Lei, che a null'altro pensi nel gratto di fua vita, che al nostre amabiliffimo Recentore, eletto da Lei per lipofo. Fu Maria Maddalena vera amante di nostro Signore, quando intele, che era morto, e sepolto, corfe a ricercarlo, ed avendo so fua vece ritrovati gli Angeli, non potè con-tentarii di loro, benche fossero belli oltre modo. Ando guardando di qua e di là per vedere , le incontrava l' amato dell' Amma fua : ed interrogeta dagli Angeli, perchè piangelle : Mulier , quid ploras? ella non asciugo le . lagrime, contentandosi dello splendore , e della bellezza di quegli Spiritt celesti, ma avendo sempre presente il suo Signore rispose, come si vede in S. Giovanni al cap. 20. Talerant Deminum meum, & nescio abi posuerunt eum. L'esempio di Maddalena, che amò più il fue Maestro Crocifisto, che gli Angeli glorificati , è l' esempio , che S. Francelco di Sales in un foo Sermone propose ad alcone delle fue Monache della Visitazione , che facevano nelle fue mani la Professione. Quetto è l'efempio, che in quelta flessa occasione proponiamo a lei : ed acciò ella ne riceva , e ne ricavi il frutto , che fommamente delidetiamo, e fondatamente speriamo, indriziamo, giusta il rito della Chiesa, le nostre preci al Signore, invitando ancora gli affanti a fare lo fleffo, ed intonando, come factiamo, il Veni creator Spiri-\$35 e-

## PANEGIRICO

IN ONORE

### DI SAN GIOBBE

DEL PADRE

#### ALFONSO MARIA DI REGIO.

Recitato nella Chiefa Prepositurale di Sant' Adriano P. di Spilamberto Diocesi di Modena l'Anno MDCCLIX.

Sicut Palma multiplicabe dies meet. Radix mes aperes eft secut aquat; O ros morabitus in messone mes. Job. 29. v. 18. & 19.



ON, è sempre indicativo d'irato Ciele, allorchè intorno fichia il fingello, e sguainata arruota in giro la spade allo anniantamento di colni, che il dolore amareg-

gia , la perseouzione circonda , e la Iventura denuda. Chi non vede più in là, ad uno di quelli lo raffigura, che il come scenda dal Sole raggio in perpendicolar direzione a penetrar non giungendo, molto meno di diotrica è capace, cioè del raggio rifratto . No, non sempre è in acconcio il Davidico fentimento dell' empio esaltatosi al pari del Libano, che il passeggiero sguardo di lì a poco offervando, più nel ziscontra (a) - Segno di divina benevoglienza anzi con l'Angelico dir fi debbe, quale a maniera dell' oro (6) estratto dal cavernoso materno seno , vodendo le anime depurate, a furote di fiamma investigatrice, e discorrente, del pallore nativo addita il pregio colato, il terreo, e l'eterogeneo fi taglie . Non est signum , quod aliquis non fit amieus Dei , fi aliquando corporaliser affligatur (c). Quegli appunto, che ama Iddio, questi tenta, pruova, e percuote (a), e qual Padre sul figlio turto se stesso di compiacenza riempie (e), onde così trovargli degni di sè per costituirli fu molte cole . Quor amo, arguo, & caftigo; sì, quelli, che amo con la dolcezza della predefinazione, con le parole correggo, e col flagello affalgo : ques amo dulcedine predestinationis, arguo verbis, & cafligo flagellis (f). Così al grande, che oggi con sì nobile folenizzamento al plaulo, ed al culto chiamate : invitto Re Giobbe accadde. Ne qui d' popo elfendo di lungo commemoramento, che dipartenza sarebbe, se si intracciasse la di lui femplicità , innocenza , e rettitudine , in vece di farci caratteristico l'argomento, pensatamente investigiamo il siagello, che su lui venne dal Cielo, il motivo di effo, e le confeguenze . E per meglio nello intatto riscontrara, a ciò, in cui Egli si espri-

<sup>(2)</sup> Pfalm. 136. (b) Sap. 2. (c) D. Thom. l. 1, lit. b. (d) Prov. 3. (e) ibi. (f) D. Thom. ut fup.

ene, appoggiamoci. Moltiplichero come palma i giotni miei : farà fulla correute dell' acque la mia radice aperta, e uella mia mieritura dimorerà la rugiada . Nella palma , il flagello su Giob-be scorgendo, quanto più amplo , tanto più nello flagellamento il vedrete paziente, Sicus palma multiplicabe dies meos. Nell' acque, che intorno affalgono le radici, il motivo, che quanto più impensato , tanto in esse più giu-fto : Radix mea aperta est secus aquas . Nella rugiada , le conteguenze , che quanto men prevedute, tauto più furono nella mietitura sua numerose : Ros morabitur in meffione mea . Profittabile, non temete, che non fin per effere la pruova, perchè nel progressivo di essa avrà il giusto, in che con-

folarfi; if peccatore, in che istruirsi.

Ome palma adunque il Santo Giobbe attello di te ftello, che moltiplicati avrebbe suoi giorni: Sicut palma multiplicabe dies meos. E che altro dire voleva, a parere de' facri Commentatori, massime di Ugon Cardinale, fe non fe, che a poco a poco avrebbe refa profitevole la fua vita, e fagliente sempre nelle virtà, benche umiliata, combattuta, e percoffa; Paulatim proficiam. Di quella atbore è naturale l'effere nel baffo rozza, difpregievole, e ristretta: palma inferius eft afpera, difpetta, & angusta: ficco. me full' alto con le ramofe braccia coronarsi vaga, e dilatata di foglie, e frutta t Superius foliis , & fructibus pulchra, ampla (a). Di effa è pure il lentamente efforfi, e diffendere fue nodole , e ricche diramazioni ; ma poi nel suo verde, a fronte d'ogni vicenda, per ben molta durata effere confiftente. Moltiplichero adunque, qual palma, i giorni miei, sia quanto vo-gliasi la stagione lunghissima; siansi quanto mai in grave affociamento cafi austeri', combattitrici fortune , penali

ent 3 an Groote.

di vil terreno, e loggiacer mi fia d'nopo ad algenti, o infuocati giorni, a
procelofi venti, a Ciel grandinolo;
mi affice in giro ogni affiggirita tribolazione, giungerò-alla per fine a quell'
re et di pace, di tranquillita, ch'io fofipito. In tranquillita, ch'io fofipito. In tranquillita peais, lices mode adverfitaes premar (b).

3. E come , onnipoffente Signore , quanto non fo pefante fopra di Luiil vostro braccio flagellatore, primachè giugner potesse a giorui così felici leggiadramente? In cinque maniere, fecondo accenna il Pontefice San Gregorio, fuole Iddio verfare fugli uomini i suoi flagelli talora per incoare la dannazione eterna, come rilevali in Geremia: duplici contritione contere ess (c). Ed in tal guifa è il peccatore in quella vita percoffo , accioechè . fenza ritrattazione, e fenza fine fia punito nell'altra. Talora a puta amorevole correzione: disciplina tua infame docebit . Cost' di sè il Reale Salmi» sta (d). Quando non per le passate colpe, ma per prefervativo delle fature ; come Paolo attefta di sè medesmo: ne magnitudo revelationum extollas me , dasus est mibi stimulus carnis mee Angelus Satane, qui me colaphizet (e). Quando per incremento delle virtù, come allorache in alcuno non correggesi la colpa passata, non proibiscest la futura : ma una ineoinata falure nelle contrarietà si riporta, per modo che conoscesi la virtu di chi salva, onde più ardentemente fi ami , come nella seconda a' Corintj: Virtus in infirmitate perficitur (f). Quando a manisestazione della divina gloria; come nel Cieco nato : ut manifestentur opera Dei in illo (g) . E qual di queste fu in Giobbe?

4. Per moltiplicar, come palma, i giorni fuoi, in quante guife orrende, c fempre varie non gli stette a faccia it dolore F Flagello di labbro; stagello di ferra. Verbas, & verbera sustimuis sol (b). Armatosi contro di esso, per di-

<sup>(</sup>a) Ugo Card, in fob 29. Com. (b) Id, ut fup. (c) Jerem. 17. (d) Pfalm. 17. (2) 2. Corintb. 12. (f) 2. Corintb. 12.

<sup>(</sup>g) Greg. Moral. 11 cap, & D. Th. in 4. dift. 4. d. 15. (h) Ugo Card. ur fup:

vino concedimento, il comune nemico . l'abiratore del funereo Regno , eccolo a depredargli le numerofe fostanse, e tali, e tante, quante fi convenivano ad un coronato di Edom , ad un difcendente di Abramo, ad un Figlio di Zara, e così inteffamente, che ove di tutto abbondava, e ad altri di fue grandezze, ajuto, fovvenimento apprestava , ridetro a vedersi in tale sfortunamento, che più di esso inselice non v'era in quella vafta Provincia . I Sabei a rapirgli bovi e giumenti, uccidendo i cuflodi col ferro. Il fuoee fceso dal Cielo incenerire mandro e paffori . I Caldei , in tre ciurme raccoltife, affalire, depredare i Cammelli, ed atterrarne le guardie . Furibondo il vento a fouotere da quattro angoli del primogenito suo Fratello la casa, ove a lauta imbandigione trovavanti i Fiali fuoi, e le Figlie, che fotto le rovinate macerie, ove avevano menía, banno nell' ora istessa la tomba. Ove, mora il Santo Padre Grifoftomo , ove il convito, il fepolero; ove aggentilivansi le vivande daila comune allegria , tutto attofca il lugubre letale pianto (a) . Ah per tutta quella congerie afflittiva di flaggellante mano . che dalle follecite fucceifive voci delle ambasciate recara ; ambasciate al paro di agitato fluido elemento, che l' onda incalza con l' onde , Giobbe qual' &? Sicus palma inferius afpera , despetta, & angusta: Quantunque iniflato sì lagrimevole, così dispregiato, e sì riftretto paulatim proficiam. Sorge il flagellato Giobbe; penetrativo l'affanno, non tanto per le perdute fostanze, quanto più ancora della così. amara sua Prole, fa che laceri le sue vesti, raso il capo a terra si prostri, e le divine disposizioni adori . E fe nude , fa che dica : fe nudo dal ma-terno utero venni (b), nudo ritornerovvi : diede Iddio , Iddio tolfe, come a lui piacque avvenne, il fue Santo Nome fi benedica. Fa, che alla funesta casa si porti de' Figli uccisi, e sca-

vi il terreno; e trova vino, e fangue; pane, e mano ; e impertubabile una destra rinviene, un piede, un capo con polverofa materia, fra faffi, e legni : quì un ventre , celà degli inteflini una fchiacciata porzione : le viscore con le mascerie confuse ; e pur fereno. Legge fulle disperse membra de' Figli , accanto lor fiede , membra a parte, mano a braccio, capo a tergo, femore a ginocchio addaira (c). Ne daffi diforniglianza in offo, o lieto goda, o la doglia l'opprimi ? No, panlatim proficiam, come palma Superiur foliir & frudibus palera, ampia, E di questo tutto è soddisfatto Iddio; così la di Lui pazionza non è a dovizia ptovata; non già.

5. Se all' arbitrio del Demonio ha dato Iddio quanto Giobbe aveva, restavavi folo il corpo di Giobbe ; e così fece. Ed eccolo dalla fronte fino alla pianta de' piedi senza salute , ssormazissimo , da pessima ulcere setente , che con tegola d' uopo è scioltasi il marciume calcante da se fcoli , e tolga , non pure una catapecchia, un ricettacolo, una capanna restandogli, sorte cui raccoglierli; astretto su un Leta-majo a solingo vedersi. E ciò ancora non bafta ? Ah fe a Dio ciò bafta, alla pazienza del S. Giobbe non basta. La Moglie vi vuole, che di aggrondure ciglia litigatrice lo infulti, il befleggi infolentita, provocatrice il cimenti . Amici vi vogliono , che s' intermettino, e faccianfi fratellevolmente onerofi, ed in tanta sformazione non più ravvifandolo, esclamino, piangano, fi lacerino le vesti, di polvere il capo fi fpargano , e per fette giorni, e nosti algretrante feggano a lui vicino fenza proferire un accento con esso, comprendendo essere veemente il di lui dolore (d). Mottivi richieggonsi tra le buggiarde labbra di confidenti non veri , per i quali fua coftanza fia al crollo, e fua virtude vacilli . E Giobbe? Sicus palma inferius afpera, & despocta, & angusta; superius foliis,

(b) Eccl. 5. 14. 1. Timos. 6. 7. (c) D. Jo. Ceyfost. Hom. 1. in Job. (d) Job 2. 7. 4 12. 13.

<sup>(</sup>a) D. Jo. Cryfoft. Hom. 1. in Job 1. & Job 1.

& fruflibus pulcas, & ampla. Non fa il suo quore diparrirsi da Dio; da esso il tutto riceve : egualmente il mal fostiene, che gradito eragli il bene. Non deluit , attefta l' Antiocheno , non lacrymas fudit, non motus eft: Di tobusta rocca a guisa, alla cui poderosa muraglia gelido Aquilone, o infuocato Auftro girando intorno, affalendola all' alto, o al suo piede imprigionato Vulcano, aere forzatamente riftretta gli oftacoli nello difdegnare aggitando, Imovendo, non quaritur; falda in fua mole un solo punto non vede . Di gladiatore al paro invitto, che mae-llevolmente infierendo, del contrario al fangue dal suo ferro cercato, sue ferite delle proprie membra se guarda, ridente sprezzale; e vigor più grande ripiglia: vulnerans magis , quam vulneratus (a): sullo intutto tace, si acquieta, sapendo, che arbitro è Id-dio della vita, e della morte; della pace, e del male di pena l'unico crea-

tore . Ego Dominus , come infegna Efaia , faciens pacem , & creans ma-

fum pana spiega l' Angelico (b).

6. Tale indifferenza nella così orribile Scena, che gli rammenta il tro-no, e vedefi ful lettamajo; la falute, ed esperimenta i malori; le sostanze, e di esse lo spogliamento: sa, che costante sempre sereno al Cielo innalzi fue voci: Merces calamitatum adoratio , pulsatus erumnis benedicit , oppreffus gratias agit (c) . Il tutto rifcontta in Dio, e Dio, sperando in se stello, più d'ogni altra cosa desiderabile e pre-giata, si allegri, quale se con amor grande posseduta avesse, con pari dolore egli avrebbe perduta, giusta i' adagio del Giustiniani : Nunquam enim fine dolore amittitur, quod cum maximo amore pollidetur (d). Protestali, è vero, che nelle amarezze di mente, e di membra l'occhio fuo dimora, perchè ov'è il dolore, ivi è l'occhio, o dir vo-

gliamo il penfiero, e di altro non priega, se priega , che di essere liberato dalla colpa, e dalla pena; ed alla lui vista esfere collocato, acciocche singli come aufiliatore accanto. Ma perchè chi ha in foccorso , in difesa Iddio , targa, e brando non cura: affalimento, furore, austerità non paventa (e). Cum ipfo fum in tribulatione , cosl proteltaft il Signore , eripiam eum , O glarificabo eum (f) Di Dio egli è, essere a vista delle tribolazioni, di scamparne da quelle, ed il costante glorificarne. Perciò il S. Re Davidde attestava di sè : In tribulatione dilatasti mibi (e) : nelle avversità mi apristi o Signore, un gran campo a tutto fofferir lieramente : Dilatafti mibi ad bilariter fufferendum (b) . Se tali rifleffi adunque in Davidde operarono tanto ; e che in Giobbe non puotero ? delle amarezze, è vero, ch' Egli di mente, e di membra avvallato scorgevasi, \* deteltava quel giorno, in cui nacque quella notte , in cui diffesi , è nato l' roma; ma dir voleva, fecondo penfa l' Angelico; per quanto taluno s' ingegni di abbattermi , per quanto battagliar debba con interni, ed esterni nemici , mondo , Demonio , Concupifcenza ; se persettamente sotto i tuoi occhi , o Grande Iddio, farò, non di alcuno molesterammi l'infulto, l'oppugnamento (i). Ma non empia derestazione fi fu , riparla il Gritoftomo ; la pazienza, non la malizia; il Candornon la colpa in lui favellavano. Così Geremia querelavasi della sua Genitri-ce, perche partorito avevalo giudicato, e condannato ( t ), il giorno ma-ledicendo, in cui nacque. Mosè così, così Abacucco . Questi parientes dolebant , patientes gloriabantur : Giobbe pure non malitia , fed puritate lequitur (1).

7. A quello folo un' anima dirette avendo il pentiero, accade, che del

<sup>(</sup>a) D. Jo. Cryfoft. ut fup. (b) D. Tho. in If. 45.

<sup>(</sup>c) D. To. Chrysoft. Hom 2. de S. Job. (d) D. Laur. Justin. de casto connub. Ver. & Anne cap. 15.

<sup>(</sup>e) Ugo Card. in Job 17. (f) Pfal. 90. (g) Idem 4. (h) D. Tho. ibi. (i) Idem in Job 17. (k) Jerem 15. (1) D. Jo. Chryfoft, Hom. 4. in Job.

flagello I' intenzione , l'estenzione si sminuisca, e la forza. Quello è, che afferma avvenire il Magno Gregorio : Consideratio premii minuit vim flagelli (a). Tutto il fin qui di volo toccato, Signori miei, fu Giobbe, e perche? Quale di tanti malori si su il motivo, quale di così aspra flagellazione? Forfe la colpa? Avrà egli adunque se sesso imbrattato d' incontinenza? Dunque sarà egli corso per le vie delle genti? A maniera adunque farà egli visturo di anime, di cueri bar-bari incirconcisi, sicchè per mezzo di tali pene da lui togliessesi ogni fedità, e così correggeffe fuoi giorni? Eh non è quello il perchè. Il morivo certamente ha dello inufitato, ha dello arcano; ma per quanto al penfamento nofiro rimoto, tanto in Effo lofcorgerete più giusto, onde meritamente afferire : Che fe, qual palma, doveva moltiplicare fuoi giorni ; qual palma, che nel baffo è angusta, rude, pregiata , e lentamente si estolle , e full'also diramasi, di foglie, e frutta fi adorna, e per il lungo giro di anni verde mantienfi, cioè, se per giungere a tranquilli tempi di eterna pace, sofferit dovere tali, e tante vicende; Così avverare dovevafi, effere la fua fua radice aperia all'acque appresso: Sicut falma multiplicabo dies meos . Radix mea aperta eft fecus aquas .

11.

8. Calvatemi, o Signore, così esclamava Davidelo, perche le acque entratono sin nell' anima mia (6), Già è dichiarto da Padri , che per acque s'intendino le tribolazioni ; e ficcome le acque inpeligno nelle loro irrazioni, scuotono, simenano, abbordo do il S. Evangelifa Matreo di effe, ferific così: Vennero i Fiumi a piena alterza, e vortrossa correne; Col lo-

ro foffio fi spinsero i venti, ed Inveftirono alla gagliarda la cafa : Eppure non cadde ; ma perche era fulla pietra fondata (c). La di lui radice in scinditure presso l'acque posavasi; a quelle era in talento di penetrare tra d'esse, malignare, smoverle, e finanche sterparla; ma non valsero a ran-to, sì perche Iddio giammai oltre la forza , che fiafi tentato , non foffre (d); sì perchè colpa in Giobbe non era-Colpa in Giobbe non era? No, miei Signori . Vero è che nell' Arabia , abitazione d'impura, e corrotta gente, iniqua, facinorofa, fuperba, da Efan discesa, egualmente ne' conviti, che ne' peccati festante (r); in gentile nazione era pure gentile, e uomo fen-22 legge : Sine mandatorum Scripsura vivens (f). Ma è da sperarsi, che egualmente la legge data da Dio ful Sina. l'Israello obbligando, parimenti le altre nazioni obbligava in ciò, che in effa effenzialmente alla natural legge apparteneva, non già alle pure ceri-monie di Religione, e di osservanza legale : perchè a queste il Giudaismo foltanto. Per la qual cofa indipendentemente dalla Ebraica legge non poteva Giobbe operare la fua eterna falute. Conservava la sede soprannaturale in un Dio rimuneratore, ed implicitamente in Gesu Redentore, con l' ajuto della grazia la natural legge offervando. In mezzo al Gentilefimo con la Fede, con la pierà, con la pazienza nelle per pruova mandategli tribolazioni così Giobbe viveva (g); e ficcome ogni qualunque altro, fiegue ancora il Santo Padre Agostino, che sino dalla origine del Mondo ha in Gofucrifto creduto , ed abbenche imperfertamente connobbelo , e visse nel la pietà, nella giustizia, conforme a' suoi precetti in qualtifoffe luogo, e tempo vistuto , veramente è falvo (b); perche Giobbe nel Gentilesimo esfendo, effer non puote così fedele, che non

(f) Idem in Hom. 1. Job. (g) Augustin. contra Faust. c. 18.

(h) Id. epift. 102. n. 12.

<sup>(</sup>a) D. Greg. Prol. in ap. som. 1. (b) Pfal. 81, (c) Matth. 7. (d) August. cont. & alii. (e) D. Joan. Crysost. Hom. 1. in Job & Histor'

giungelle ad operare ficuramente, ab-

bencht fenza legge, la fua falute?

o. Colpa in Giobbe? Odafi la Scrietura Sacra : Erat vir fimples , che , fecondo l'Ebrea , vuol dire perfetto ; e , fecondo Simmaco, incolpevole; O re-Rus, ac timens Deum ; che secondo i Settanta fuona pio , veneratore , ed adoratore di Dio : Es recedens a malo (a). Nella l'emplicità la Sapienza, nella retritudine lo intelletto , nel rimore il fanto dono della vigilanza, nella fuga della colpa la vera pierà ritruovanti compendiate (b). Era tra tanti scellerati come in Sodoma Lot. come Colomba da sparvieri attorniata, come Agnello circondato da Lupi, Stella tra le nubi, Giglio tra le Ipine (c); ed ei medesimo ne afficura, che fratello egli fu di dragoni, e de' struzzoli compagno : in una parola : Germen justitia in oppido iniquitatis (d). E come mai semplice, retto, e nel rimor fanto fecoudo , come abborrire il male tra tanti popoli malizioli, ingiusti, gentili, e peccatori, se col fanto fi è fanto , con l'iniquo iniquo (e)? Se toccar la pace non puoffi senza inquinamento , ed è sì difficile non insuperbire col superbo comunicando (f): fe in fomma a' pravi coloqui naufraga il buon costume (g). Eppure tale, e tanta fu del nostro Re la virtù . Di cuore semplice essendo, affetto non nutrir feppe , che femplice; quale se nou si ha , vano è sperare nelle virtu progressioni (b). Di condotta retta, a fomiglianza dell' no-mo nella fua fondazione primiera non inviluppato in infinite quissioni (i) . Di timor santo, che solleciro rende, nulla sprezza, e tralascia ( ): perchè ogni bene è pure la sedele custodia (1) . Di uomo infine , che il reato non sa

feguire , per evitate della morte le stragi (m).

10. Colpa in Giobbe, ripeto ancora Signori miei? Ascoltisi le stesso Iddio, che al Demonio parlando; Nunquid: gli dice, considerasti servum meum Job, quod non fiz ei fimilis in terra : home fimplex, & reclus, at timens Deum, O recedens a malo (n) ? Forle ru non indagasti : quale il mio servo Giobbe fi fia? Tu, di cui vinse ogni tua malizia, e te calpellatore calpella (0) ? Eguale ad esso in terra non v' è pet la semplicità, rettitudine, timor mio. e fuga da ogni colpa . E senza colpa essendo, così flagellasi Giobbe. Quando ragione aveva di aspettarsi il bene, vien grandinato dal male? allorche luce gli si doveva, sboccandogli intorno le tenebre (p) ? Così le tribolazioni . qual'acqua, inveltono la fua radice ? Radix mes aperta est secus aquat. Era pure ne' giorni primi cultodito da Dio, e segretamente stava seco nel di lui tabernacolo. Principi, e Duci cef. favano di parlare al di lui cospetto a e al labbro pouevano il dito al raro pregio di fua pellegrina fapienza. Benedicevalo pure ognuno, che lo vedesse: o povero supplicante , o derelitto pupillo , o vedovo attriftato cuore , perchè grazie , foccorfi , follievo loro recava. Era pure di giustizia veflito, e tanto, per cui aveva patuito con gli occhi fuoi, acciocche penfiero non ammetteffero di Vergine . Erafi fatto a Fratelli qual Padre ; Vittime fvenava ogni giorno pe' Figli; onde il Cielo non permettelle, che nel fallo cadesfero (q). Occhio al ciero , piè allo storpio, investigatore delle ignote agitate cause, punitor degl' iniqui (r), E così flagellasi Giobbe ? Il motivo adunque qual 8 ? quanto cortamente a menre pensatrice è nuovo a affret-

<sup>(</sup>a) Job. 1. (b) Ug. Card. com. ibi. (c) Cantic. 2. (d) D. Jo. Chrysoft. Hom. 2. in Job & Job cap. 30. 29.

<sup>(</sup>e) Pfal. 17. (f) Eccli. 13. (g) 1. Corint, 13. (h) Eccli. 2. (i) Eccli. 7. (k) Id. ibi.

<sup>(1)</sup> Ifai. 33. (m) Prov. 14. (n) Job. 1. 18. (a) D. Jo. Chrysoft. Hom. 3. in Job. (p) Job 30. 26.

<sup>(</sup>q) D. Jo. Chryfoft. Hom. a. in Job. (t) Job 29.

10 sifi egualmente 2 concederlo giu-

11. Se Giobbe così da Dio percosso non era, Giobbe a noi ignoto farebbe : fi non flagellaresur, cost il Pontefice S. Gregorio, fi non flagellaresur, a nobis non agnosceretur (a). Ecco in giudizio chiamato il Divino Flagellatore da Giobbe ; Iddio dall' uomo , il Creatore della creatura, che ragione pretende di queste fue agonie , e che risponde al percoffo suo servo ! Uditelo sulle labora del S. Padre Grifostomo . Credi su forfe, ch' io così alla gagliarda ti vilitaffi., perchè a me giusto apparisti? Eh che a me, prima di questo tuo cimento, perfertamente eri notto ; ma non al Mondo. A questo per tale avversità in cognizione venendo, al mondo tutto ancora per questo combattimento farai appalefato. Perciò ti vifitai, non per nuocerti, ma per coronarti ; per fomminiflrarii fplendore , non per deturparti . Prima di questa tua possessione, un solo angolo della terza conosciuto ti aveva: dopo di essa ogni regione del Mondo saprà chi fo-Ri (b). Nella maniera appunto, o Signori, che i balfami, ed ogni qualunque (pirito , che in ben turato criftallo . o in altra macchina chiudeli , se agitato non viene ; fe della gemma iblea, o parlifi di qual' altro aromma, l'attività odorola fenza calore non amplamente s'intende: quella virru, che nel S. Giobbe tra le belle vicende di una piena tranquilità si celava , nella tribolazione releti manifesta . Visitavi te , non us noceam , fed at coroneam . E' fuor di dubbio esfere la pena quella, ch' è scrutatrice del cuore umano, perchè conofcasi se veracen ente si ama; ed il Santo appunto odierno veracemente amb, perche tra rante fventure, tra le 'onde delle tribolazioni, neppure in verbo peccavis (c). D' uopo eta

dunque che con il labbro, con il flagello a noi manifestassesi chi era Giobbe: onde con il flagello la di lui pazienza, con le parole a noi la di lui lapienza scendelle . Verba igisar , & verbera Justinuit Sanctus Iob ; fed per verbera ejus patientia, per verba ejus Japientia probata ciaruit (d). Quello fi fu, che non mai da umana mente penfaro si avrebbe divino adorabile morivo, per cui su Giobbe il Cielo irato mostrossi. E chi mai di que' barbari popoli avrebbe a noi mandate sì grandiose memorie delle di lui qui enumerate virtu, se in bella pace vivendo, era ad ognuno di effi in gran parte ignoto di qual merito ei fosse ? Così fi fa, che tutte quelle acque alla di lui radice appresso, non diedero che aumento all' arbore , ed alimento , onde in benedizione fruttalle . Cogita , dice ad ognuno di noi il Grifostomo , cogita , flutiuum alsitudo quanta fuerit ; quanta byemis procella illius exuberrima fluctuatio (r). Penti ognuno; quale fi foffe la ridondanza de' flutti ; qual procellosa, e seconda invernata per Giobbe . ma pensi , che l'acque molte islinguere non puotero la di lui carità (f). Il circondaffero pure vitelli molii, e pingui tori ne formassero asfedio (g): lo restringesse Iddio presso l'iniquo, e nelle mani degli empi lo confegnaffe (b): foffe egli tra il volgo in proverbio (i), e qual oro il provaffe ( k ), nulla invelenire il poteva, anzi le conosciura avesse la sua corona , più da esso ancora avrebbest combattuto. Non novit Job fe pro virtute certare, non novit fe pro patientia coronandum .... Si novifet coronam , multo magis certaffet (1). In lei fi avvera l' Oracolo dello Spirito Santo-e non contriftabit juftum quidquid ei acciderit (m). Ciò fi doveva, perchè la di lui Santità, fiegue l' Angelico, al-

<sup>(</sup>a) D. Greg. mor. (b) D. Jo. Chryfost. Hom. 4. in Jos.

<sup>(</sup>c) Ugo Card. ibi. (d) Gregor. & Jo. Chryfaft. in Job.

<sup>(</sup>e) Idem Hom. 5. in Job (1) Cantic. 8. (g) Job. (h) Id. cap. 16.

<sup>(1)</sup> cap. 17. (k) cap. 23.

<sup>(1)</sup> D. Jo. Chryjoft. 3. (m) Prover. 12.

La vista non di Dio apparisse ma allo penetramento degli uomini così facessesi nota (a). Siccome l'oro per le fiamme oro non fassi, ma bensi per l'attività de'loro ardori, a noi la di.

lui preziofità fi appalela . 12. Che se pure addur volesse taluno per motivo la colpa, affentisco sì. miei Signori; ma di quale colpa intendete? Da voi accordar mi fi debbe, che Giobbe su giusto, ed io vi accorderò affeverantemente con l'Angelico, che ne' giusti il flagello riguarda fempre alla colpa paffata, ma non fempre alla colpa della persona, bensì alla colpa della natura : concioffiacofachè se giammai nella umana natura fosse stata preventiva nessuna colpa , nelluna pena farebbevi flata; e perchè adunque su anteriore alla natura la colpa, a taluno fenza personale colpa per merito di virtà, per cau-tela d'ogni susseguente sallo si manda divinamente la pena (6). Di più : chifa , se Giobbe sarebbesi mantenuto femplice, retto, timido, e dal male fuggialco fe su di lui tali tribolazioni scese non sossero? Rimedio è della falute all' uomo, che soggiaccia a tali pressure, acciocche con esse squarcisi il fosco velo del fallo, e dalla lusinghiera larva della fuperbia intenebricato non resti delle virtù le splendore. Avverrebbe, che molti senza pruove. afflittive quantunque giusti, a Dio ferviffere, non per lui, ma per la prefente profperità (c). E per maggiore dilucidamento .

12. Crifto nel suo Vangelo sestesso così propone : Io fon vite vera . l' Agricoltore è il mio Padre ; ogni qualunque tralcio fe non recami frutto farà sterpato ; e chi fruttare faprà, cella purgazione darà più abbondevole il frutto (d). Accade nella natural vite, dice l'Angelo delle Scuole , e sempre, che se in piùr forcoli diramare si lascia, di maggiore umore abbi-

sogni, quali per li tubetti, e meati penetrando di essi, così avvenga, che frutteofa fi faccia; ma pochi grappoli reca , perchè a giusta misura non è il fuoco venerativo, che qua e là fparfofi la focondi; perciò l'agricoltore in-duftre del fuperfluo la spoglia, e scarfamente sparsi rami le lascia (e). Così nell'uomo ben disposto, e a Dio unito applicando : se il suo affetto a diverse cose eftende , la di lui virtu fminuiscesi, e ad operare più inefficace si rende; ora acciocche profittevolmente campeggi la virtù istessa con luminosi progressi, tali impedimenti rescinde, di essi lo spurga, tribolazioni gli manda, e al tentatore libertà d'affalimento lasciando, fa in sua fortezza costante all' opera l' assalito. il tribolato; perciò dice, Purgavit eum, ancorche sosse puro, come eralo Giobbe; perchè nessuno ranto in questa vita è puro, che non abbin, end'effere maggiormente purificaro (f). Semplice, retto, di timor fanto ripieno, e del male nemico era Giobbe; ma nelle grandezze di un Trono, nell'offequio de' fudditi , nelle opulenze così provvigionate del Principato poteva la corrotta, il comun discolato poteva distorlo dalla via di Dio, essere solo di sè beneficente, non di Dio per Iddio: perciò la radice sua su aperta presto l'acque della tribolazione e del dolore. Se semplice, retto, di timor fanto doviziolo, e dal male lontano: ignoto a tutti essendo , le avversità adunque surongli necessarie; necessario, che da giorni posseduto solfe dell'afflizione (g); ande così e confervaffeli Santo , e. manifestaffeli al Mondo: Si nan flagellaretur, a nobis non agnosceretur . Ed ecco in largo campo il motivo, che più giusto esfere non potendo, tece che ei sè fteffo atteffalle. Radin men aperta est secus aquas . Ex divina misericordia est . S. Tommafo ancera , ex divina mifericardia eft.

<sup>(</sup>a) D. Tho. lib. I. O cap. 4. lib. I.

<sup>(</sup>b) Idem. 4. difl. 15. 1. 4. 9. 2. ad 2. & difl. 20. 1. 2. 9. 3. & di 46. 1, 2. 9. 3. & 1. 2. 87. 7. (c) Id. l. b. Pfal. 49. 49. (d) Joan. 15. (e) D. Tho. I. 1. liv. a. n. in Joan. (f) Idem 1. in Jo. 1. (g) Jo. 30. 17-

ex quo elettus , ques feit finaliter perfeveraturos refervas ad vitam; & ideo ne devient a semita, restringit eos sub doris dicipline adverforum (a) .. S'egli è vero però, come innegabile ad ognuno apparisce, che dopo le nubi il Sole , dopo i sfinimenti di partotiente , le pressure , alta veduta della prole la genitrice non più ricorda, se a chi perfevera fino alla fine il centuplo Iddio promette; che non penfare dovraffi del nostro Santo così percosto , così tribolato . Eh udite Lui fleffo : Ros morabitur in meffione mea: Nella mia mietitura dimoreià la regiada. E già alle confeguenze noi ci inoltriamo di tanto fl-gellamento ; le quali , quanto prevedute meno, tanto più furono numerole.

#### HI.

DI Dio adunque essendo , provata la fedeltà de' fuoi fervi nelle contraddizioni, finalmente il premiari, come non fi dimoftro liberale ful pazientissimo Giobbe? Fu su di lui. qual fulla messe a la rugiada, che dali' aere scendendo , allorche le tenebre Mgombtano l'emispero, e non peranche il sole saluta il Cielo orizzontale, spargels su d' essa umiderta , fresca , fecondatrice , internali tralle foglie , nel gambo del fuilo gemmato; impingua i lattei grani, e quanto più il luogo e nel basso, ed all'acque appresso, tanto più scende sul campo abbondanziosa, e seconda: di essa al raggio del Sol nascente ornar si bene il verde, che finalizato agli occhi fembra di ognuno di minerali lucidiffime pietre, Nella sua messe adunque sopravvenendo in leggiadria e rilo la cele-Riale benevolenza , che a tempo- opportuno fa scorgere, se fu a ragione economa de' fuoi tefori , e del dono di effi riferbatrice ; le anime de' Giusti all già maturate, e dall' imo fango dipartiteli perfettamente , degne le rende di effere negli empirei celamenti gloriofamente riposte : Ros morabitur in meffione mea : Gratia desuper veniens . così commenta il Porporato Ugone, Tuforum animas gam maturat , O a terra decifat, dignat faciet, ut'in caleftibus borreis colligantur (b). Non reca or maraviglia, se in Dio è costume adunque il fare, che al premio il flagello preceda : imperciocche di raro accade, che a' Giufti afflizioni non sopravvengano (c), si perchè i nemici comuni vogliono fellonofamente a guerra ognora i Servi del Signore, ed effendo, secondo Giobbe , una milizia la vita nostra (z), l'armi non debbono oziose irruginir nelle tende, che anzi imbrandite , lampeggiar debbe full' avversario il bellico valore di esse, ed effere del di lui ardito verfato fangue vermiglie. Per la qual cola ne viene, che per quanto fieno per le continue tribolazioni esternamente, e nelle loro membra affilisi , nel loro interno godano per una certa fpirituale antiperistesi una di euore tranquillità innenarrabile. Si perchè Criflo, che è il principale erede, correr dovette a piè di Gigante (e) per la via delle pene all' acquisto di quella gloria, che in quanto Dio eguale avendo col Padre, come Ubmo ottener fi doveva con fudori, con il fangue, e con la morre. E noi, cui il Cielo è di eredità, e di conquista, non con più facile modo giungere vi posfiamo; onde a quella eredità Iddio non conduce chi non fi fa de' fuoi paffi fanguinolenti seguace . Ad quam bereditatem ipfe perducit eat, così l' Angelico , qui veftigia fue paffionie fequun-

tur (f).

15. Le sue vestigia appunto Giobbe seguite aveva; Egli stesso lo attessa: Vestigia ejus fecutus est per meus; viam ejus custodivi, O mon declinavi en ca (g). Perciò il divino Scruato-

<sup>(</sup>a.) D. Tho. com. 1. in Apoc. 3.

<sup>(</sup>b) Ugo Card. ibi. (c) D. Thom. op. 7. pet. 7. (d) Job 7. (e) Pfal. 18.

<sup>(1)</sup> D. Tho. 3. p. 45. 1. c. & 56. 1. ad 1. (g) Job 23.

re dello fpirito femplice , retto , pavido, e dalla colpa alieno dello così tormentofamente efercitato Giobbe volle più che nel di lui principio le di lui sostanze moltiplicate, le benedizioni accrescendo, l'ovite di quattordicimila pecore numerofo farendo , di leimila Cammelli, e per mille gioghi di fortiffimi bovi, e di giumente altrettante loccuplerandolo; Che generatore vedeffen di fene Figli, e tre Figliuole : vivere facendolo cento quarant' anni agli applaufi, alle ricchezze, alla pace, ed a mirare finanche fino alla quarra generazione diramata gloriofamente la fua Reale Prolapia (a). E finalmente di giorni pieno , che è lo flefto , che dire di meriti onufto , di vittorie gloriefo, di fantità forprendente adorno, a que' beni tempi giungesse, che sotto il simbolo della Palma egli tieso ci trarieggiò, dopo di avere presso l'acque tribolatrici sofferto ranto, per cui ebbe a dire : Redactus fum in nibilum . . . . Comparasus fum lute, & affimilatus fum favilla, & eineri (b). A que' beati tempi, ripiglio, della marrurina benefica rugiada, che tanto abbendanziola refe la di lui mietitura . Ros morabitur in mellione mea. Gloriu mea, qui dica pure lo fleffo, gloria mea femper innovabitur, O arcus meus in manu mea veflaurabitur (e). La mia gloria, cioè la mia prosperirà, di giorno in giorno andraffi rinnovellando, ed il mio arco, cioè il mio potere , nella mia delira riassumerà valore (d): Non potendo, Sigg. miei, in vero limitativo affermarsi il moltiplico done, di cui Iddio dovizioso fecelo in terra, e non altro, che prudenziale quello non indigare, che lui avrà fatto nel Cielo, perche farebbe un discorrere fmattitamonte . E fe non vale la fima-, per quanto fappia, e possa, ad essere in-

granditrice delle fue lodi a paro di fue battaglie (e); Quis bellatorem talem extollere preconits pro dignitate poterit ? quis bravia fortibus ejus geftis audebit extexere? dice il Grifoftomo : qual lingua poi epinici formare degni d'un si nobile vincitore (f) i Meglio dunque si pensi, volgendo a noi, o giusti, o peccatori se siamo, si perchè ci confoli, sì perchè c'inftruilca, l'odierno voluto arringo.

16. Tra maroli di Cafarnao veggonfi sfortunare dallo impetuolo vento agitati, astretti a franger l'onde col remo per ben quasi trenta stadi, timide tra le tenebre, e flutti accavallati i discepoli del Nazzareno; quando allo improvviso scuoprono il Divino Maefiro fopra l'acque, come in terra ferma, camminare ficuro (g). S. Tommalo la discorre angelicamente così . Iddio foffre , che patiscansi per qualche tempo tribolazioni ; ma folo perche fi comprenda, quale fiafi la coflanza, la sommissione di chi è flazellaso : nella neceffità però non abbandonz, che anzi fi fa vicino (6), ed incalmasi la tempesta per guisa, che alla spiaggia fassi in un momento the nave . Ora fi discorri , Ascoltatori , cost. Quali fono quelli, che in Cielo ornati fono delle candide stolle, chi fono, e donde vennero (i)? Rispondevi il Relegato di Patmos: Quei fono, che da una grande tribolazione ne vennero . Adunque , riflerte il S. Dottore, chi non è nelle tribolazioni, veramente non è, perchè Cristo in effo non trovasi (4). Siere di Cri-Ito : Fedeli miet , o non liete ? Come a Dio pracque, diceva l'odierno Santo folennizzato, come a Dio piacque, accade (1): Elevasti me, & quasi su-per ventum pones elisisti valide (m). Più glorioso , artesta il Giustiniani , fu. a Giobbe, a noi farà, l'effere in-

<sup>(</sup>a) Id. ule. cup. (b) Id. 20. 191 (c) Idem 29. (d) Ug. Card. com. ibi.

<sup>(</sup>e) D. Jo. Chryfoft. Hom. 1. in Job. (f) Id. Hom. 4. in Job. (g) Joan. 5. 17. (h) D. Tho. h. 2. lit. f. Joan. 6.

<sup>(1)</sup> Atocalyp. 7. (k) D. Tho. com. 2. parage 5. Apocalyp. 7.

<sup>(1)</sup> Job 2. (m) Idem cap. 3. 224

nocentemente umiliato ; perchè l' innocenza accumula il 'metro , ficcome la Giulizia fi foddisfa del debiro (2) Quanto adunque è defiderabile la tribolazione, fe lieri fiamo ; quanto da goderfi di effa, fe flagellati l' L' innocenza così è in trionto maggiore, così la colpa fi teglie, ed è in profittevole abbattimento.

17. Toglie l'afflizione corporale innumerabili incitamenti di peccare ; al delinquente porge di fe stesso la cognizione , richiama al fenfo retto la vagata mente di falli commettitrice ; fa pubescente, e divoto un cuore, che prima dipartitofi dall' onesto, era insensibile; perche con juge iterata preghiera per essa a Dio si estolle . Compunge l'animo, che dormigliava : leva di baldanza l' altiero affetto ; eflingue ogni fozzo paftorato ardore; tempra della cupidigia la calida fete; frena l'infestagrice ingordigia; rimuove le contraddizioni litigatrici; l'odio sbandisce, e di questo secolo interdice l'amore. Ora per seguire col sullodato gran Patriarca, che finora parlò ; Se ferro fiere , nel fuoco delle Amane infermità gettati , da voi torzassi de' vizi la scoria : Se argento, con varj dolori efaminati , più lucidi diverrere : Se oro , dopoche faranno le virtù vostre spurgaze, farete di gemme condecorati (a) . Ore fa il S. Giobbe , che femplice , retto , temente Dio, e dalla colpa lontano, a tante infermità, a tribolazioni tante : a tante pruove volle Iddio espofto : Et omnia vana existimavit vir Sanflus , pieratemque non folvit (c). Per quelle fue infermità , per quelle tribolazioni , per quelle pruove non mai d'impazienza proferitore , sempre risedente nella costumatezza esemplare , giunfe allo perfezionamento de' gierni fuoi , qual palma afpra , difpreggievole, riftretta, e lenta nella inferiore porzione, coronata in alto di vaghe, e dilattate foglie, e frutti alla flagione più rimota durevole: tobulle referi le fue radici prefio? a cque contraddienti; e per la celefilale ru, giada adurb. copiola la mietirura: ficchè avverato: liquidamente fi vede il di la ptosfetto. deficimento: Sicue palma matriplicabe diet mer; perchè nelma matriplicabe diet mer; perchè nelma matriplicabe diet mer; perchè nelma per a di frest appar; perche il me apera di frest appar; perche il tatto figilio. E in momediare in Miffiem mer; perchè le confeguenzefituron numero.

18. Numerose e in questo Mondo a mifura di fue battaglie, e nell'altro a milura de' suoi trionfi : per le quali se Re doviziosissimo dapoi nel suo Principato fu vista, egualmente è da dirfi , che le corone di Martire per questi in Cielo ottenesse . Per omnia, riflette l' Antiocheno , per amnia pugnabat: Softanze, Figli, membra, conforte, amici, nemici, fervi, fame, cibo, dolori, e lezzo furono que' ne-mici, che il potere del Re tenebrofo pose contro di esso in orido accampamento: Per. omnia pugnabat; ma per omnia coronabatur; fu, di tutti riportonne corona: l'armi offili ad altro non valsero, che a moltiplicargli luminofi giorni, e giulivi, che ad intelfergli le laureole meritate . Non ebbe; è vero, al pare de' Martiri del redenso secolo, Gindice a faccia, cui presentasi di cattene cinto, non la minacevole tonante decifiva voce udi di fcannar vittime, o con fumanti toriboli farfi al culto di Deirà menzognere; non gl' infami ferrati ordigni, con cui vedersi a brani le carni , e dal corpo efalar lentamente l' anima tormentata: Attamen, multis. martyribus graviora paffus eft : più affai di molei invitti Eroi però Giobbe fofferse; e sofferse prima della Legge, e sofferse anteriormente alla Legge di grazia, e prima che il Cielo schiuso fosse a' mortali per il trionfale ingresfo , gloriofamente femplice , retto ,

gm-

<sup>(</sup>a) D. Lauren, Juflin, de caft, connub. ver. O an. c. 15.

<sup>(</sup>a) Idem. de Spir. & ann. refurr. lib. 2.

giusto , fofferie . Tollero l' infernale impegne di fmoverlo dalla Giustizia; Elementi furibondi al danno di fue fostanze, alia morte della fua Prole; Ambasciate d'ogni piaga più acerbe, infulti , vermini , piaghe (a). Ah quid ergo generosus ille ? quid ejus major laudatio (b) A ragione adunque lodevole fu l' impegno di volere in questo giorno le sue gesta, benche ristretta-

mente ascoltarme . 19. Deh , Sunto Re otteneteci le Spirito vostro, e presso l'Onnipossente fate sì, che con Voi benediciamo il Signore con gemina indifferenza, o avversità su nei piembi, o somuna devizioli ci faccia. Sappiamo, che è di una certa quale necessità di mezzo il forferire il minacevole, e fosco volto della trifta fortuna; il tollerare, e a franco ciglio le tribolazioni (c). Ma fe non, come Voi, innamovibili al di lor pelo : gridaremmo a Dio con Davidde : De necessituatibus meis erue me (d). Nota è a Dio la nostra fiacchezza'; onde come il Medico a debole infermo non violente appresta la medicina (e); così fedele Iddio non lascierà, che abbiano robustezza di no-Are forze maggiore (f). Sappiamo, che rei ci faressimo di emissione, se non le tollerassimo; egualmente che è il trasandare quel bene, che pottebbesi fare (g). Per la qual cosa se le desfe sono seme di gloria sempiterna (b); questo feme si ; caro Santo cada fu noi , che per il voftro polfentissimo ajuto speriamo non sia in oziolo terreno , perchè , come dice l' infiammato Agostino : Omnia fava O immania, facilia O prope nulla efficit amor . (i) .

20. Molto più poi fiano gli occhi vostri aperti e notte , e di su questa Venerabile Unione esemplarissima . che per Proteggitore amabile è generoso ziconoscendovi, fanno, che lontano il voftro Nome gloriofamente rifuoni . Sì, sì, su d'essa siano gli occhi voftri : e quello il più frutruolo perentorio d'ogni mia espettazione si faccia . Convenzioniamo adunque, o gran Santo, tra Voi e me, giacche con sì divoto incitamento ogni classe, ogni selso vostre grazie implora da quel beato Seggio d' immanchevole pace , in cui rifedete; e così mi troverò pago di mie fatiche , questo congresso contento nelle sventure, e questa Pia Unione nel vostro trascelto valevole proteggimento giojola.

<sup>(</sup>a) D. Jo. Chryfoft. Hom. 25. de vita tec. (b) Id. Hom. 1. in Job.

<sup>(</sup>c) Act, 14. 1. Pet, 1. D. Tho, 1. Perri perag. 3. (d) Pfal. 24.

<sup>(</sup>c) D. The. opufc. 7. Pet. 7. (f) Corrnt. 10. (g) D. The. & Theol. (h) Pf.sl. 125. Ja. 16. & 2. Corinth. 3. (i) August. in Lib. de Verb. Domini.

DIS.

# DISCORSO

LA VESTA INCONSUTILE

D i

# NOSTRO SIGNORE,

NELLA CHIESA DI SAN MOSE

DAL MOLTO REVERENDO PADRE

### SEBASTIANO PAULI

DELLA CONGREGAZIONE DELLA MADRE DI DIO.

Istorico del Sacro Militar Ordine Gerosolimicano,

Dopo terminato il corso Quaresimale l' Anno MDCCXLVI.



A confessione del fallo fia per voi, o venerabili Sacerdori, che presiedere alla cura di quesi augusto Tempio, un motivo d'accordarmene il perdono : ad il

mio roffore in mubilicario ferva a me intrino per oriente la Udendomi didi menio per oriente Sepolero di Crifto, 
per al informatio Sepolero di Crifto, 
per al informatio riona di cario di conniva fiannane ritornar (al Calvario o vi
egli mort corciffo : e che a quei bianchi lini , che egli lafcib nel Sepolero 
come verdici tellimono di filtoritorio fa 
recorde i quella for collivarione al 
recorde i quella formano de firma confici come premio di loro barbarie, per 
poco che non condama le voltre contruttudini, le quali comeschè pie e religiofe potevano forte a raluno in quefia circolanza d'universale allegrezza 
affembrate indicrete. Ma poi riffer-

tendo alcun poco ful fatto , avvenne facilmente, che il mistero ravvisatovi , unito al fommo rispetto che vi profello, facelle strada alla mia ravvedutezza : e la mente rischiarata s' accorgesse, che queste piutrosto, che rinnovare il passato dolore, tendevano a confermare la presente allegrezza. Concioffiache quella Vesta sia non una memoria della Passione di Cristo, ma una figura della fua Innocenza; e però effere a lei convenevole cofa il venerarla fra le allegrezze della Rifurrezione, non fra gli spasimi della morte . Ci sparisca pure, sotto dell'occhio flamane tutto intero il Calvario , e foltanto ci occupi il lieto fguardo quefla gloriosa Vesta, come figura di quella fanta Innocenza, che fostenendo il pelo di nostre colpe ebbe la gloria immortale di vederle assolute.

Ne' principi del Mondo, e alloraquando le Creature telle uscite di mano all'Onnipotenza risguardavano tut-

a-

tavia nell' Uomo l' augusta immagine del Creatore, da lui non per anche nè stravisata, nè guasta, o egualmente che le fiere a suoi voleri teneva egli soggette all' impero autorevole di sua ragione egli interni afferti, ed i moti pih fegreti dell' animo : oppure etano ad esso ignore affatto quelle domestiche guerre, e questi penoli familiari tumulti, la paffione della vergogna ella ancora o non conoscevasi, o era intieramente spogliata di quella penosa ambascia che ci stringe il cuore, e ci sparge le vene di quel fecoso caldo . da cui gli spiriti sono agitari, ed il sangue sul nostro volto si accende. Ma appena il peccato diè a quella infolente turba la libertà, che a guisa di chiuso armento, cui il Pastore, tolti i cordami e le funi dia la lassa al pascolo ed all' erbaggio, l' animo nostro iunondato , oppure rifvegliò in este il mal genio della sedizione; sì che apertamente ribellatesi contro la ragione attaccarono la fiera mischia, che dura ancora, ed a cui ognuno che vive, ferve di mifero e luttuofo fleccato. In questo disordine, e nel furioso sconcerto di questo torbido sollevamento . in cui la legge della nostra ragione cominciava a provare la violenza d'una legge contraria e straniera, la prima fra l'altre passioni a rivolgere l'armi contro dell' Uomo per fargli provare così a buon' ora gli spaventosi effetti del suo peccato, su la vergogna? Questa come primogenita della colpa non volendo pregiudicare al diritto che com-peteva alla sua maggioranza, volle avanti dell'altre avere l'infelice glo-ria di far ravvifare agli uomini nella cattiva qualità delle Figlie il mal genio della Genirrice. Fu dunque mefliere che l' Uomo per sottrarsi a questa sua impraticabile tormentatrice ricoprisse la nudità delle carni, giacchè quella era stata scelta da lei, come il più opportuno teatro, ove schierare in maestosa lugubre pompa, i suoi tormentoli rollori .

Ed eccovi in qual lagrimevole maniera avvenisse, che le vesti fossero un' effetto ed un fimbolo de' nostri fal-

Tome V.

li : come destinate a ricoprir l'innocenza da quelli stravisata e mal concia : e a recar feco loro la funesta memoria delle paterne perniciosissime trafgreffioni . Intanto al nostro Redentore ancora fatt' nomo come noi , fu d' nepo rimediare co' vestimenti a quella vergogna, che niuna giurisdizione avrebbe avuto sovra di lui , se la divina bontà fua , venendo a foddisfare per gli Uomini, non fi foffe addoffati tutti que' molti mali che il peccato recè con sè.

Due adunque furono le vestimenta di cui si compiacque servirsi nel faticolo suo pellegrinaggio su questa terra : giacche l'opinione di coloro, che le crederono quattro, è bastevolmente abbattuta da chi s'ingegnò di fondar la contraria sul parere autorevole del grande Agostino. Ebbe egli a guifa di pallio una velta efteriore lunga e dimessa, che dalla sonimità delle spalle lunghesso quelle scendeva a piedi : ed ebbe quella interior ronica... che alcun poco più corra, e alquanto più angulta ajutata da una fafcia che la cingeva; affestavasi più strettamente alla vita. Codesta prima su figura di quelle colpe, la vergogna di aver commesse le quali Adamo, come più fu vi dicea , cercò di ricoprire colle vesti , e che rimafero in esta simboleg. giate . E questa seconda di cui io vi favello, e della quale in questo augusto Tempio, merce la piera de' vofiri Maggiori che da più secoli l'acquiflarono, se ne venera una particella, fu figura di quella innocente fansiffima umanità lavoratagli intorno dagli alti difegni del Padre , allorche lo volle uomo per riflorarla rovinara . e redimerla perduta de' talli d' Adamo . Il sentimento è di Santo Atanafio nel fuo sermone della Croce : Dominus omnia nostra recipies induit peccata veftem , quam enefus exueret ; induit O vestem inconsutilem innocentiam . Con questa vesta interiore efibì all' eterno Padre la figura d' una carne pura ed innocente, il di cui l'acrifizio gli folse più caro di quello che erangli state fino allora le obblazioni , e gli oloraufti . Colla vefte efferiore fi prefento a fuoi divini occhi in fomiglianza di reo , divenuto peccato per noi , chi

mai conobbe colpa.

Per mostrarvi più chiara una tal mbolica verità, che oltre la plaufibile relazione d'una figura, già tante volte adembrata ne' facri libri', ha di più, come udifle, per fuo fondamento l'autorità di Atanafio : ed effendo che tutte le operazioni del Redentore erano di milleri pieni e ricolme, i quali svelati poi nella legge luminofiffima della grazia doveano fervire a noi d'istruzione e di documento; non fia che vantaggiofa cofa il riflerrere alle circoffanze de' luoghi e de' tempi, ne' quali egli ora l'una, ora l'altra di amendue codefte vesti depose e spo-

E qui full' orme ficurissime del Vangelo noi arriviamo a fapere, che una volta (vestiffi del Pallio, e altre due del Pallio , e della Tonaca inconfutile. Del primo allora quando umiliatofi al vile efercizio di lavare i piedi agli Appofioli depose quel lungo ume-rale velimento, e si cinse di bianco lino su fianchi . Surgir a tana, O ponit vestimenta sun. Si spoglio poi, e dell' uno , e dell' altra , e nell' atrio dove lo flagellarono, e ful Calvario ove lo crocifisero. Ma in amendue : codese sue azioni i disegni di Cristo surono sempre condotti a mano della sua Divina Sapienza. Nel Cenacolo dovea ripulire nel cuor degli Appostoli qualche leggero tocco di vanagloria, che come foteiliffima polvere avea appapostolico ministero lo specchio limpidiffime di loro innncenza. Onde egli rigertando da sè quella vesta, che rappresentava i nostri falli e pare che volesse prevenire col proprio elempio l'altrui intiera fantificazione, allonta nando da sè ogni figura di peccato, ficcome volea veder lungi da i discepoli ogni macchia leggierissima di colpa . Il pensiero lo dovete a S. Cirillo Alessandrino : Veftes ejicit ut mundanos affictus ejicere videretar qui alios parabat ablutre .

Ma nell' atrio, e ful Calvario, deve avea da sostenere il castigo meritato da nostri falli, spogliossi ancora di quella Tonaca inconfutile affine di poter così meglio rapprefentare agli occhi dell' Eterno Padre il perionaggio di peccatore, e riparare colla fua nudità oltraggiata, e colla fua innocenza punita i danni della nostra misera umanità. Effendo convenevole cosa, dice S. Bernardo nel Sermone undecicimo della Nunziata, che se il primo Adamo cercò le vesti come vergognofo effetto del fuo peccato, e deile fue sconfitte, il scondo Adamo le rigettaffe come ficuro presagio della sua vittoria. Victus est Adam qui vestimen. ta quafivit, vicit ille qui vestimenta

depofuir.

Ma non perdiamo d'occhio . o Signori, il Vangelo : giacche le divine Scritture Stelle luminosissime nel Cielo di Chiefa Santa, quanto più s' offervano, sempre di luce maggiore sfa-villano; e miniere sempre secondissime di nuove propaggini di verità quanto più si ricercano, più ci arricchicono Dopoiche nell' Atrio fu flagellato da reo , e dapoiche i peccatori ebbero appoggiata fulle fue fpalle la mole niù pelante di foro colpe , non fazi di loro iniquità que' malvagi Tormentatori lo ravvollero in un lacero firaccio di porpora : e dopo d'averlo (otto quel logoro e fuccido fquarcio di reale grandezza beffato e morteggiato nual Re da scherno e da butla, lo spogliarono un' altra volta di quel maefiofo ludibrio, e de' fuoi foliti vestimenti lo ricoprirono: Posiquam exuerunt eum purpura , & enduerunt eum vestimentis fuis . Ma chi credesse . che fosse stata pierà il ricoprirlo e tentimento di umana compassione il non fargli feguitare fin ful Calvario quella scena obbrobriosa di finto Re, mottrerebbe di non effere ancor periuaio che la burbarie in quel di erafi dimenticata di poter effere meno cruda. Imperocchè non su la loro pierà e la loro compassione che mai non conobbero, ma fu la Divina Sapienza quella, che lo ricoprì : acciocche noi , i quaIl fovente con quelche fenfo di tentezza medizimo la paffone di Critto ci accorptifuno, che dovendo egli portar colla Croce il pefo fitzbochevole: de pecati, dovea altresi avere indofe quel, pallio eleitore, che figuriva-li: Exarente cum parpura, Cristo conditato più control più Croce indopenti più comine indopenti più con dire celebrate deve in control più fiuti più fiuti più fiuti più comine ciare.

Terminata la fua Crocifissione sopra il Calvario diverfa molto è la forte de' vestimenti. Il manto esteriore, come quello che all'ufo Ebreo era da quattro fibbie su quattro angoli tenuto infieme , viene da Soldati in al-trettante parti diviso : Militer ergo acceperunt vestimenta ejus, & fecerunt: quatuor partes : unicuique militi partem : Ma la vella interiore , come quella ch' era dal suo principio sino all' efremità del lembo inferiore reffuta a maclia . una delle quali fdrufcita venivafi a capo di tutte, fu da Soldati ferbata intiera, e fottoposta alla ventura de' dadi : Non scindamus eam , sed fortiamur de illa cuins fit . lo vi fpiego la cagione di questo dissomiglievole avvenimento, e della differente forte d'entrambe codeste vesti, con due passi della Scrittura.

Ritornato Saule dalla vittoria degli Amaleciei e dall' intiera sconfitta d'Agago empio loro Re , passeggiava un giorno in politura di trionfante, e a fomiglianza d' nomo che pago fia di fua tortuna, fulle cime amenissime del Carmello, allora che gli fu davanti Samuello, e rimproverandogli i divini violati comandi, l'atterrì con la ficurezza dell' ira Divina, accesa contro di lui , ch' avea disperso le meno conte , e riserbate le più ricche fra le spoglie nemiche. Quindi volendo che la folitudine gli accrescesse l'orrore del fallo , dategli crucciofamente le spalle partivasi . Lo sbigottito Regnante , co mprendendo dalla fua partenza il proprio pericolo , stese la mano per sis enerlo; ma solo gii venne fatto di afterrare l'orlo del manto, che pollo in merzo fra ve, che trattenevalo, ed il Profera, che fico travavilo, fi fece in due perzi. Squirciato che fu, mistolio sumuello, et or bene, rippillo a Stule, to prittrò fenza manto, et minarri codì fenza ragno. Quello fquarcio divide più la tua Monarchia, che la mia vella; et ufe fip ili miliero di quello che io fis [popliato . Scialita Dominia Regiona Ujiral a et bodie.

Ne diversa nel fignificato benche rutta a suo profitto su l'avventura di Geroboamo. Erafi egli ribellato contro di Salomone, come ingrato e invidiofo distruttore delle memorie di Davidde . E veggendolo un giorno Achia Profeta fi tolfe il manto nuovo dagli omeri, e fattone dodici parti, così diffegli, avverrà del regno di Salomone, che smembrato da lui poco meno che intiero ti caderà nelle mani : Scindum regnum de manu Salomonis. Da quali due fatti. apparisce ben chiaro , dice Teofilato, che quando fi stracciano, i munti de' Profeti, si dividono i regni, e si perdono: Dum pallia Prophetarum scinduntur regna divisa intereunt . Torniamo fovra il Calvario, e appresso le vesti di Cristo ultimo e maggiore di tutti i Profesi.

Si squarcia in quattro parti il suo manto efferiore : ora qual farà il regno , che doverà dividersi . e. perdersi ? Quello appunto. che veniva raffigurato in quel manto: il regno del peccato, e della colpa . La divisione di questo manto è il preludio di sue rovine; siccome la morte di Cristo è la licurezza di tal preludio. Si ferba intatta ed intiera la veste inconsutile. Ora qual farà quel regno , che manterrassi unito e stabile; Quello appunto che veniva raffigurato in quella vesta: il regno dell' innocenza di Crifto, cioè il regno fortunato de' Giusti , L' unione di quella vella è l'augurio del suo ristabilimento, sccome la Rifurrezione di Crifto farà la conferma di sì vantaggiolo augurio.. Ciò che io parlai diffulamente, dife in poche parole Atanalio nel fermene più iu lodatovi : Tunica , que invocentione exprimehet. triumphatria fine ulla lafione incolumis fervatur ; illa vero veftis Adami peccatrices tuniças adumbrans dividitur & baceratur .

Sì, voi fola Vesta trionfatrice rimaneste su quelte dolorose cime intatta ed intiera . Si squarciarono le carni puriffime dell' Agnello divino : fi divife ne' suoi spaventosi tremori la terra: s'interuppe coll'interpolizione d'internpessive oscurissime tenebre la luce del Sole; fi squarciarono in minutissime scheggie i macigni del monte, dall' imo al fommo ando in due pezzi il vello del Tempio, e voi fola fra tante divisioni vi serbaste unita ed intatza effendo dovere , che il nuovo regno di Crifto, dovendo avere per fuo stabile fondamento la di lui innocenza, vedesfe prenunziato in voi il suo eterno stabilimento: Tunica , que in-

nocentiam exprimebat, triumphatrix fine ulla lafione fervatur .

E qui io debbo ben ringraziare il dubbio di un Devoto Contemplativo la di cui mercè mi faccio strada ad un' altra riflessione , lusingandomi la dolce speranza di porere vie più stabilire la mia propofizione . Come è possibile che avendo questa vesta interiormente cinte le membra fantiffime del Redentore, non rimanesse poi tinta e zuppa di quel facro fangue, che colà nel Getlemani trasudo dalle sue innocentiffime carni con tanta abbondanza, che ne potè fino roffeggiare il terreno : fu cui quello andò distillandofi a fomiglianza di benigna rugiada che all'apparire dell' Alba novella cade in minuta infensibile pioggia , per pascolo dell' erbe , e per amico teneriffimo alimento de' fiori : Factus ell fudor ejus fiont gutte fanguinis decurrensis in terram. Nunquid madide non erant veftes dum madniffe terram fcripfir Evangelium ? Dall' altra parte prevede Crislo la sua passione sovra il Taborre, e dopo aver ragionato di quella con Mosè ed Elia fuoi illuftri affeffori, per togliere dall' animo degli Appoffoli quello fcandalo, che morte, sì obbrobriofa averebbe recato loro , fi lascia comparire in volto un raggio

dalla fna Divinità. Di cotesto squarcio di Paradifo, dicono gli Evangelisti, che ne goderono le vestimenta di Criflo : le quali investite da quella candida primigenia luce con una infolita bianchezza abbellironfi : Vestimenta e jus falla funt alba ficut nix . Ma nulla dicono, che della maravigliofa chiarezza ne godesse quel monte.

Veramente io, o Signori, non fonouso di cercare nell' oscurità delle divine lettere un vano frizzo d'ingegne , che non meriti altra lode fe non la fredda d'una accutezza. Ma giacche è permello dal comune confentimento di tutti , alli Sacri Oratori il fervirsi ancora delle devote meditazioni; mi fia permesso stamane il dire, che della Trasfigurazione di Cristo ne gode la Vesta interiore, come figura della sua innocenza, e della sua santissima umanità, e l'esteriore ancora, perchè le nostre colpe erano assorbite allora dalla gloria del nostro Salvatore giorificato dal Padre, Laddove quel fangue che da pori aperti e sfiancari traffe fuori la meditazione di fua paffione, la terra sel beve , giacche questa lo partori alla morte, ed era quel fangue un rimedio delle nostre colpe, non un castigo della sua innocenza. Che avea da fare con quel fangue la vefta inconfutile, se nulla avea da fare co' fuoi patimenti la fua puriffima fantità? Dunque se l'abbia la terra. Terra, inquam, que hominum erimina in Spinis abunde genuerat : Che avea da fare quel monte con gli splendori di Cristo glorificato, e fu la terra che lo produsse alle ignominie, e non a triou-fi? Dunque se l'abbiano se vesti, figure della fua innocenza, e di nostre colpe cancellare con la morte di Crifto. Vestimenta ejus facta funt alba ficut

nix . Ed eccovi questa preziosa vesta, che sparsa una volta di luce sopra il Taborre, fiegue ad effere tutt'ora una cara memoria de' beneficj di Cristo sparfi a larga mano fopra di noi. Gli altri firomenti della sua passione, che veneransi in questa Serenissima Dominante, come le spoglie più ricche che di Nostro Signore.

Signore. 21

le armi gloriose de vostri maggiori riportaffero dall' Oriente sconfitto, sone ad un tempo issesso e oggetti della nofira divozione, e rimprovero de' nostri falli . I Chiodi che barbaramente le erocifisero; le Spine, che gli trasora-rono il sacro Capo; la Spongia, che d'infolito amarore gli sparse le dolcisfime labbra; la Croce penolissimo altare ove fi compie l'intiero olocaufto del suo santissimo Corpo, che altro mai sanno, se il Cielo vi voglia bene, se non riempierci il cuore di compassione, e unitamente colmarci l'animo di ambascia, e richiamarci sul volto il vergognoso rosfore di aver maltrattato così il nostro buon Padre? Solamente quelto facrofanto ritaglio di Vefla è quello che ci conforta, e ci raconsola, come un caro pegno del suo infinito amore verso di noi.

E forfe fu figura di lei quel camdio di lino di cui doveva effore rivellito il Sacrefote, allora quando entrato folo nel Santuario avea da compiere il Sacrifizio di espiazione per li peccati del Popolo, e quel manto che il no-

firo zelante Profeta partendoli dal Mondo e di ritorno al Cielo volle lasciar quaggiù , come un'amorevole eredità del fuo paterno zelo : e quel nuziale manto di cui d'uopo è, che adornifi chi vuol effere commensale a quell' eterno convito vove il nostro ministratore sarà il nostro Iddio; e finalmente quella Stola prima e principale, con cui de. ve comparire rivestito ogni Prodigo, che vuol effere riammesso in casa del Padre offeso . E avvegnache grande molto sia il numero di costoro, e sieno stati molti i modi . e varie: le maniere, con cui noi ancora abbiamo dilapidato il patrimonio della grazia s nulladimeno quella Velta è ancora intiera, e in pronto sempre per ricoprirci e riabbellirci : come quella cui il divino amore Incapace di effere fminuito, e scemato tenne fin qui unita e la conserverà sempre intiera. Ce ne da una cara afficurazione il dottiffimo Idiota : Ifta veftis pretiefis filis contexta, ideft beneficiis bomini oblatis non scissa est nes divisa, quia amor nee femdi nec dividi poteft . He detto .





# ORAZIONE PANEGIRICA

## DI S. MICHEL ARCANGELO,

DALLABATE

### GIUSEPPE ROSSI DA CREMA:

Oculi ejus un lampas ardens; Vox ejus ut wox multitudinis: Brachia ejus quass species aris candensis. Dan. cap. 10. 6.



Uell' ottimo, massimo possente Dio nostro, che dal nulla l'Angelica, e la umana Creatura, secondo l'adorato linguaggio del La-

teranense Concilio quarto, non solamente trasse, ma eziandio, e l'una, e l'altra con mistero. destinò a sublimi diverse cose; non intralasciò di porre la tragrande e maestosa idea al cospetto de' figliuoli degli uomini qui in terra, e con più di sovranità, e sovrana independenza di confermarla alla faccia degli Angeli in Cielo., Stava colà nelle barbare contrade d' Egitto l'adorando essenziale attributo di un Dio non riverito anzi sconosciuto, e da una rupe da fiamme firidenti tutta circondata, Mosè chiama e trasceglie, perche lo disveli alle Tribu, ai figlinoli d'Israello, ai Faraoni, Dio tutto pieno di sè, forte, e giusto. Inforge colassù negli altissimi Cieli , guerra grande inforge, pretenditore un Lucifero di esaltare sopra le stelle del Cielo il foglio suo, di sedere nel monte del testamento a fianco dell' Aquilone , di volare sopra l'altezza delle nubi, di pareggiarli a Dio; ed il Supremo Dominatore delle cose tutte non già i Raffaeli, non i Gabrieli, ma quegli,

in quello giorno dalla Cattolica Religione nofita con facto fafto venerato, e festeggiato, ren quel nobilissimo Angelo da quelle Circa illustre con fegnaneggiato, mm it Santo. Michelarcange. lo presceglie, il cui nome venerando, cento volte e cento celebra ed ingrandifce la Scrittura, perche la possanza, l'autorità , la maestà terribile di un Dio non remuta, il tracotante Lucifero paventaffe, venetaffe, ed a Lui porgeffe profondiffime adorazioni fempiterne : ed oh difegni dell' incomprensibile Signore! imperciocche fe a quegli tutti che fornì o creò, e fece, misericordioso dono gratuitamente mirandi pregi perchè le glorie sue conoscesfero , natraffero , dilataffero mai fempre in diverse adorande foggie, siccome agli Elie il zelo, onde la casa d' Ifraello ardentemente zelasse, agli Esaie la scienza e la voce, onde portasse il nome suo tremendo persino alle stra-niere genti, ai Giosuè la forza ed il comando, onde il regolare corfo fermasse del maggiore luminoso Pianeta; il Santo a cui incensi odorosi si confacrano Michelarcangelo, che la Sapienza di Dio adornò nelle firepitole maniere lo descrisse in ispirito il Proseta Daniello di occhio: Oculi ejus; il bracdo: ) Brachha ejas: di voce: Van.ejas.

Di occhio pertole le gandezze di Dio enn diffusione contempli: Gesti ejas ur Impas andeur: di braccio perchè le giultizie di Dio con ferrore difenda; sur la prata anguali fiperiar rai candena: si: di voce perchè le poffanze di Dio con coffanza peopli: Nor sipirar sour nontinizatione di propositi per si prima di propositi per si propositi per si propositi per si prima di prima d

Bella ed adorevole idea del Creator Signote nella formazione degli spiriti espressa con leggiadria dal Profeta di Sionne, e con vaghezza dal gran Padre Santo Agostino distinta . Egli il Facitore supremo, accenna il Santo, altri creò in maniera che vita spirituale nella gloria beata avessero, e diè l'essere a molti in maniera che soggetti fossero al tempo consumatore; que-Ri cutti, secondo l'oracolo del Re Profeta volle con infinito potere dell'acque e della terra produtte, e quegli nella natura loro eccellenti effendo più di ogni e qualunque vifibile creatura terrena ; comparvero fenza principio di materia visibile col singolarissimo attributo di eterni, tutti vagamente adotni di una spirituale straordinaria facoltà , per cui altamente penfare , profon. damente conoscere le altezze della Triniea facrofanta . Oh quanti , oh quanti di questi fanti spiriti sollevati già al trono elevato ed eccelso di un Dio glorificatore mi presentano i Profeti ! Mi a vedere prima l'illuminato Daniello fopra feggio maestoso risplendente feder l' Antico de' giorni avente come neve candido il vestimento; i capelli del capo suo come lana mondifisma, tutto d'ogn' intorno fuoco, fiamme, raggi mandante, ed avanti Maestà sì autorevole immenso staolo d'Angeli, che niuno può noverare, manifesta, tutti insiem' insieme con ordine mirando ; non consuso vagheggiare, le bellezze, e le grandezze contemplare del libe-

raliffimo Loro Creatore. Ma e chi mai la penserebbe! che nel mentre andana ideando di sollevarmi col pensiero vagheggiatore del mondissimo celebrato Michele, in qual dove sieno le luminose sue posate, a qual altezza di gloria sublimato, con qual occhio lucidiffimo penetri e difalconda le forprendenti perfezioni della Trinità adoranda, mi accade quello, che fiacca curiola pupilla di carne sperimenta e soffre, nell'atto gli (guardi volge nella faccia del radiante sole, che a più non posto l'abbaglia, unilia, consonde: e certamente tra abbagliamenti rimarrei. confusioni , ed estatico filenzio , qualo. ra lume non mi porgeffero di Michele, rischiaramento, e sacondia i Padri della Chiesa, che siccome l'immortal Signore con bontà, e magnificenza al fuo spirito si manifesta e si comunica; così Egli sopra tutti que' invisibili spiriti ergersi nella gloria, e nelle cognizioni della increata eterna fapienza a maraviglia forofondarfi .

Oh come Iddio rimostrasi milericordiolo a quella sua spirituale Creatura non diffimiglievole, fami lecito pen-lare così del Re Ezechia. Questi alla comparla d' Ambasciatori stranieri in portamento splendido, ed in aria di gala, pompa e fasto pella Città entrati, toltamente die loro a conoscere la magnificenza del fuo Trono, lo fplen lore della sua Corona, la forza della foettro fuo, e nella quantità dell' oro, e nell'abbondanza deil' argento, e nela preziola fingolarità degli Atomi ; Ezechia con augusta liberalità non jutralasciò cosa, che grande, doviziosa, possente dichiarare lo potesse, la qua-le non porgesse sotto agli sguardi loro, ed ai loro rischiariti riflessi : Non fuit quod non monftraret eis in dome fua, Egli Michelarcangelo nella patria della visione a saccia a saccia, di quel Dio che lo fece! Sì che ceffino gli ilu. pori di allora quando presentossi a Mosè entro fiammeggiante roveto, di allora quando dall' Orebbo monte fi fece udire parlante ad un' Elia, e trasfigurato comparve in chiarezza di terrene sooglie vestito ai Pietri sulla vet-

ta del Taborre: concioffiache la Trinità divinissima qual luminare radiante . il quale cogli splendori suei tutta invella , ed indora tutta l' erta verdeggiante montagna , circonda di tal fatta Michele co' fuoi sfavillanti immenfi chiarori, che tutto luce diviene qua e là nella celeste Gerusalemme raggi mandando. Che non fa il Genitore eterno per fublimare quello spirito! quale gara, dirò così, nel Verbo, nella terza procedente Persona gara quale! il Padre divino quale Sposa de Sacri Cantici ( darò chiarezza alle mie fantafie colle immagini delle Scritture ) la quale ne' cellaj del vino misteriosamente non altri, che il diletto suo condusse. introduce Michele entro quel feno eternamente fecondo, di coi i Profeti folamente esclamarono: Quis enarrabis? il Verbo, quale Sposa de' Cantici, la quale al diletto suo le proprie singolariffime doti di palefare sospirava, disasconde a Michele l'eterno suo nascimento, che fuor di modo forprese le più alte fublimi intelligenze ; il Santo Spirito , non altrimenti della Sacra Cantica , che il diletto menò nelle flanze più fecrete della fua Genitrice , fa che s' interni in quella processione inalterevole, e con occhio affai acute e penerrante difveli le recondite cofe le quali giammai descenderanno in cuor dell' uomo : Non fuit quod non mostra. ret ei in domo fua .

Qui però ben io penetro, ed i voftri discopro pensamenti non diffimiglianti a quegli del gran Padre Santo Agoftino , che Iddio glorificatore per natura essendo, non solamente Miche-le, ma tutte ne' Cieli le Angeliche diflinte schiere illuminare , e fantamente accendere, quindi Elleno pure conoscere , distinguere , confessare , adorare le grandezze, e le non comprensibili operazioni , che la Divinità eternamenre in fe felleffa racchiude : oh cofe! oh lumi ! oh Dio ! Lassù nella gloria ererna la Trinità altiffima co' fublimi Angelici fpiriti , Ella è appunto ( dammi dottrina Agostino ) qual sole il quale affacciatoli col rolleggiante volto fuo full' Oriente , tutto l' Emisfero indora ;

ma quel monte, che più dell' umil Colle innalzasi della Valle , del Campo , rifchiara, irradia, feconda con isforzo più ricco de' raggi fuoi; a tutte le beate intelligenze sfolgorante si palesa, e con tutte in fogge che all' uomo parfare non si conviene , si unisce , ma non ricevono già nè godono le istesse comunicazioni, le illustrazioni istesse, nè delle medefime cognizioni vanno adorne, imperciocche non tutte egualmente al sole di giustizia vicine , e contemplanti; ora Michele, il quale in ispirito sembra decantasse il Reale Profeta monte di Dio, monte alto, pingue monte, che il Cielo, la Valie, il piano ombreggia! Egli il Santo Arcangelo oltre ogni più alto penfare fopra ogni altre spirituali potenze riceve lumi dal Padre avanti Lucifero fecondo di un Verbo, ch'è Dio, fcorge arcani nel Verbo nel feno divino eternamente ripofante, difvela Sacramenti nel Paracleto fenza variazione gloriofamente procedente : Non fuis qued non moftraret ei in domo fua : veggano pure gli altri fpiriti beati la immensità in Dio, la immutabilità in Dio. la totale immortalità in Dio, che riguardo a Michele è gloria , dirà Agoflino , di stelle : Gloria stellarum : Consemplino quegli la Trinità fenza confusione individa, fenza tempo fempiterna , senza differenza eguale , che rispetto a Michele è gloria di Luna : Gloria Lune : Discernano e questi , e quegli, e turti discernano beatamente in Dio l'invariabile ordine de'fecoli, la consonanza delle perfezioni , la giustissima immutevole regola della Providenza, che Michele

Tofloche il primiero Padre noftro Adamo dal Crastore venne con per del Paradio del piacri da Tonaco composito o, e vefitio , ecco Adamo quafi uno di noti di venuto: Erce Adamo quafi uno di noti di venuto: Erce Adamo quafi uno di noti di restifica e pl. Spiriti eterni che nel Paradio rilpendenti regante , sò dalla fede , confesso con Agostino che purpore non vi può, n' vi debbe d'in-vidia, se penio, fotro quafte terreme dense sposse dense sono con control de la control de la

penfo che favelli così ad efaltamento di Michele la Trinità Santiffima : Voi spiriti da noi senza precedenza de' meriti , da noi creati fommamente giolte nel contemplare che un Padre negli folendori de' Santi il Verbo generi, e proceda un' Amore ch' è Ipoftafi, ma Michele? Ecco quafi unus ex Nobis fa-Que eft . Voi fpiriti , fantamente tripudiate nella chiara distinta cognizione del Trino, e dell' Uno , ma Michele? Ecce quafi unus ex Nobis factus al : Voi Angeli vi perdete beatamente nella penetrazione di tre Persone immense. infinite , incomprensibili come noftri diletti", e creature che affai fi compiacciamo , ma Michele? Ecce quaft unur on Nobis factus oft. Io Padre l'atto purissimo sempiterno , onde il Verbo generò con liberalità fingolare comunicando a Michele, quasi lo sollevo ad essere a me simile nella intellezione : Quast unus ex Nobis . Io Verbo l'intenso amore infinite , onde liberamente, e necessariamente il Padre amo, svelando con sovrabbendanza a Michele . Egli diviene quasi a me simile nel conoscerne la necessità sempre libera : Quali unus ex Nobis. Io Spiritellanto l'adorablle indissolubile inestabile comunione del Padre, e del Verbo, onde Amore personale diffinto eternamente procedo, a Michele con ampiezza manifestando : Ecce quasi unus ex Nobis factus eft . Miei penfieri . e mie idee , che fulla dottrina del grande Agostino a gloria di questo Angelo preclarissimo le disvelo, così favellando . Se il Verbo è la prima uguaglianza, e la fimilitudine prima del Padre generatore, Michele la prima diviene gratuitamente fimiglianza della Trinità Sacratiffima ; fe il Verbo è la fo-Ranziale immagine di tutte le bellezze , delle grandezze tutte del fecondo Genitore, Michele dal penetrarle in fogge affaissimo eccedenti l'umano dimitato pensamento, formasi chiara fac-cia del Padre, del Verbo, dello Spiritoffanto rappresentatrice . E forsecchè

i Profeti alla mia in fimile maniera

mente pensante, co' suoi oracoli forza

non danno , a nitidiffime conferme ?

. Tomo V.

Michiele tru fei, 'alza fas voce 'li fine'
vido Ezechielo, fei tru la immagine
più vina di Dio: Tu figneatum fimifinedim: Spirito è quello, fa sono
finedim: Spirito è quello, fa contemfinedim: Spirito è quello, fa contemfinedim: Spirito è quello, fa contemfinedim: Spirito è quello, fa contemfinedim di Diotra di Giuda, della
finificatifine
funda di più più più più più più più
furi fine; jou contemfinedim finedim di più con fine
finen Biraccio: Biraccio: Biraccio: quali finequegli che la giultitia di Dio con finetrove difiende: Biraccio: Biraccio: quali finevoce difiende: Biraccio: Biraccio: quali fine-

ties eris cardensis. Confessare fi debbe fulla fcorta de' P. P. che il braccio dal tefte mentovato Profeta nelle prodigiose sue illufirazioni veduto, additi la forza molta di quello Angelo privilegiato, con la quale intraprese la sorprendente opra di umiliare, abbattere, disfare l'audacissima baldanaa delia creata Angelica libertà , che iniquamente penfava di ergere il capo contro l'Onnipotente one puramente amante dal mulla la traffe . Decanti quinci le Sante carre coraggioli , e magnanimi gli Abrami perche non temette la fronte di quattro Re idolatri, ed i Giosuè il valore de' cinque Principi Amerrer; e gli Ma-cabei gli comandamenti minacciosi dei arroganti Antiochi, che la zusta a cui cimentafi non nella baffa terra noftra . ma nella celeste Reggia di Dio Michele, pone tra meraviglie le potestà superiori e Gli rinomati Eroi dalle scritture collocarono le loro vittorie nella fortezza propria, nella moltitudine, e destrezza valorosa degli Armati, nella disposizione de' luoghi, e nel vantaggio de' fiti , e quelli nel Paradifo , ne penfieri , nelle brame , nelle ragioni , e nei argomenti ; quegli il guerriere animo tusto addirizzavano pet appianare Torri , per iscalare Mura , per impadronira di Terre, Cuffella, Cittadi ; il fervido nostro Spirito il penfiere tutto, affine la giustizia trionfi della baldanza , la umiltà della superbia , la grazia del peccaro, il Creatore della creatura ribellatrice : Fallum eft

(la vide nel suo esilio in Profeta Gio-

vanni ) Fallum eft pralium mugnum

in Calo . Non v' ha tra gli nomini illuminati, non v' ha alcuno, il quale chiaramente non fappia effere flati gli Angelici Spiriti nella loro gratuita creazione d'ogni meglio di natura, e di grazia dal clementissimo Signore ampiamente ricolmi, e belli , e vaghi corona fare al fedente ful Trono , e come attorno del sole i raggi, Eglino tutti scintillasti avanti l'augusta divinissima faccia : quando , non erano forse i due momenti ancora , veduto in Dio il decrèto , quel decreto che mandava il Verbo della mente feconda del Padre ad ammantarfi del nostro frale, e qual terliffimo cristallo, che di leggieri gli oggetti riceve, e nel suo naturale sembiante rapprefenta, veggendone la mortale umanità che il Verbo assumere dovea alla participazione di tutti i vantaggi della Divinità follevata. Teandriche le operazioni rifultandone, che la fiacca natura una volta suppositata al Verbo giammai lasceralia, non così acceso suoco tra duro seno di monre rinferrato fdegna di starvi umiliato, come Lucifero di chinare l'altero fuo pensiere al Verbo fatto carne; quindi le la sfrenata ardita fiamma da fassoche le formava carcere da impetuosa uscita, ondeggiante qua e la serpeggiando, fe fia che al foiro bofco arrivi , divampa , distrugge , incenerisce e faggio, e pino, e robusta quercia, il furibono fuperbo ardente nenore acchetare-non potendoli entro la mente di Lucifero, n'esce sdegnante, e penetra , affaícina , perverte cento , e mille, no , mille e mille, no , ma d' Angeli innumerevoli schiere . Oh come la già sedotta numerolissima spirituale iquadra con erto gonfio collo rintraccia, prefume, e gloriafi di fovranità portare sopra del futuro Uomo-Dio; oh come in tuono altero e feroce parla il Principe seduttore agl' incoflanti rubelli spiriti : lo Lucitero che gareggio il Sole di buon mattino rifolendente, che per la mia purezza, e nobilità alla Divinità mi pareggio, che per la mia intelligenza formonto le

creature tutte vifibili , omaggio preftare dovero , e riverenza a terrena fattura? Qual ragione mai, miei celesti compagni, val dovere di Nol sempliciffime intellettuali foftanze di :porre un di avanti il futuro Agnello le ingemmate preziofe nostre corone, e flariene al davanti respettofi , e tremebendi? Di quando in qua in una neceffità doverola di prendere in mano turiboli, porvi incenfi, e fare che il fumo degli aromi nel cospetto ascenda di un Uomo , il quale nascerà in una negletta affumicata stalla, gemerà fotto fiera stagione de' rempi, morrà percollo perfino da Dio? Ed eces il Cielo , ornatiffimi Signori , beata visione di pace, di unione, di carità perfetta, in tumulto, in iscompiglio, in confusione; e non vi farà in così temeraria iniquissima presunzione alcuno il quale le divine giustizie zelando comprima, annienti la insolenza, la fomma perfidia delle nequisfime degioni ! ah non così cade , o precipita dall' alto acuto fulmine , come alla difefa accorre della umanità divinizzata il nostro adorato Michele : oh pensarlo, Signori miei , oh peníarlo non già con asta, spada o ferro, ma coll' intellet-ro, per servirmi del Giustiniani, con la ragione, con la forza della volonrà autre feintillante nella fiola fua . nella moltitudine della fua robuflezza camminatore disperdere , distruggere , diffipare de orgogliele pretensioni , e gli nequissimi pensamenti di quello stuole infelicissimo, le giustizie, il merito, le virtù, le prerogative del futuro Dio-Uomo disvelando, e costituirsi propu-gnatore servente. Vi afesto, Angelo santo, vi afesto dal vostro beato soggiorno i pregi foflenere del dileggiato fospirato Mellia, che alle sue membra fantiffime , agli occhi fuoi di colomba , alle mani piucche tornatili , at piedi di pace , di bene evangelizzatori, adorazioni rributare fi doveranno profondiffime ; farà Uomo ma Dio infieme , fatà coronato di fpine , farà flagellate a più non posso, sarà conficcato, e moribonda, e morea fopra aspro legno vederassi la preziola sua

falma , ma fempre unito: all' Ipoftafi divina. Le veggo, le veggo piucche folgore e lampo da quello in quel Angelico coro ratto, e preflo volare, e di fanto fuoco: ripieno fodare, benedire , propalare la eccellenza , la dignità, le infinite non intelligibili cole del Verbo, il quale colle gloriose speelie di Uomo effere doverà un di oggetto di beatitudine a tutto il Pagadifo: Quis ut Deut, m' immagino vada vampante esclamando :: Quis ut Deus , neceffario ed eterno nel fenodel Padre, volontario, e mortale nella futura elezione di nomo : Quis me Dens incirconscritto ed immenso in fua natura , terminabile , e finito nella natura di Uomo : Quis ut Deus , magnifico nella fantità, terribile ne' fuoi giudizi , di mirande cofe folo operatore : Quis sicus Deminus Deus noster? Chi mai ne' Cieli altissimi, e nell' ima ed ampia terra, ne' tessi profondi ahissi, ne' vasti spaziosi Regni, ne' doviziosi Imperj , e ne' signoreggianti mari? Chi mai tra pensanti softanze, tra spirituali intelligenze, tra l'opre tutte di un Dio fommamente belle, che fronte avere possa di gareggiare col venturo Gesti ? Egli Dio-Uomo, farà tutto amabile; egli Dio-Como , farà nel parlare , e nell'ope-Pare mirabilmenco possente : Quis ut Deus ; quis fleur Dominus Deus nofor ? Virth predigiofa di Michele, concioffiache non cost disfatta viene con preflezza dal radiante focofo Pianeta quella nube , che ai raggi suoi si frappone , come l'Angelica futurrante turba fraflornata , confula , sha-lordita rimane , e non così dall'erse montagna fasso sdrucciola, come quella nel più cieco tenebrolo abiffo con: Arida , urli , maledizioni , & proje. Bus oft in terran , & Angeli ejue , che st tante non fointillano Stelle in Ciele , non tante fanne arene ne' lidi de' mari: , non tanti enuetano pefei fra le acque , cum ille miffs fant . Ob festa ! wipudios, oh allegrezza ! nella celeffe Cinà di Gerufalemme: da un' all' altre polo afcoltandofi ,. era: è compiuta la lalute , ora la virtà co-

nosciuta, ed il Regno del Dio noftro, e la potestà del di Ini Cristo : il ribaldo pretendente ed il superbo millantatore dal Cielo , dalla verità , da Dio è violentemente cacciato, e condannato in sempiterno ; fi confoli per la magnanima riportata imprefa tutto il Paradifo , fi confoli, ed al Re de' secoli immortale ed invisibile, al folo Iddio loda, onore e gloria : Propterea latamini Cali & qui habitatis in eis. S1, goda la primie-ra pace fanta, ed efulti per l'intero luminolo trionfo la Reggia benta, ma non già Michele col vinto abbattato Lucifeto , imperciocchè fe la guerra fua decantata venne da un Profeta grande , fovraumana , a difmifura faperare debbe le forze tutte terrene, tutte le terrene virtoria 1 ecco .. ecco il nostro Eroe non alla fimiglianza di Mosè che cessò del combattimento. naufrago nell' Eritree mare il duso contumace Faraone. veggendo ; non: delle Giuditte che placoffi il capo recifo di Oloferne lascivo, nom dei Daviddi che al posamento si diede , tafciaro in ful campo lo incirconcilo Filisteo, languente e disaminato, ma tutto fuoco , tutto famme , tutto ardore armare la destra , rinforzare ilpiede, rinvigorire la mente e farfi fenza pace e fenza posa del fumante nemico fue acerrimamente conculcatore . E chi non lo mira in aria di Combattitore vitteriofo porre il piede ed acciaccare forremente la teffa alea e nociva del Dragone spumante! Chi non gioifee veggendo Lucifero alla foggia di calpellata ferpe che to obe 6 fmania ruggendo, di Tigte che nel feno aperta nell' ira e nel furore la accende , giacere al diforto l'autorevole pianta inconsolabile. Oh guerra! oh trionfo ! che fe fine non averà Lucifero di effere in ver dell' Umanato Verbo ferpe fdegnata ; fine non avera Michele nel calpeftarla ridente . Oh guerra ! oh trionfo ! Lucis fero'non cefferà mai de effere ruggente' Leone contro il Gloriofo Gesti ! non intralaccierà mai di pinifiarlo . D 1

dileggiarlo Michele ! Sarà fempre furi. bonda Tigre l' Angiolo Satanna : Sarà sempre feritore ardente l'Angelo di Dio, guarda dirà inceffante , mira a tua condanna Spirito condannato quel Dio che prefumevi paraggio, guardalo come oltre ogni mifura più del Sole risplende d'Angeli fanti che adoratori lo circondano : Respice in faciem : fiffa lo fguardo tuo in quel Dio a cui negafti vaffallagio, quanto mai poffa, quanto terribile e fanto : Respice in faciem : alza l'altero capo, ecco quella Natura che temerario infolente con alterigia spregiasti unita alla divina, come a tutte le Intelligenze beare aumenra la gloria : Respice in faciem Christi aui . Oh sì che a quello celeste Eroe cantare si può canto di loda, non altrimenti di Mosè e dei vittorioli Ifraeliti per Faraone, nell' onde gonfia del roffo mare fommerfo dalla onnipotente defira, come quegli che braccio essendo, con fervore le giustizie di Dio non folamente difefe, Bracbia ejus quaft fpecies aris candentis; ma voce ancora perchè le possanze di Dio con coftanza propala : Vox ejus us von mulgitudinis .

E' vero che gli antichi illuminati Profeti fureno voci chiare fonere delle tremende divine possanze a' Re, a Principi , ai più acclamati e temuri del Secolo, ficcome un Mosè, il quale intuonò allo insuperbiro Faraone che Iddio era degl' Imperi sutti il vero deminatore , ed un' l'aia propalatore a quegli, i quali fotto l' Oriente Cielo, e fotto l' occaso dimoravano, che solamente Iddio da se e per se e per l'uomo formò la luce, creò le tenebre e tutte le non visibili e fensibili cole; che il da voi con divote rimonstranze celebrato Arcangelo , considero alla maniera di quell' acque che in gran copia dal vallo mare licenziateli con il forte urtare co' faffi , col mormore ggiare coll' onde, collo isdegnare furio lo la sponda, sembrano additare voglia.00 al rufcello , al fine , al torrente quale la forza sia, il potere quanto del mare donde uscirono e si partitione così ricche e fallole : La

fulla vetta del Sina arma fua destra un Padre, stende in alto il braccio già in portamento di fagrificare la vita dell' innocente Isacco Figlio : e Michele è voce che corre ed il volere di un Dio nell'operare affolnso ed independente disvela, che Abramo deponghi il ferro, plachi la destra, ne cal-mi il cuore che più non gli è in grade la vittima. Inforge temenza nell' animo di Giacobbe e paura per Elan infuriato Fratello ; ed egli è voceche la fortezza dilata di un Dio cui rispondere non possono gli Figliuoli di queste tenebre , e non ne paventa la idegnata fronte . Si penfa di venerare qual Deità in terra le onorate spoglie del Legislatore Mosè ; ed Egli è voce che ammaestra dovera unicamente al Signore eccelso l' olocausto, le vittime, e la latria adora-

Tre poderole voci ne' misterioli falmi di Davidde chiaramente fi leggo-no additanti gli areributi della Divinità Santisfima, la prima, in maenificenza: Vox in magnificentia: nella virtu , Von in virture , nella autorità : Von intercidentis flamma ignis : Oh come entre e tre spirito della bocca di Dio antorizzano Michaele . Alzano ne' Laghi la ondeggiante giubba loro Leoni e corrono arrabbiati dalla fame in ver de' Danieli per fare delle carni fue firagi e macello ; ed Egli, Dio palefa autore della natura istessa, coll' ammansarne il furore, illefa così della zanna acuta la innocenza lasciando : Vox domini in magnificentia . Fremono fquadre nemiche e sercano a tuttapossa di disperdere e disfare lo Israelitico agguerrito campo ; ed Egli fa risuonare per ogni dove che resistere non si può a' voleri eterni, e che a paraggio di un Dio è fiacca, e debolifima tutta insieme la umana forza , e lascia Senecaribbe avido di fangue nemico nen folamente , ma la inferita incirconcifa gente umiliata e morta in ful terreno : Vox Domini in virtute . Ci narrano le feritture ci risvegliano fuochi, fiamme, ardori perchè pene-

grino, accendino, tormentino leggiadri e puri Fanciulli e rifuonando per Michele che Iddio quegli è, cui la terra trema , paventano gi' Imperi , ubbidiscono ali elementi tutti, non ne provano le vampe , non ne fentonodolori, ma giulivi l'effere del Signore loro vanno cantando e benedicendo : Von Domini intercidentis flamma ignis. E qu' li porghino mille e mille ringraziamenti a quel Dio che per istraordinaria sua gloria sece questo no-bilissimo Spirito; imperciocche arrivata la pienerza del tempo, e già spofara da Cristo stello in sempiternafede la nascente Chiefa , sopra tutte le vittime, gli Irchi, e gli Agnelli bella e preziosa, ben si videro le fue efficaci parole, ben si conobbe il fuo valore, e le fue impazienze fante, perchè sfregiata non ne andaffe . ne punto scolorita . Già raccordavi quant' incontrò Felloni ne' primi giorni suoi la Chiesa, e quanti sperimentò imperuofi urti ne' quafi a voi vieini tempi , colieche la pianse in ispirito un Profera Poverella , feletta quasi abbandonata , e qual naviglio scherzo dell'onde , e dei aquiloni : furiofo alzò il capo un' Ario la Divinità del Figlio eterno con forza negando,: Coppiò un Macedonio in reprobo fenfo malmenando lo Spirito-Santo : latrarono gli Euticheti , gli Dioscori pretenditori che due nature non fossero nel Verbo fatto carne . Oh tempi ! oh cole ! sì che porerono fospirare e gli Episani, e gli Au-gustini, e gli Cipriani veggendo tanti perversi uomini cercare a tutta loro possa di oscurare la santità, la chiarezza della Religione, e di di-ftruggerne tutte le fantiffime cose; ma che! se leggesi, mi serva di lume la scrittura, di Faraone, il quale erascelse Ginseppe alla gnardia del Regno suo dicendogli : tu veglierai sopra la casa mia, sopra la Terra mia tutta; ne sarai tu il prodigioso Salvadore; non può non rettamente penfare l' Angelico S. Tommafo effere quefto celeste Eroe alla Cattolica Chiela affilierne così che la guarda, ne

veglia , pubblicatore de fuoi pregi , delle fue verità , delle fue giustizie mai fempre. Che non ammirò Nicea la voce udendo di questo Angiolo Santo la consostanzialità del Verbo con istrepito confermante; sbalordissi Gonflantinopoli , per lui la Divinità del Santo Spirito a pieno coro confeffandofi : confoloffi per lui Calcedo. nia , lor umile raffegnara fronte la divina , ed umana natura nel Verbo confermando ; quali cose non direbbe mai il terzo Concilio di Costantinopoli ! che mai il Niceno fecondo! Che mai di questo Arcangiolo il Concilio e di Pirenze , e di Costanza ! al parlano che per Michele fi adorano le due volontà nel Verbo, fi venerano umilmente le Immagini de' Santi , fi crede dal Padre , dal Verbo procedente il divino Spirito, fi propala una fola fostanza nell' Eucaristico Sacramento; Tu eris super domum meam. Che più! Signori miei. che più! Egli quegli farà, il quale in quel giorno , che l' ultimo farà de' giorni, e de' Secoli la bandiera innalbererà del copioso universale riscatto, ed alla testa di tutta la infinita turba de' Santi ; Flabit, le possanze nella creazione , nella Redenzione , nella Santificazione dell' uomo ; Flabit la virrà de' fuoi fermoni , la verità de' fuoi miracoli , la fantità delle fue dottrine : Flabit i decreti della sua volontà, la forza dolce della fua graaia , la gratuita elezione de' giusti alla gloria : Conflitui te super universam terram, Flabit Spiritu eint. Angiolo benedetto giaochè a tutta ragione ne' Cieli voi fiete, e vi adoro occhio, come quegli che le grandezze di un Dioncon distinzione contemplate : Oculi ejus quasi lampas ardens: Braccio, come quegli che le ginstizie d' un Diocon fervore difendete ; Brachia eius quaft eris candeniis: Voce, come quegli che la possanza di un Dio concoffanza propalate : Von ejus ut von multitudinis; deh volgete il contemplante vostro occhio , stendete il for-te vostro braccio , sate udire l'autorevole voce voltra fopra quella che

i. lode di S. Michel Arcangiolo ..

vi esalta tanto Città, illustre, perchè in qualuoque tempo a lei, a suoi tabernacoli il flagello divino non si accessi a signori miei, se un Giacobbe su occhio per le pecorelle di Labano: Davidde su braccio, con gli Lupi inflidatori, e se Elia fu voce con le po-

tella terrene, Michele per voi che ticolmi di devozione lo felleggiate: Oculi siu quasi. Lampa: arden: per le valtre follance e caduche cose: Bresbia siua quasi evit causiensi: per il falvamento. delle anime voltre ? Vog. ojan si: von multiudini: dicea...



# PANEGIRICO

# S. ANSELMO

VESCOVO DI LUCCA.

E PROTETTORE DI MANTOVA.

DETTO NEL DUOMO DI DUESTA CITTA'

DALPADRE

#### GIO: UMBERTO DI COCCONATO DELLA COMPAGNIA DI GESU

IL DI' 18. MARZO 17:8.

Coll'occasione di predicarvi il Quaresimale:

Habemus Pontificem . . . tentatum per omnia pro fimilieudine

Sono parole ricavate dal cap. 4. agil Ebrei dell' Appostolo Paolo .



Erdonstemi, o Signori, is fo nell' imprendere a celebrare la Vita del vontre primo, e gloriosissimo Protettore S. Anselmo, io mi c'introduco per una via di la companio del la

qualche orrore. Non altramente se lo Scrittore del libro de Maccabe! per cialtare que! Prodi premis le desloazioni d'Ifraele fotto d'Antioco... of se Bus oft plandiar magnat in Israel... (a) Non altramente l'aia Profeta, per commendar la venuta del sospirato Messa.

Sinagoga... Omne capat Languidum, Comme con werze... (£) Na diramente adaperto il primo Panagirifia del monodo Mode dopo nal lon Gamolo Proemio brevisimo alteretanto che il bimilimo... 2. in principio cravisi Duri Casion, O Terram... per magnicare poica partitatente dello fiello Dio lo opero, agli fiquilito il prima por accesso delle delle

(a) Michab. 1. 26. (b)-Ifa. 1. (c) Gen. 1.

nox . . . (a) fi era fatta già notte , e fu nel decimo Secolo al di presso, che Secolo delle tenebre intitolarono i Saggi, tal erane la universale ignoranza. Che altro pertanto dovea in essa seguirne, fuorche nell' addenfarfi l' orrendo bujo (e nell' undecimo si addensb) il vagar liberi a danni fuei , fice come fiere del bosco , tutt' i vizi più efecrabili .... Falla eft non .... in ipfa pertransibunt omnes bestie sylve .... Ma sopra tutti, quai capi d'ogni ssacciata malvagità, Lupi rapaci, ed Apri inverecondi le fimonie palefi , e le pubbliche incontinenze nello scaduto Clero tentavano ogni di più di avvilirla e di disonorarla. Ma in disavventure cotanto slerminatrici lasciolla forse Iddio fenza Cuflodi? Salvo chi fedea fulla Cattedra di S. Pietro, non eravi chi avesse costante, ed invitto animo di fronteggiarle. Traffe innanzi, per vero dire, con alcun altro di feguito , e si oppose magnanimo S. Pier Damiani : ma che ? quasi disperando indi a non molto del fuo valore all' aperto ritiroffi dal campo (b), depose l'armi da mischia , e riserbossi unicamente alle preghiere la lingua, e alle scritture la penna , qual chi rinchiulo in rocca altro non puote fuor folamente che atterrir collo strepito, e da lungi co' dardi molestare il branco infestatore, che paffa. Ora il vostro Anselmo folo, o Signori, fu da Dio l'eletto a durar nella zuffa forte, intrepido, perfeverante ; e vi durd st felicemente , che contro tutt'i vizi bensì rifoluto , invitto, e vittoriolo ; ma spezialmente venuto, come ula dirli, corpo a corpo co due già indicati mostri più deteftabili , e più nocivi gli abbatte . Ma con quai mezzi? Mi daranno effi la traccia del Panegirico, per le virtù più difficili da lui praticate nelle condizioni più pericolofe, in cui (o quante, o quali ! ) fu dalla Divina Provvidenza destinato a condurre sua vita, e per cui vedrete, s'ebbi ragion di dire, che in Auselmo dopo seicento

e più anni a not serbato dal. Cielo; e datoci a contemplare , tuttavia presente abbiamo un Prelato a tutte pruove .... Habemus Pontificem tentatum per omnia.... e a maraviglia anche maggiore , fenza mai vera taccia ne fuoi impiegai, quali che fi fossero le apparenze pregiudiziali . . . pro fimilitudine absque peccato ... Quello fegnalatissimo Elogio su dato all' Unigenito Figlipol di Dio Fondator della Chiefa : ma rendomi a credere che e' non difdegni di farne, per qualche modo partecipe un Santo, che per graziola fua elezione , e per continua affiftenza fua funne l'indefesso Restauratore , e in ispezialità contro le prepotenti fimonie , rimettendola nella fua indipendenza, e contro le facrilegbe incontinenze, rimettendola nel Ivo decoro . Incominciamo .

Nato di chiaro sangue Anselmo, e non men nello studio delle umane, e divine Lettere, che nella fcienza del Signore, e de Sauri allevato fotto la cura di un' altro Anfelmo Zio fuo Paterno , che dalla fedia di Luca fall al Trono del Vaticano con nome di Alessandro II. il primo prospetto pubblico, in che ci viene, egli è di Pontificio Nipote ... Va congregati avaritiam malam domui fue , ut fit in altis midus ejus . . . (c) diffe Iddio per Abacucco: ma per quanto la ripetesse il zelante Pontefice Alessandro , questa divina minaccia non era intesa da quella Corte , e molto meno dalla più parte non pur de' Prelati, ma de' Sacerdoti, e' de' Cherici del Criftanelimo. Presso che tutti per rinnalzare, ed arricchire il loro nido foggettato aveano , e faccheggiato il Santuario . Or Anselmo tra se e Dio impegnatosi coll' esempio di una magnanima moderazione, e di un eroico difintereffe a confondere da prima, e umiliare il faflo, e la cupidigia ( Passioni , o età deplorabile! allora giunte a follevare fin fu i primi troni del mondo la fimonia ) di sì fublime condizion fua,

<sup>(</sup>a) Pfal. 103. (b) Baron. ad annum 1061. 20. (c) Habac. 2.

come, e quanto giovosti egli , o Si-

gnori? In certi gradi per arricchire , bafta volere, e per volere bafta dissimulare; tanti portano quanti pretendono; e dove in chi prefiede, e può follevare, alla rerta ftima s' unifce il tenero amor del fangue , il folo bramare i follevamenti, il folo anzi lor non opporfi è confeguirli . Che dunque? Larghi tributi, pingui riconoscenze, pen-sioni, abbazie, commende, dignità, privilegi, la facra Porpora, Giurifdizione, comando! in brieve: in tredici Anni di Pontificato duratogli in cafa, nulla e pei nulla di tuttociò nè per 3è, nè pe' suoi . Ogni tentativo, fosse di gloria umana, fosse di terrena retribuzione, era per lui un affronto-Indegno riputava di grazie chi disonorava i propri meriti eziandio cospicui colle offerte : il fuo disprezzo di roba e di onoranze giunse alla nausea, e sin che visse (e senapre poi tra le miniere visse delle grandezze, e de' tesori) portò un animo per vera virtù alieno di modo , che neppure a favore de' fuoi cari poveri ebbe full' ultimo di che testare; sempre mai dir potendo al fuo Signor Crocififo fenza jattanza : Che cerco io? ( fono fue parole ) che bramo , in che mi divago , e a che penso? No, non altro in cuor mi fi aggira , e nella mente , che l' effer Grande nel vostro celeste Regno .... Vox tonitrui tui in rota ... (a) diffe a tal proposito il Re Salmista, siccome avverte Basilio il Grande: la ruota in moto appena tocca di un punto folo la terra . Questo efempio di fempre scorrere, e di gran fuga su ciò che sa di terreno, efempio di efficacistima voce, fu il primo tuono, che se Anselmo fentire a shalorditli , e scomplgliarli, contro gl'invasori della casa

di Dio.

Benchè non che Roma, non che
l' Italia, tutto il Crissianesimo riscosseda questo tuono. Non era per anche
giunto il felicissimo tempo in cui il

foglio de Cefari fosse onorato, e mantenuto, giusta i divini disegni, gloriose scudo della Religione, e della Fede dai piiffimi Austriaci . Occupavalo Arrigo IV. Giovane di vent' anni, forte, valorofo, e di buona indole; ma ingannato, e sostenuto ne' suoi inganni da chi non alla gloria di lui , ficcome richiedeva dovere, ma mirava micamente, secom' è uso, a profitto proprio. e con quel braceio che Iddio follevato aveagli per afficurare la Chiefa ( convien confessarlo ) non molto la favoriva. Tollerava in lui per minor male Alessandro la usurpazione di consetire la Investituta de' Vescovadi, che qual non più che cerimonia legale s' era permella da Niccolò II, e dal Santo Pontefice Leon Nono. Ma poichè ebbe il Santo Padre qualche rimoto fentore, che quel Sovrano ne abusasfe, affido ad Anfelmo l'andar ful fatto , col farfi dall' avveduto Principe conofcere Uom di maneggio , dargli adito a offerirgli una Mitra; e, o foffe nel modo, o fosse nelle condizioni di quella offerta, rilevare la verirà dell'abuso . La fiducia di Alessandro in tutt' altri farebbe flata animofa , fuorche in Anselmo . E' scritto di Davide, che suo Padre spedillo al campo del Re Saule : (6) ma Iddio se me prevalle per largli riconoscere da vicino , e udire il millantatore Golia, contro cui destinato avealo a pugnare : l'efito non fu diverso in Anselmo , se non che l'andata di lui alla Corte non su solamente da sacro Esoloratore; fu insieme, e subito da combattente: Trovè Arrigo, che l'aspettava: ma con tanto maggior fuo pericolo , quanto ritrovollo non già coll' armi alla mano da Prepotente ma colle lusinghe in uso da seduttore, Arrigo non avaro, ma liberale; non altiero, ma umile; non fostenuto, ma umano, affabile, degnevolistimo i' accoglie, l'onora, l'adula eziandio, e quali in atto di supplichevole gli fa la offerta già preveduta da Alessandro .

<sup>(</sup>a) Bafil. in Pfal. 48.

<sup>(</sup>b) Reg. 17. 22.

2

Ma non mai meglio, o Signoti, l'altuzia fu avvolta, e confusa nelle fue trame. Anfelmo ha già ravvifato l'ambito degli Scifmatici, e Simoniaei, e l'acclamato o almen pretefo lor Protettore; ha già indagati i fentimenti del gran Gigante, contro cui dovrà egli stello promuover l'armi. Se pare intanto che Arrigo la faccia seco da Baldassare, e in lui voglia un Favorito, nel mentre che a suo mal talento dispone de' vasi sacri del Tempio; viva Iddio, che in Anfelmo riirova un generoso Daniello, (a) che francamente rifiuta i fuci doni , e con animo da Profeta gi' intima i doveri suoi . Mal per Anselmo giusta i Politici ; ma non mai più gloriolamente giusta i Fedeli . Stordice il giovane e focolo Monarca all' inufitato rifiuto : si sdegna , e freme: ma chi tra gli avidi , e fuperbi adulatori non dee ricredersi a questo esempio, chi non ne dee arrossire s Con tutto corello fremito Arrigo incomincia a venerare, e a temere una virtù che l'umilia. Nessun certo tra coloro ritornò mai da quel trono con grazia maggiore , se in circostanze di fimil fatta maggior grazia per un petto Sacerdotale non ha dell'effer temuto da un Grande, che lo minaccia, e del rilevarne da lui a un tempo alta venerazione, benchè tabbiofa.

Oime nondimeno, di viriù sì fplendida ecco un Ecliffi; ma un Ecliffi per l'appunto N. N. la quale non macchia il Sole, Signori no, unicamente per pochi momenti dalla lungi l'adombra, e passa, e nel passare a chi vi si affista il fa parere più luminofo. Onoraremi fu questo punto , sul quale risovvengavi, che ... habemus Por tificem tentamm per omnia ... ma qui offervate, ch' egli e .... pro fimilizudine abjque peccato ... Morto Alessandro, e creasogli Successore il Santo Gregorio VIL. canonicamente il Clero di Lucca elegge Anselmo per suo Pastore. Arrigo il la, e supplica al Papa, che non confacri l'eletto, se prima dalla reale sua

mano e' non riceva giulta l'ulo introdotto l' Anello col Pafforale . (b) Turbali Anlelmo; fi turba Gregorio: e raunato un Concilio , fi determina che Anfelme alla Imperial pretentione non condifcenda, se Arrigo dianzi alla Santa Sede da lui offeta non dà ragiose. Anfelmo intanto preffato dal fuo Gregge, che va disperso; dal suo Clero, che vuole un Capo; dalla Sovrana Matilde, che vuol riparo a' disordini di quella Chiefa; indugia, penfa, fludia, ora per tredici interi Meli, e finalmente risolve, e che risolve? Prende il Pafforale, e l' Anello dalle mani di Arrigo . Dio! che è queste? Imbaldanziscono i Simoniaci; n'esultano i Regi: il Santo Pontifice se ne risente: pn' altro bisbigliamento (pargeli fra tutt' i buoni . Anselmo medefimo par che si fvegli da un alro fonno: a questo allarme universale riconsulta Canoni, rilegge Padri , rivolge Concili , e adombrato di colpi torna, qual per l'appunto un adombrato, quanto egli legge in accula di sè : si processa : si giudica : si sentenzia reo di dannazione : Che più t fugge a rinferrarsi in un Chiostro, e vettito Abito Monacale, piange, digiuna, veglia, flagellasi inconsolabile. Voi fate le maraviglie, o Signori, ed io le fo maggiori di Voi .

Concioffiache chi può mai dirlo tealmente colpevole? Qua la Storia, Leggo Anfelmo prima peritiffino in Padri , Concili , e Canoni : dunque per giudicarú delinquente ha egli a rivolgerli nuovamente ; se prima de' lor pareri , de' loro decreti , de' lor divieti con cuor fincero , e con mente limpida considerandoli appresso non ha verun oflacolo alla fua rifoluzione, ogni nuova cognizione, e sospetio che in rileggendoli sopraggiungagli , può mai infonder malizia in ciò che ha egli già operato con buona fede? la cognizione, che sussiegue, non infetta mai l'opera, ch'è preceduta; chi non lo fa ? fenza che un animo dilicatiffimo non è mai retto giudice di se sesso,

<sup>(</sup>a) Daniel . 4. 19. (b) Rota Vita c. 9.

fe fi confurba . Leggo che l'abnio della Pontificia condificendenza a dare le investiture de' Vescovadi , il quale fu già scoperto dal nostro Santo in Arrigo , (a) confifeva principalmente nel volerla conserire previamente ad ogni elezione, fosse del Papa, fosse del Clero; e qui la Canonica elezione, come s'è detto, era già preceduta. Leggo che non altra condizione nè dal Concilio, nè dal Pontefice (6) fu interposta a poter Anselmo aderire alle premure li Arrigo, fuorche la umiliazione del Regio Monarca; e leggo appunto che in quell' anno degl' indugi d' Anselmo, de' luoi pensieri , de' suoi studi , di sue preghiere per pubblica Ambasceria, pet lettera di contrizione piena, e di umiltà (c) Arrigo al Vicario di Crifto erafi sottomesto; e avverata la condizione, dov'è la colpa? Leggo finalmente bensì la disapprovazion di Gregorio; ma leggo uniramente che 'l traffe a forza dal Monistero ; che senza farsi menzio. ne ne di gaftigo , ne di rimproveri , ne di affolozione veruna, la quale in supposizione di fallo parea indispensabile, lo confecrò, e che in lui folo fra gli Uomini ripofe poscia la sua fiducia; (a) ben dimostrando il Santo Padre, che non altro motivo avuto aveva per avventura del suo risentimento, fuorche la temeraria lufinea degli avverfarj di poter ricuoptirsi con questo esempio; e forse ancora si dolse che il caro Amico non l'avesse nuovamente consultato in affare sì dilicato, comecche Anfelmo lo & aveffe potuto agevolmente persuadere deciso dalla feguita riconciliazione d' Artigo . In fomma, ( falvo sempre il preteso diritto de' Santi , per tenersi umiliati : di travedere , o lospettare colpa dove colpa non è ) neppure. Anselmo flesso porè riputarfi veracemente teo , fe non fe forle di leggeristima, ed eziandio solamente civile inavvertenza ... pro fimilitudine adunque, pre similitudine

ablyane proteste. Ma così effendo l'ecoles, a che la fua così pubblica missione; a che la fua contrivione; a che al fua positiva con contrivione; a che al fua positiva con contrivione; a mi folicito, e Signori, d'entrani di millero, si decidere financamente che quello ratra olda fua via fa per allora la muggior finezza di relo, a da condure i travitati a riconoferte, a desectare i le loro abbominazioni. State a udire.

Strana cofa a prima giunta pare a' Teologi, che il Messia sosse predetto ripieno di fanto timor di Dio .... replebie illum fpinitus simeris Domini . . . (e) Ben fi vede che parlafi della fua fola Umanità : ad ogni modo s' ella era sposa del Divin verbo, di amore che reca gaudio , dovea riempierfi , non di timore che reca affanno . Senzache, nella ftrettiffima unione di jei con Dio, affetto che legaffe avrebbefi dovuto infondere , non affetto che dividesse. Lo scioglimento è facile, o Signori . Quella Sacrofanta Umanità farebbe tale confiderata di per sè sola, e in figura di tutto il Genere Umano: ora in tale rappresentanza veggendofi tutta orrida, e (contraffatta per l'immagine di peccatrice, quanto più vicina farebbe alla Divinità , altrettante avria dovuto tremare di fanto orrore; l'apparenza sola di rea innabissata avrebbela in profonda cofternazione, per cui dover suo ripoteria il soddisfare con indicibili pene alla grande ira del Padre . Il Salmifta parlò per lui ... lane ge a falute mes verba dilectorum meo. sum (f). Quindi gli Uomine i soli rei mandato dal Padre, avrebbono dovuto apprendere l'ecceffiva moltruofità de' lor falli , palpitare , annighittire per lo spavento, e soddisfare ancor effi col loro dolorofo ravvedimento alla Divina Giustizia; se la somiglianza

<sup>(</sup>a) Nancierus Chron. Gener. 26. (b) Epift. Greg. VII. op. al. an. 1073. (c) Ep. Harrisi W. ad Greg. VII. Controls 3, 12, 4, 299.

<sup>(</sup>d) Baron. ad annum 1073. 52.

<sup>(</sup>e) Ifai. 11. 9. (f) Pf. 21. 8.

Mr. 15 (2) 22 (2)

fola di peccatore... pro fimilirudine ablque peccato .... tanto terrore cagionerebbe all'immacolato Figliuol di

Or Anselmo, che destinato da Dio vedeasi a sterpar dalla Chiesa gli abbominevoli abufi di faftofa arroganza, di facrilega ingordigia , e di vilistima dipendenza; a un sol sospetto di apparirne anch' effo macchiato ... pro fimilitudine abfque peccato ... quale orrore non doveane concepire, e dimofirarne? Pare a me , ch' egli pure dicefse... longe longe a salute mea verba deliflorum meorum ... Verba deliflorum . . . la fola esterna dinominazione di delinquente, se non mi dà il reato di colpa, vuo' che mi dia reato di pena ... longe a falute mea verba de-Lifterum meorum ... Eccovi N. N. la ragione di tanto rigore contro di sè; non a sconto per sè di colpa, ma a dimostrazione dell'error suo alla colpa, e in uno pe' suoi colleghi, pe' lon feguaci, per tutto il Clero a modello. di penitenza. Si affacciono a quel Chioftro e fe un folo ed equivaço cenno de' loro delitti cagiona in un' innocente così aspra efficacia di timor santo , imparino qual effi cagionar ne debba la vera loro iniquità. Se per contumaccia in beffe anzi rivolfero i perversi cotesta norma de lor doveri, mirate, fe non avvenne in questo fuo R. Stauratore ciò che vidde Isaia nel Divino Fondator della Chiefa . Vide il. Profeta in lui l' orror del peccato paffar in zele , anzi in furore contro i peccatori offinati , e derifori de' fuoi esempi, e un di verrebbe, che da lui Giudice sarebbono sterminati ... Dies ultionis in corde meo. (a) Olà pertanso, peste di nomini di così perfida razza, olà conquidafi. Anfelmo recasi in altro grado di vita: Ricavato per un recetto dal Monissero, poiche il suo Gregge del pari scabbioso, che intollerante poco dopo le prime pruove fdegnane e zelo , e vigilanza , e pater-no spirito di Ecclesiastica disciplina , scuotendone con petulanza il. foavis-

fimo giogo; il Santo Vescovo per ubbidienza a Gregorio rendesi Configliere a Matilde, quell' Eroina di cui tra poco nen faprò dire abbastanza. Qual rettitudine ne' pareri , qual giustizia nelle sentenze , quale discernimento , discretezza , e facilità ne ripieghi , e quale universal Provvidenza spiccar facesse in quel governo, da questo solo s' intenda, che anche in ciò dar fi potè fingolar vanto la Chiefa d'aver avuto, e lasciato in Anselmo a tutt' i Secoli avvenire la vera idea della Ecclefiaffica politica; e alla sfuggira esponghiam folamente lo flerminio de' fuor ribelli nel ministerio di lui. Parve al Santo udirfi dire da Dio le parole che diffe il Salmista a Dio medesimo (b) .. In Spiritu vebementi conteres naves Tharfis ....: Navi di frodo ripiened' Oro, e d' Argento truffato, che corfeggiavano per ogni lato a divietati commerzi combattendo quella di Riero , da cui dovean dipendere , nonpure non aveano a lasciarsi in corso-Era d'uope usar la forza e con essa. coffrignerle all' ubbidienza, e, fe tnttavia resti, cacciarle a fondo: l' nno, e l'altro riuscì ad Anselmo . . . in spiritu vebementi ..., ne in tali circostanze altro spirite più epportunamente gli conveniva . Dall' ardentissimozelo in lui per l'onor della Chiefa, e dal gelido orror di quel vizio che avvilivala , nafcer non potea in lui fertnon le un operare valente, risoluto » impetuofo, e scompigliante ogni ostacolo, in quella guifa che quando fol-levafi un vapore in alto, fermentafi, e fi agita tra caldo, e freddo; a mifura che più intenso è l' operare da questi due opposti moti , o vogliam dire di queste due contrarie qualità , l'aere d'intorno or si concentra , ed or fi vibra, e ove a violenza fomma è condotto, ondeggia bensì rapido con qualche, regola ; ma lanciandofi con validissimo corso urta, stravolge, non trova sorza che gli resista. E questo è letteralmente quello spirito di veemenza, del quale parla il Profeta , altro-

venth , o alterezza , o cupidigia , ve detto ira petrofa; che ove Iddio lo voglia, forma, e avventa furiofamenadulazione, quanto fiete poffenti a fmuover ammi anche Reali! Viva ciò te le gragnuole sterminatrici, onde anche vanno squarciare le velle superbe non pertanto lo fpirito di fovrumana in Mare e in terra sconvolte le guerveemenza d' Anfelmo. Se la incoftanresche orgogliose Tende . . : a petrofa ira za d' Arrigo rimette il cuore a' nemici ; plene mittentur grandines ... (a) Ito se sollevasi un Antipapa; se gran parpertanto a vuero ogni foave manegte de' Prelati armali alla oppressione di Gregorio e poco meno che tutta gio, all'armi, dunque all'armi Anfelmo diffe a Matilde . Il Configlio fi eseguila Lombarbia gli si ribella ; se a' Fefce, e strette per ogni parte alleanze, deli manca e numero, e provvisione. la guerra intimafi ad Arrigo, che tra e coraggio ... nova bella eligit Domicoteste navi era, per così dirlo, il Vanus ... (b). Sovvengavi dell' oppresso scello di maggior bordo. O quali incre-Popolo di Dio colà ne' Giudici.' Due dibil cofa! il folo fifchio della procella fole Tribù , e queste non agguerrite ha fatto correre al lido la baldanzofa fcefero in campo: mancò egli però alprora, che calate umilmente le bandiela famosa Debbora consiglio per cimenre di ribellione a implorare merce, vietarfi; mancò egli per vincere al favio ne a rimetter le spoglie su quella spiag-Barach lo spirito delle divine battagia , d'ond'erano flate con grave in-fulro rapite . E' il vero , per uscire d'alglie? All'animo intrepido, e rifoluto di a nbedue unissi l'intelligenza motrilegoria, che la fola minaccia ha trionce della luna, e delle stelle; e combinati gl' influffi loro più procellos, avvolti fra i turbini, fra le gragnuo-le, fra le saette i baldanzosi Ammofato. Giù dall' alpi sbigottiro fcende lo flesso Arrigo: non ha riguardo a nevi , a ghiacci , a disagi . Matilde il vede : il vede lo stesso Anselmo nella staniti gli fe gloriofo macello di quel gion più rigida fcalzo il piè, lagrimo-fo gli occhi, dolente, e contrito a piè Ministro, e di quella invitra Giudice d' Ifraele, che quindi potè godere per molti lustri la pace. La figura è adatdi Gregorio implorare merce, preflar omaggio alla Religione, e al Vicario tata, o Signori, se non che costi Debdi Cristo giurar filiale ubbidienza; bora stava sotte alla sua Palma supdando a conofcere qual fia la fua bell'inplicando a Dio, e Barach in campo dole, e la fua docilità, ove non fosse coll'asta in pugno ; e quivi stavasir Anselmo le mani alzate al Dio degli fedotto. Che spettacolo! Natanno al rigore de' fuoi rimproveri vide compun-Eferciti ricordando alla fua Giuftizia ... to Davidde: Elia al tuono di sue midiem ultionis ... (c) il giorno della naccie vide umiliato Acabbo: non fovenderta; e la valorosa Matilde coll' che alcun Profeta vedesse mai in coarmi in mano a efeguirla. Pel rimatal foggia, e portamento da rimotifnente chi addensò le ombre notrurne, fime piagge fra flenti, e pericoli ve-nire (pontaneo a piè ne del Sommochi caricò lo spavento, chi avvilimento infuse nelle ribalde nemiche schie-Pontefice, ne di Dio medesimo un re? Unitali con Anfelmo, e con Matil-Monarca di sì gran forza . Da' suoi de la prima Intelligenza nel Ciel della non sofferse mai la Chiesa avvilimenti Chiefa S. Pietro Appoftolo invocato per maggiori; ma vaglia il vero, che ad comandamento del nostro Santo, non le conquise? morto qual altro Sisera il Anselmo doverte un si solenne, ed inafpettato rinnalzamento. Generale, chi disperso, chi suggiasco, Scompigliar per effo dovensi, ben si chi prigioniero ... O occiforum none fuit numerus ... dice lo Storico . Da fconfitta si memoranda incominciò a

vede, lo Scifma, palpitar l' Erefia, gli Empi depor l'orgoglio Ma, o gio-

<sup>(2)</sup> Sap. 5. 23. (b) Jud. 5. 8. (c) Vita apud Boll. C. 4. n. 17.

sespirare la Religione Catrolica , adito. quinci facendosi a quella pace che Anselmo ando disponendo fin ch' egli visfe , e che Matilde , finalmente potendo di fotto alle fue Palme tranquillamente reggere il popol fuo, in un col. spo Dominio ebbo la gloria di lascia-.

re in eredità alla Chiefa .

Le rotte hanno soventemente, o Signori , la facilità di rimettere il fenno, ne'rivoltofi. Tal fu per cotesta lo fmarrimento, e per lo fmarrimento la. compunzione in tutto il Clero di Lombardia, che giudicò Gregorio doversi colà spedire Anselmo stesso per suo. Legato: tanto più che non bastava prosciorre i colpevoli dalle censure ; era nopo curarli dalle incancherite loro laidezze : ma prima in altra condizione per riguardo a Matilde profeguiamo a vedere Anfelmo, che per appunto già da gran tempo avea mirato a curare sì fatte schiffose piaghe per mezzo di quella Eroina , in. qualità effendone di Direttore. Mal volentieri avea egli assunto il mentovato gran ministerio; ma a più mal grado quella malagevole direzione di fpirito. Ne' due secoli precedenti dell' ignoranza, fempre opportunissima a ogni più perversa malvagità, risorta dalle ceneri la nefandissima Segra de' Nicolaiti per modo sì strano dilatavasi allora , che non pure nel Ballo Clero ,. ma nel più alto la fornicazione facrilega quali quali volevali riputata pell' ordine de' Sacramenti . Poteva però egli non isbigottira, e altamente non raccapricciare Anfelmo in assumendo un magistero così geloso? Un solo Pontificio comandamento valle ad indurvelo. Ubbidl; ma a nuovo fcabrofiffipo pello, io per lui mi ritrovo . Concioffiache, fe in vece di perfuadere a Matilde una totale ritiratezza, la mife piuttofto in vista di una Setta ssacciata cotanto temeraria, e maligna; qual Prudenza si fu ella la fua ? Era Matilde Principessa possente, ma giovane di venti anni : la leggiadria appiace-

vol, vana la Maestà, la vivezza avvaloravane l'avvenenza, e giusto lo stato fuo per lo più in arneli vedeali or da guerriera che sfavillava tra gli elmi, e tra gli usberghi, or da Sovrana che brillava tra gli Ori , e tra le Gemme : per la qual cofa in un fecolo della più fina malizia troppo agevole cofa era il giudicarla vana . ftofa, e più di amori vagi che di vittorie, e fe di vittorie, più fu i cuori. che su gli Esercisi. Recava seco adunque un gravissimo pregiudizio a' disegni d' Anfelmo . Fate nondimeno ragione, o.Signori, che fe la fua rifoluzione potè aver qualche fembianza di non molta circospezione, dobbiam ripetere che ... babemus Pontificem probatum per omnia pro fimilitudine abfque peccato . . . ( a ) Giuditta fu la trascelta da Dio a liberar Betulia da Oloferne riconosciuto da Padri per simbolo d' incontinenza : ma se solo ella rimirifi graziofa, leggiadra, rabbellirafi, adorna in gala, frammifchiatafi nelle libere Soldatesche, e accolta con gradimento nel Padiglion generale; io non faprei qual pronostico me ne fare. Per farlo retto, mi convien risaperla ricoperta dinanzi di cenere, e di cilizio digiuna, dolente, e supplichevole al Dio de' Padri suoi : mi convien rimirarla unicamente fra i cibi della menfa di Oloferne non altri gustarne suorchè i recati seco legali, e mondi: mi conviene confiderarla ne' fuoi cimenti raccolta in Dio, di sconfidanza in sè ripiena , e in lui di fiducia , palpitar fin all' ultimo d'un timor fanto, con in mano la Scimitarra, ma in un fulle labbra le preghiere più fervorose; e allora intendo con S. Ambrogio perchè ... non expavefcis morsis periculum, fed nec pudoris ... (b) ed escla-mo con lui ... Q quanta est bonestatis authoritas! intendo con S. Fulgenzio per qual modo ... obtruncavit una mulier tanti agminis ducem, O insperantem Dei populo reddidit libertatem ... (c) ed elclamo col popolo libertato ... Tu bon

<sup>(</sup>a) Judith. 10. (b) 5. Ambr. l. 2. of. 6. 13. (c) S, Fulg. ep. 2. de Status Viduali.

norificentia populi nofiri ... Ma chi a colori sì delicati seppe accoppiare altri sì forti ? io vuò odire , chi di unione sì strana, di bellezza, e di modestia, di gala e di penitenza, d'amabilità e di. terrore, e di ardire, e di religione, chi fu l'inventore, chi il direttore di fpirito così felice? udranlo da lei medefima . . . Cuftodivit me Angelus ejus , G. bine euntem . O ibi commorantem , O inde hune revertentem ... (a). Fa, comentano gli Spolitori , fu Gabriele l' Angelo della divina sortezza ... qui operibus beroum , & beroinarum generofis, & fortibus adeft, & praeft ... per adattare sempre mirabilmente, e con pradenza da noi talor non intefa, efficacissimi mezzi all'assegnamento d'imprese eccelse.

Voi già mi preveniste, o Signori . Tanto di Matilde non furono a' difegni d' Anselmo pregiudiziali le attraenri profane prerogative, che a maggior forza gliele rivolle quello ptovvidil-fimo, e però prudentiffimo (uo buon' Angelo ... cui non tanquam bonso ... così leggiamme di lui... fed ut providus confilii Angelus affidebat .... Preson a coltivaria per contrapporta immantinenti alla universale dissolutezza, recisile la vanità, e il soverchio amor di se stessa, che sono in donna i più fecondi germogli d'ogni pericolo fu di qualunque umana dotte che in lei trovo, s'accinfe ad innestare una virtù eroica corrispondente, che a lei waler poteffe di mezzo a screditarne in altri l'abufo; ed oh, chi vide coltivamento più fortunato!

Foffe pur ella giovane, la gravida di tratto, delle parole, fin de penfiari dichiaravala rispettevole; foffe 
avvenentifina (the tale da qualche 
Scrittor fi celebra) (6) la compotreza, e la modelia la rendeano venerabita, foffe abbigata alla regista 
ceva figirar decoro . che fi offiquir , 
non sipperbia che fi dispeteza : Eta 
ra le dizile; em la e allineage, le vi-

gilie , i cilizi, e flagelli eziandio efa fendone i godimenti, ammirazione, e in 'un terrore cagionavano ne' diffoluti: Era di animo liberale, ma non mai fu profusa ; che in cristiana munificenza: Era Donna di un gran corangio , ma non mai ne fe uso che in magnanima fofferenza rifpetto a st. in invitta fortezza contro i memici della Santa Romana Sede , e in defiderio accesissimo di dar il sangue per la Cattolica Fede : Gli affetti Iuoi teneri , fervidi , amorofi da non altri obbieti furono rapiti mai , che da.Maria rifugio fuo, e fuo foftegno, da Ge. sù Sactamentato amor fuo, e cotidiano suo ristoro, dal contemplato suo Dio, dalla cui unione, e presenza non mai furon valevoli a distornarla le agitazioni, e le vicende del suo governo. Che se per fine della sue condizione sovrana fu costretta a legarsi col vincolo maritale, tal fu in lei l'amor della pudicizia, che lasciò negl' istorica fondatissimo dubbio , che Spola in fegreto dell' Agnello immacolato abbia Saputo felicemente ottenete di recare alla tomba la verginale integrità . (c) Or a tempo qui ripete S. Fulgenazio in quella guila ... egreditur cae flitas oppngnatura lasciviam ... (d) Posta Matilde in veduta a tutta Lealin di quelto modo fatta per Anfelmo crescere tra i gigli , e tra le spine , e spinta da lui in campo contro la sface ciata mollezza della impudentiffima rinata Setta, se non a sterminarla in fulle prime , non valle almeno a ricolmarla di confusione , e di rossore? il primo abbattimento dell' Erefia è l'estere svergognata. Quindi producafi egli ormai immediatamente in grado di Pontificio Legato , che non vi fu mai Uomo più abile per tale impiego contro gente , la qual viziofa per errore fuol effere indocile ; viziola per impegno suol effere contumace; viziof: per genio effer fuole maligna; in fomma in circoftanze le più difficili . Ne adenipie Anselmo persettamen-

<sup>(</sup>a) V. Corn. ibi. (b) Bixeven. Imol. (c) Baron, all annum 1074, 16. (d) Uni supra.

te i doveri. Fu egli dove occorreva, condiscendente, ma non mai debile; zelante, ma non mai rigido; fofferente, ma non mai avvilito; autorevole, non mai fastoso; severo, non mai feroce; amorevole, non mai accettator di persone. Perdond le calunnie senza autorizzatle ; diffimulo le fraudi senza ingannarsi , tollerò gli affronti fenza ingerire baldanza ; rimediò alle colpe fenza infamare i colpevoli; s' accinse a stabilire riforme , e le sostenne senza jartanza, senza violenza, fenza tumulto ; e di tutto ciò i fatti , che non ho agio di raccontare, ne fon le pruove : ma specialmente a trionfar di sì fatta gente in qual portamento recossi a lor presenza, e qual comparfa fec'egli; non più armi, non più minacce, non più terrori. Dopo aver infegnato agli Ecelefiastici con qual circospezione, ed a qual fine trattar fi dovesse quel debil sesso, che sull'altrui viltà fi usurpa il vanto di forte, oppose loro la sua fola Persona; ma quale ! quella , con cui principalmeote lavorata avea la fantificazione di Matilde quella , con cui religiofamente rispettosi, altamente ammirati, e poco men che fanti renduti avea i fuoi dimestici ; quella che avea dall' Appoflolo Paolo ricopiata , (a) il quale per avviso del Boccadoro con non altro più persuase il Gentilesimo a sottometterfi al giogo di Gesù Cristo, che col farsi vedere fra le genti da' digiuni estenuato , spervato dalle vigilie in incessante gasligo del corpo suo , e stimmatizzato immitatore di quel Crocififso che predicava. Strana portentosa, e quasi incredibile era, o Signori, la penitenza, nella quale già da più lu-fri vivea spolpato dalle sanguinose macerazioni , confunto dalle afiinenze perpetne, cascante per inedia ererna, un pizzico d'erbe non mai condite, e poco pane; languido, anelante, e riarfo dalle fatiche una .fola , e fcarfiffima tazza d'acqua prendea egli per cotidiano suo rifloro; e dove, e come, e quanto il fonno? ritto in piè, e per

alcuni momenti appoggiato agli angoli delle pareti quando era sano; e quella rete , anzi che coltre , a vari nodi teffuta d'ispida lana , che quì fa genera tuttavia con issupore, eta la fola, che a lui infermo dava ripolo -Or l'aspetto di un Uomo, che non da una Corte , ma da un Diferto ; non da regie imbandigioni , ma dalle più aride folitudini ; non dalle morbidezze usate da' pari suoi , ma dalle più orride grotte degli Antonj, e de' Macarj parea produríi; qual' energia non dava a' suoi consigli, qual' efficacia non im-primeva ne' suoi statuti, qual vergogna non infondea ne' libertini ? tale , Signori miei , che finalmente difonozata, confusa, e dissipata quella sozza Sinagoga di Satanasso, e la più patte zidotti al debito celibato i Ministri del Santuatio, ebbe Anfelmo la gloria di restituire alla Chiesa quel manto di biffo, che fignificando la loro mondezza vestit' aveala ne' primi secoli della Fede, e porè non già renderla pura, che non fu mai contaminata oella foflanza : ma coll' Appoflolo dimoftrarla ... Virginem castam exhibere Chri-Ro ... (6) Così fe per lo continovo, ed eroico (no difinterelle più che per egni altro mezzo da lui ufato difpersesi finalmente la Simonia, più che per ogni altra virtù di lui, per lo fuo sì aspto, e poco meno che disperato trattamento di sè, ed osservato in lus costantemente tra gli agi , tra le dignità, tra gli onori, fin tra gli eferciti fmarriffi al gran confronto, arrofsì ne' vergognosi dettami suoi , e della fua sfacciatezza confuso dilegnossi il Nicolaismo per simil modo, che al balenare dell' armi Ebree, e allo fquillare delle trombe Sacerdotali bensì . ma molto più alla nuova, e forprendente comparía dell' Arca, che di cilizio, e di tuvide pelli ammantata recavali pompofamente, e girata, e rigirata le fi era d'attorno , la impudica, e superba Gerico si scoscese, e diroccò . Benche fapete voi qual fu il Personaggio che così in quello, come

in tutti gli altri annoverati principali fuoi gradi rappresento fin all'ultimo, onde fu così dell' uno , come dell' altro vizio glorioso Trionfatore? Fn quel di Santo: ma di qual Santità? Il Fondatore della Chiela fu a lei la forma universale di ogni stato di persezione...
forma gregu... (a), ond ella assidere degnamente gli potesse al fianco... in veftitu deaurato circumdata varietate ... (b). Or di Anfelmo deffinatole Riftoratore potremo noi forse dire con proporzione altrettanto ? Ofo dire che sì , ma a concepirne la dovuta maraviglia non distogliete mai il pensiero da' suoi impiegbi. Nol deggio dunque considerare come un Appostolo fe l'odo zelar da' Pergami, convertir peccarozi, ammaestrare idioti, e tutto adoperarfi per l' altrui eterna falvezza ? Ma Dio immortale ! per anni , ed anni d'una vita sì varia, sì disperata come il porè mai ? Nol deggio annoverar fra Dottori , se lo ritrovo a ogni tratto con in mano la pena fu i Canoni, sulle Scritture, fu i Padri in Lettere, in Commentary, in Apologetici, in devotiffimi Ritmi, e nello flendere Decreti sì reti, e prammatiche sì ac-certate che il Sacrofanto Concilio di Trento loro fe l'onore di adottarle per la riformazione del Clero ? ma quando trovò egli ozio opportuno a' studi così posati? & d' nopo dire, che i suoi momenti fosfero que' degli Angeli : in un de' nostri ne hanno innumerabili . Nol deggio riconoscere qual perferto Anacoreta, o il fuo raccoglimento in Dio riguardisi , o il suo rigore con-tro di sè ? Di questo si è ragionato poc'anzi : per quello pol , divila quali tutta la notte tra fludiando , e falmeggiando, e contemplando, quale indi non era la fua union con fini? Rarissimo era quel di nel quale non celebrasse, e appena mai celebrò senza le vampe in viso, il pianto agli occhi , e in tenerezza disciolto il cuoze: e quando angelici canti , quando misteri rivelatigli , e quando visioni di Gesù , e di Maria Avvocata fua ,

e a lui promessasi per tarissimo privi-legio Avvocata de suoi Clienti. Udissi mai ragionare di spirito ; ed era di ogni dì : che un Uomo afforto in fovrumani obbjetti e' non pareffe ? ma quali affari a confronto de' fuoi più difeccanti la devozione , più diffipanti i pensieri , più impegnanti applicazione continova? Era egli comprensore, che nelle fue commissioni non mai frastornaci, o Viatore, che vi si confende ? La sua innocenza mel fa vedere tra i Vergini , e poco manca che la sua sofferenza per la Cattolica Fede non mel faccia contar tra i Martiri .. Fu Anfelmo inviolato così che Iddio a rimunerarne l'illibatezza vietò alla morte di appannarne neppur leggermente il venerando Cadavero. Siere invidiabili, o Signori, a tutto il Mondo . Questo è forse il più intato Depolito del Cristianelimo ; e voi vedete il vostro celebratissimo Protettore dormire su que guanciali bello , mae-Rolo , e poco meno che fomigliante al Fondator della Chiefa , quando della nave di Pietro dormiva in poppa : ed oh perchè gli Igherri a incatenarlo ne rispettarono la fantità ugualmente che la profapia! adorni per avventura ora vedremmo que' políi delle lividnre cotanto da lui bramate, o roffeggianti tuttavia in quelle candide membra le minacciate ferite , delle quali avidiffimo andava in traccia. Tra i Profeti, e Taumaturghi lo dobbiamo finalmente ammirare, se Iddio a fui rivelava i fegreti de' cuori, rendeva miracelofo quanto di facro e' maneggiava Per tutte le quali cose se in senso anche più ampio del seguito sin ora posfiam ripetere nuovamente, che ... babemus Pontificem tentatum per omnia ... fenza mai veruna taccia in tutti quanti gl'impieghi fuoi quali che per effi , o in esti si fossero le apparenze pregiudiziali ... pro fimilitudine abfque peccato .... dobbiam concludere parimente che per lui ricoverò la Chiefa de' fuoi diritti, e dell'onor fuo il pacifico pofsedimento . L'esito certamente fu fe-

<sup>(</sup>a) Petr. 5. (b) Pf. 44.

licissimo, l'operare d'Anselmo ne su il principio: ma quale possiam noi dire che poi ne sosse, e rutt'ora siane la cagione conservatrice è riserbiamo così bel punto per la

#### SECONDA PARTE.

D'Ato ch'ebbe Iddio l'effere alle creature viventi, dicesi nel sacro Genesi, ch' esortatele a crescere e moltiplicarsi , per loro conservazione le benedisse; ed il Grisostomo avvertì che la divina Benedizione fu indirizzata al lor durevole mantenimento ... quia volebat perpetuo effe, idea benedixis ea Deur ... (a). Lo steffo noi dir poffiamo rispetto al Divin Verbo, che sondata la Chiesa , e raunatale ne' suoi Discepoli prima di ripartirsi dal mondo nell' Uliveto, all' intento medefimo egli pur la benedisse. Or a qual fine, o Mantova , Città diletta d' Anselmo , famigliar residenza sua, e come quel centro d'onde si spiccarono tutte le sue operazioni : a qual fine , diffi ; dispose Iddio, che in te si raccolgessero per confultare il Santo, è Prelati, e Arcivescovi, e Porporati nel mentre che a lui recando la Mitra Pontificale deftinatagli in dono dal teste desonto Gregorio VII. parvero dargli cenno di voler con esfa coronar le sue benemerenze (b)? Non fn già per darlo a effi capo, Signori no perocche con altra immarceffibil corona già era in procinto di rimunerare egli medetimo il fuo buon servo : su affinche quivi essendo raunata la Chiesa da essi rappresentata , la efortaffe a crefcere in pace , e col benedirla le desse un pegno di perperua feliciffima dilatazione . E che ipetracolo N. N. non fu cotefto ? non faprei, se ad Anselmo di maggior gloria , o di maggior ignominia al fuo nemico i' Antipapa Giberto; che contumace co' miferi avanzi de' fuoi fedotti adoratori andavali ogn' ora più meritando quella improvvisa morte che indi a non molto lo colfe. Che spettacolo vedere avanti ad Anfelmo piacente a morte quel gran confesso di concorrenti al primo facrato Trono del Mondo , al Vicariato di Cristo in terra; e a foggia di altrettaffi discepoli d'intorno a quella Cattedra di verità, qual'effer suole il letticciuolo di un gran Santo, che passa, pendere dalla bocca di lui , soggettarvisi al Magistero, e tutri promettere il cuor loro di eseguirne , come Legati di restamene to, gli oracoli ! Ma che altro maggiore spettacolo ( anco quì non saprei dire, se più di religiosa tenerezza per que' venerandi Padri, o di perpetua confusione per chi d'allora in poi osaffe contravvenire alle già decretate fue riforme ) che altro maggiore spettacolo vedere l' umiliffimo Santo a modo degli antichi Patriarchi verso i loto Figli per divina ispirazione aderire alle lor suppliche , e alzando la venerabile languida mano benedirli , in effi benedir quella Chiefa , di cui moriva Figliuelo invariabilmente fedele, e cui lasciava oggi mai in procinto di riacquistare interamente, e durevolmente merce di lui la fua independenza, e'l suo decoro! Certo è, che fu spettacolo a questa vantaggiosisfimo, concioffiache, il frutto di cotedice la Storia (c); aggiungafi con verità, per tutto il Cristanesimo e scorfe così perpetuo, che in tutt'i Secoli fuseguenti non ardl più la Simonia appoggiarli con falto, e permanenza fu d'alcun Carrolico Scettro ; ne il Nicolaismo rialzare con pubblica scandalofa baldanza il fuo facrilego liber-

tinaggio.

Ma se perpetul di cotesta benedizione durano: i frutti, dove, se non se
tra voi, o signori, durar debbono più
vigorosi l' Alla Tribit-di Nessali suro
no sustamente pronositate el dvine
benessenze... Nophasi abundamia perfrantur, O pinna erit benedizionibut
Domini ... Ni in grazia di Debbora
colamente s, d' discono gli Scritturali, y

<sup>(</sup>a) Chry. hom. 7. in Gen. (b) Boll. Mart. 18. V. c. 5. n. 25. (c) Whi furra c. 6. n. 31. (d) Deut. 33.

il pronostico si avverò; ma specialmente di Barach , ch' era di tal Tribù . Vostra fu Masilde, o Signore; ma ben più vostro su Anselmo: qui soggiornò lungamente: qui governo: quì furono concepite le imprese sue : qui nacque al Cielo : qui per divina espressissima inspirazione fu seppellito : qui fla tutt' ora . Oh quello popolo adunque la merce di Anfelmo ... abundantia perfructur, O plenus erit benedictionibus Domini . . . (a) L' indefesso zelo , e l'esemplar vigilanza de' Pastori di mantenere inviolate in se medesimi, nelle lor pecorelle , e in tutto il lor Gregge uno splendido difinteresse, e una impuntabile opesià, quelle due sì necessarie virtù, eredità sì gelosa del loro amantissimo Protettore, non ci fanno anzi avvertire, che da quell' Urna facrata gli fa Iddio rinnuovare ogni, anno la efficace, ed operofa fua benedizione fopra di Voi ? Uguale testimonianza non ne dà egli forfe quella prontezza, con cui in ogni vostra eziandio sol temporale indigenza ei vi sovviene . Berfaglio , ah pur troppo , berfaglio videfi soventemente questo prefe delle terrene disavventure, peroc-chè da molti altri co'beni suoi lo ha diffinto Natura, e'l vostro merito ve gli accrebbe; ma le pestilenze, le carestie, le guerre, le innondazioni, le ficcità, fe parecchie volte v' affliffero, non vi oppresser giammai : e la fidu-

cia nel yoftro Santo , qual dopo il trifto Verno fecondo calore di Primavera , vi fe ad ogni ora rifiorir più felici. Che rimane adunque, o Dilettiffimi, se non che ricolmi di quello fpirito, col quale d'intorno a lui fpirante si raccolfe a riconoscetlo per suo Restauratore la Chiesa, raccorvi d'intorno a lui colà giacente a immortale riforgimento, e non par riconoscerlo con figlial gratitudine, ma con fiducia ognor novella rifarlo Riflauratore della vofira fempre a lui cara Patria? E voi gran Santo ( così debb' effere , cosl fara ) fe in ogni tempo protetto avete quella Città, e Stato a Voi sì devoti, di Voi sì teneri; questo è l' opportuno a far loro provar fensibili le vostre benedizioni . Le sciagure , che hanno fofferte , tanto non hanno fcemata la tenerezza, cui godono d' aver per Voi, che anzi dopo tanti disaftri con ammirazione de popoli circonvicini ve n' hanno dato un luminoso contraffegno, che sfavilla fu quell' Altare; e quella preziola Statua in circostanze sì penuriose dimostra l' amore che han di Voi . Deh in un' anno adunque nel quale maggiormente hanno adoperato per enerarvi colle riprunve del vostro singolare Parrocinio, date loro a conoscere che gradite il loro offequiofo affetto , e v'è cara la fiducia che in Voi ripongono inaltezabile .

(a) Cajet. Lipp. Magagliantes ibi.



### PANEGIRICO

IN LODE DI

#### S. GIOVANNI DELLA CROCE

PRIMO PADRE DE CARMELITANI SCALZI, e Compagno di Santa Teresa di Gesu', novellamente Canonizzato.

Composto, e recitato dal Molto Reverendo Padre

#### D. GIAMPIETRO BERGANTINE

CHERICO REGOLARE

Ecce Filius tuus : Ecce Mater tua . Jo: 19. 26.



Uando Gesti Crifto pubblicò al Mondo, co tellimonio irrefragabile della fua voce la Santità di Giovanni Appoftolo, che ritto, e di fianco aflante alla Ran-

te Donna del Cielo, non & flacob giammai dalla Croce, piego dall' alto languidamente amorolo iguardo fopral'un , fopra l'altra; e dichiard lui Figliuolo degno di lei, e lei preconizzò a lui affettuofa Madre cariffima . Quefli è tuo Figliuolo: la ua Madre ella fli è quella. Quando il Vicario di Gesù Cristo, dall'alta Cattedra di verità, della stola d' immortalità ptonunciò, veslito, e cerebrò innalzato al supre-Croce , 'primo Scalzo della Riforma , e Coadiutote nella medefima alla Sanza Madre Terofa , avrebbe forfe non inconvenientemente possuto usare le istesse parole dimostrative , avventurosamente appellando degno Figliuolo a Terefa Giovanni, e Madre particolare d'amore Terefa a lui : Questi è il tuo Figliuolo ; la tua Madre ella è questa. Voi vedete, che nella men-

te ho io un gran difegno, e che penfo a cofa di molta importanza; e che il Calvario, il Carmelo, Maria, Terela, Giovanni alla Croce, Giovanni dalla Croce , cose certamente tra di loro di lunga mano diffanti, e nell' ufficio loro diverse tutte mi veggono 'a un'iftesso equivoco , fiella dolcezza , nel piacere, nella congiuntura di quefto giorno. E non è, che io m' arreehi in arringo con più d'ardir , che di verità ; o pure , che per rigoglio di foverchia ricca invenzione, e per confronto di una maggiore folennissima Apoteofi, il Soggetto del mio discorso resti in atto di ricadere; Primieramente che se ne vuol'egli fare, e che sarà mai ? Se nella involgitura , e se nel maneggio me n' andrò del tutto a rilento , e se il mio non è , che un Modello di quel fontuofo vafto edificio ; e quando che travaglio da me medelimo, anche senza studio di squifitezza, a lavorare in picciol rilievo, un' immagine di quel tanto, che colà si ravvisa in grande ? Poi , e perche mi farà egli vietato il farlo , se avvengomi in tanti termini , per reciproca maniera dicevoli , e nel mistero

lor confentanel, e dirò così, paralleli? Il nome fol del nostro- Giovanni, ristretto alla circostanza , che assai fignifica , della Croce , e la relazione fingolarissima , che viene a corrergli con Terefa, non con altra idea, rendon conto della di lui lodevolissima Santità; la quale, per quanto il giudicio mi porge, ripercuote, e ritorce in questo, che siccome Giovanni alla Croce fu il Figliuolo distinto di Maria Vergine, e che ficcome di Giovanni alla Croce Madre particolate è flata Maria, così Giovanni della Croce fia stato il Figliuolo distinto di Terefa, e a Giovanni della Croce Madre pariicolare Terefa fia ftata . Ecce Filius tuus : Ecce Mater tua . Questa bella. e folta frequenza; questo nobile, e onorato Concorío, che mi veggo davanti, e in cui mi pregio di compromettere, discernerà intimamente se l'una immagine con l'altra convenga, e se torni a ornamento di lode il preso ragguaglio, e il nome, che rifuona con tanto giubilo, anche in quella libera, pietola Patria, e il nome di San Giovanni glorioliffimo della Croce . Videbitis , vi prologizzo co' fermi inviti di San Bermardo , Videbitis id , quod ad imaginem oft, cum imagine convenire; O non in vacuum nomen imaginis participare . ( a )

Per vostto saggio avvedimento bene intenderete da me non darvisi Figlinolo di Terefa il solo Giovanni; ne darlovia diftinto per effer quegli, che non ha alcuno avanti di sè , e perchè è il primo . Non Figliuolo folo ; poichè tanti ella n' ebbe , e ne tiene, ( il che fi dee dir sempre mai ) quanti si conrano i di lei Allievi per fama chiarl', e per altezza, e per grandezza d' opere, e per fantità reverendi , che Giovanni Appostolo similmente non fu egli solo a ricevere in deposito di Madre Maria Santissima; ma ognuno di noi (oh noi che vogliam di più!) fu in quest'alta parte locato; e non resto sì bel dono

in privato lascito, e legato di lui folamente , ma in eredità pertinente a tutti gli aderenti del Redentore . Ne vel distinguo perche Figliuol primo; e perche da lui, che precedette gli altri in ragion di tempo, abbian preso esordio le mire provide di Terefa . Non è fempre de' figliuoli degno della prima lode , chi sostiene per anzianità grado di maggioranza, certo no : forte dum primus es supra fratrem tuum , minimus invenieris , (b) avvila Efrem Siro ; nè fa d' uopo cercarne emblema, e fimbolo dagli alveari, dove l' ignavo inutile Fuco è quell'ape, che è maggiore dell'altre , la quale non fa il mele, ma lo confuma ; e i rugiadofi favi guafta, e depreda. Anzi, a voler dir tutto nelle cofe umane il primo è sempre in qualche sospetto ! e ordinariamente la prima mano non fi affatica, e impegna ful meglio, e la cola prima che fa , la fa così per esperimenro, e la dà come a preva; e per questo, il saggio scultore, che pen-sa giugnere alla persezione dell' arte, acciocche nella statua divisata imprima l' ultime bravure dello scalpello. nel primo lavoro non mette egli a rifchio i più fini marmi , e di bella vena , ma avvezzandofi ne più rozzi , in quelli ne fa pericolo , infino a tanto, che afficuratoli dell'artificio, piglia fidanza. Così veggiamo, che dei Tabernacoli, che offervò San Paolo nella Casa antica di Dio, il Secondo era quello, che flava eretto nel Santuario , ed il primo era destinato at doppieri solo, ai pani, e alla mensa. Tabernaculum factum eft Primum , in quo erat candelabra, & mensa ; qua dicitur, Sancia. Post velamentum autem Secundum Tabernaculum, quod dicitur Santla Santlorum . (c)

La verità del fatto fi è , che Giovanni fu il primo , e per tempo , e per metito, e per ragione dell' anzianità , e per quella della Virtà , talmente che se Giovanni Appostolo, a

<sup>(</sup> a) D. Bern, lib Medit, cap. 1.

<sup>(</sup>b) D. Epb. Paran. 47. .18. (c) Heb. g. L

dire di Pier Damiano, sa sopra gli altri figlicoli eletro, perché sopra gli ultri più santo, Jobannes inter cetrres eligiter, quis inter catero extellenter cnisus; (e) non in altro- modo siovanni della Croce, sa Teresi reflor procesandosi distro ella festa, che di esso il consultato di sonto, perchè non avevavi un' Anima più esemplare di lui in tutta Cadiglia; e perchè eta delle più potre, e delle più sante, che Idolo tesesse in tutta la Chiefa. Jobannes inter cetrve diligiter, quis inter catero excelvera digiere, quis inter catero excel-

lenter enitait . E quanto alle Virtà sublimissime dell' Appostolo ce le abbiamo tutte spiegate in un' arguta , e viva epitome da San Bernardo , i di cui fini nobili, e veraci, ed altri fcompartimenti chi è mai di noi, che avanzar pofsa, e nell'ordine di mia Orazione, e sù tal foggetto approvar non voglia? A vol (egli è che parla così alla Madre ) a voi è consegnato Giovanni , Figliuolo, Discepolo, Servo . Johannes tibi traditur Filins , Discipulus , Servus . (b) Se come figliuolo forpaffa gli altri nella benemerenza del grado , ciò non può flare , se non quanto estendasi la figliuolanza al di-scepolato, e alla servitù ; poiche ad effer per merito figliuol diffinto , fa di mellieri assomigliar la Madre qual Madre, apprender dalla Madre in quella guifa, che da maestra , ministrare alla Madre, come a Padrona . Somiglianza, docilità, obbedienza ottimamente costituiscono un figliuolo degno , perchè tali precifi termini ogni maniera abbracciano di riverenza , di cui non mai a bastanza alla Madre va debitore il Figliuolo . Filius , Difcipu-Ins, Servas . E qui in quello luogo , lasciato del tutto l'originale , e movendo mano a trarne la copia , tento l'impresa col farmi lecito di rivolgere a voi , o Santa Madre Terela medelimo lentimento. Voi fiete a Giovanni della Croca, e Madre, e Masfra, e Moderatrico, o vogljamo pur dire Padrona. Egli vi è Figliano difinto, pecchi pi più impegnato a offervarui con tunti il tontraffegni di dipendenza; o fia per fomigiantara, e vi viene ad effer Figlianolo; o fia per docilità, e comparice Difespolo; o fia per obbedienza, ed è Servo. Filina, Diffipalus, Servas.

Ne credo di parlar male e partir dal vero , Signori miei , quando per condizione del Figliuolo di spirito da me fi metta in ficuro, e suppongafi la fomiglianza; imperciocche se la figliuolanza di fangue, che dalla generazione è costituita , similitudine materiale pretende, e vuole, conforme l' Evangelico detto, quod natum oft ex carne, caro est, (c) la figliuolanza di fpirito, che nell'infondimento confifte della pietà, nella spirituale similitudine , cioè nella similirudine delle buone azioni è fondata, giusta l' Evangelice flesso detto , quod natum eft ex spiri-tu, spiritus est; (d) and'e, che eziandio altrove le scritture dicono , se fi-gliuoli di Abramo finte , fate l'opere altrest d' Abramo., ed altrove , fiate perfetti come il voftro Padre celefte è perfetto .

Il perchè stà a vostro carico di non trascurare la conformità di azioni , che passa tra Teresa, e Giovanni; ma per prefto, e ben farlo , fi hanno anche da paffarmi due fondamenti. Oh Dio, noi fiamo ful gorgo , e dove l'acqua ritenuta va rigirando per trovar elito; ma tollerate anche un poco che l'avrà quanto largo bramar fi voglia . Uno fi è , secondo Agostino , che quella è persona di spirito , la quale non si lascia punto abbattere dai travagli quì in terra ; e forfe pet la ragione di non potersi mai sterpare la palma, se nou si combatta prima, e fi vinca . Spiritualis eft qui non terretur temporalibus malis . (e) L' altro fondamento egli è poi, che tale per-

<sup>(</sup>a) D. Pet. Dam. Serm. 2. (b) D. Bern. ex Serm. 11, de Stellis.

<sup>(</sup>c) Jo. 3. 6. (d) Ibidem. (e) D. August, Tom. 3. par. 2. pag. 662.

forte spirituale, fuor dell'impegno di mie pruove , che fon foverchie , e non han qui luogo , sia ella Teresa e di cui si dice ( e attendete bene-) che patl travagli nell'animo da più maniere di veffazioni , e d' aridità per vent' anni ; che sofferì travagli nel corpo , da malatile tedioliffime , e penotiffime per ben quarant' anni ; e che da umane contraddizioni fu combattuta tutto il corso della sua vita. Ordiro , e accordato quello , fi riscontri pure se in questa parte Giovanni al di lei spirito si uniformi , e se a buon conto da travagli d'animo egli, siecome ella , non si lasciò cacciare

terrore . Potrei, che dubbio c'è ? per vellazione d' animo produrvi innanzi gli affalti, che gli furono fatti dalle cupidità, e dai piaceri ; i quali pur alle volte fon sì veementi, che la mente dal proprio flato rimuovono , e l'uomo perturbano . Nel qual caso correrei pericolo di mancar di proponimen-10, tornandomi a cadere P occhio fopra l'Appostolo a Dio dileito, quoniami Specialis prarogativa castitatis fecevat dignum . (a) E per werith che anche in quella paste Giovanni della Croce il ritrae si bene, che forse potrebbe dir di lui il Redentore, il quale si era congiunto di parentela col sigliuolo di Zebedeo, ciò che Raguele dell' onesto garzon Tobia, questo cortele giovinetto trà alle fembianze, e all'aria fleffa di mio chgino, e non ne perde punto di fue fatterze . Quam fimilis est juvenis ifte confebrino meo! (b) Egli non fi vuol dire , com' ei , che non mai arrefe l'animo a grave colpa , rifpense più volte il fuoco dell'esecrabile semminile licenzas la quale anzi, che far' oltraggio alla di lui gelofa onefià, per lui ridusseli a correzione, ed uscì dalle tenebre del peccato . Appena appena-olo fidare i gran pericoli al mio pensiero ; e però passando il tutto forto filenzio, imiterò per avvenanta quel circospetto pittore, il quale

ciò nasconde nella sua Tavola, che a lui fembra di non poter esprimere con decorp. Abdicamus occulta dedecoris, non adulterantes Verbum Dei . (c) Meglio farà, che ce lo veggiamo forte, e longanime in que travagli , che attaccarono Il di lui animo, per ordinamento fommo di Dio, che & fedele . e che non ci lascia mai tentar sopra le noftre forze, e che nella tentazione fa frutto, e che anzi di già avevalo afficurato con intellettuale visione oh visione, o assicuramento! ) che il fonte della pietà non si sarebbe per lui seccato, e che giammai diverrebbe nemico fuo : Aliter Deus tentat. aliser Diabolus : Diabolus ut fubruat . Dens at corones (d).

Inebriato prima di dolcezza nell' ubertà della Cafa di Dio, e diffetata al Torrente delle voluttà celestiali, vive indi molto tempo fotto un Cielo avaso di pioggia ; e come erba fecca , che ha perduia la siga virtà , fi rattrifta tra le altre piante della propria rifeluzione ; ego ficut fanum arui . (e)
Dove siete lume de cuori , consolator
ottimo , osplte dell'anima ? ei non lo fa, fe non ch'il prova, che amaro pensiero sia il trovarsi lontan da voi . Oh voi, che pioveste già la rugiada al vostro Popolo nel deferto, voi put vedete come Giovanni trae fua vita in cattività ; e come oggimai raffembra pari a colui, che dopo aver feminato frumento eletto, raccoglie l' infelice loglio , e le sterile avene per gli sconsolati campi . Arido di spirito per la fottrazion delle intelligen-· ze, e osenebrato, e oscuro di men-te, senza che mai tra tanti nuvoli apparisca una volta il Sole , langue , pira , e gemme fotto il penoso abbendonamento. Ma con tutto questo, che vi credete ? che penfiero fate ? L'Uomo spirituale non si seomenta. Uomo interiore ( come il dicevano ) preme aliamente in mezzo al petto le dolenti sue cure ; e non ammettendo per sè madefimo qual fi fia possibi-

<sup>(</sup>a) Of. D. Jo: (b) Tob. 7. 2. (c) Corintb. 4. (d) D. Ambr. lib. 1. de Abr. cap. 8. (e) Pfal. 101.

4 a lleviamento si rimette a ogni providenza, e protesla, e dice, e ripete (-come se n' hau registrate le precise voci) che sebben anche sgravat potesfesi del sos travaglio, nol fraebi egli: Panima mia, cadendogli effettivamente sul cuore il senso coraggioso del Re Proseta, p' anima mia ricuja ella que-

lunque confolazione. Da ciò ne verrà in taglio di argomentare, come fenza comparazione immortalato s' abbia d' intrepidezza, ne' mali , che crucciarongli il corpo , i quali sempre di sua condizione sono inferiori a quelli dell'animo. Macchina, che mal posa è questa vita mottale, e ad ognis picciolo vento vatilla, e trema . Mal' affetto egli di fua falute, macilente, emaciato, e tale, che tutte l'offa annoverar gli poteanfi, a quand'a quando inferma, cade malato, e spario eziandio a tale ora di letale pallore, degli più schifi mor-bi obbrobriosi soffe gli spassmi, e lunga flagion comporta l' umor maligno di piaga putrida immedicabile . Lieva però poco, che a tal fia venuto , mentre così fulle ginocchia non ben reggendos , tanto non se ne piglia pensiero e penhat, che le sue pie costumanze non intermette ; e per fino intraprende, lasso, disvigorito, e ( che ne direte? ) tutto abbandonato ful fuo bastone, ed avvolta la cappa al braccio, viaggi lunghi, e affai difagevoli . Anzi aggiugnete pure com' ei vince la carne per afflizione, e come nella carné mortificato più facilmente le cose celessi apprende. Aggiugnete l'orride spoglie d' irro cilicio, intrife di fangue, e le catene incarnate ai fianchi, e le lunghe vigilie, e il bandito fonno, dufinga, e quiete de', miferi mortali , e i riflori d' acqua forgente, e di amare radiche : e di pane fuliginoso . Tutto questo aggiugnete voi , e vedrete Elia un' altra volta che si macera di penitenza tra prunt, e pomici delle intralciate muffe spelonche; e che sotto le rovine de' Monti passa tentone, e che piglia sonno al rezzo del giunipero, trovandosi a capo dipoi svegliato un cretoso nappo d'acqua-del fiume, e tozzi di pane succepericio; e se non vedrete Elia, quell' uomo vedrete, che all'incontro de' mali non si sgomenta spiritalii non

teretur . Si darebbe tolló il 'cafo , ch' ei fi potesse perder di spirito , e consternare , quando ( parliamo (ciolto ) quando nell' aspra tragedia dello stato umano , le più fiere burratiche se gli scatenarono contro , e le molte tribulazioni de' giusti , e tutte le umane contraddizioni . Deh chi sa mai ridire i tanti frangenti, per cui , mal grado la fua innocenza, follenne i travagli di falle accuse , e le sentenze inique , ed ingiuste, e i lunghi, e terri rigori delle Segrete ? Come narrarsi , "senza ribrezzo il mal governo, che di lui fece quel mal' nomo infidiator delle Sacre Spole, cui venne fatto a Giovanni di carpir dalle Zanne la preda ? Providenza divina, che avete detto; che chi tocca noi , tocca la pupilla degli occhi vostri , disendetelo , abbiatelo in guardia: e se la Madre di Dio pietofa lo sraffe a fior d'acqua, e a ealla da muscosa, ed alta Cisterna; e se il di lei Sposo lo liberò dalla morte stagnanti acque delle paludi , dove annegava, per le acque della contraddizione; ah! conducerelo a falvameneo, e vi sovvenga, ch' egli è figliuolo di Terefa , la postra ancella . Salvum fac filium ancille tue . (a) Afpettato luogo, e tempo il ribaldo al malvagio proponimento, a colpi fpietati, e pefanti di nodofo bastone lo strammazzò a terra , il percosse , il conqualsò, lo ebbe a finire, e pretele di lasciargli ( grazin degli assassini ) in dono la vita. Che' indegnità, e che compassione egli è a udir contare tan-te disgrazie! sebbene ajuto non già, ma pazienza del tutto, pazienza. Senza che mai gli venisse tristezza, e pietà di sè fteffo; fenza gittare pure una · lagrima , ultimo folazzo nelle miferia de mortalt , refule ognor con animo

forte agli infulri da contraria fortuna; fegue più che mai con lena indefessa la strada disticoltosa della virtù, e virilmente opera, e si conforta, e sta di buon' animo , e sta egli robufto . Annuncio vobis teftimonium Christi . (a) Chiamo testimonio Gesti medefimo , che apparendogli recando fua croce in fpalla , e ricercandogli qual ricompensa, qual congruente ricognizione gli fosse a grado, per li suoi lofferti travagli : Johannes , quid vis pro laboribus? altro non rileva da lui in rifpofta, che, oh Signore, vofira larga merce faranno nuovi travagli , Domine pati , & contemmi . Che islanze, e che rimesse di parlari! Criflo del premio interroga, e Giovanni risponde del farsi merito; a Cristo preme il di lui ripolo, e Giovanni non vuol risparmio della fatica; Cristo dice che basta ormai , e Giovanni dice, che ancora non basta. Or dunque rraggo grande induzione ; e che maraviglia! ripiglio, che maraviglia! Se in lui che va in traccia dei patimenti. e in desi novelli , scorgesi quell' uomo pieno di fodo spirito, che a qualfivoglia molefto accidente d' animo, di corpo, di fortuna non ifmarrifce . Temporalibus malis fpiritalis non terretur

Appena adocchiò Giaccobbe il fuo caro avanzo Giuleppe, e antepofelo a tutti gli altri con tenerissima parzialità, e gli fece il dono di nuova velte; e ciò non per altro, notò Sant' Am-brofio, fe non perchè pareagli spec-chiarfi in lui; e perchè il buon Vecchio presago, e predicitore il ravvisava d'una riuscita, che lo portava al di fopra de' fuoi fratelli . Jacob plus amabat, in quo majorum virtutum infignia pravidebat, ut non tam filium pater pratulife videatur , quam propheta mysterium ; meritoque variam tunicam fecit ei. (b) E io mi diviso non altrimenti, come Terefa, arrivando colla cognizione alle future cofe, e con occhio di profondo pensiero le azioni

preclarissime antivedendo , taguag'iasse' a sè di Giovanni la concordia, e la confonanza; mentre è certo, che a prima giunta, Madre, e Profesessa, e lo vide, e il prescelse insieme, e lo destinò per Archetipo, e originale alla riftaurazion del Carmelo; Plus amabat in quo majorum virtutum infignia pravidebat . ut non tam mater filium pratulife videatur, quam Prophetiffa myfterium ; meritoque Variam Tunicam fecit ei; e veramente Variam perche de' mistici più colori ; e veramente fecis , perchè ella stella di sua propria mano, tagliò, trapunto , e cucl'il rozzo disadatto fel. tro, ch' egli indossò .

La riftaurazion del Carmelo non è . che avanti supponesse i faticidi timori di Geremia, quando tra gl' infortunj di Palestina annunzio del Carmelo la vastazione . Aspeni & effe Carmelus defertus , (c) Egli è ben vero , che se col tempo minacciano le antiche mura , logorate dalle serpenti ritorte ellere, la ruina; e fe fi veggono sparse a terra l'eccelse merlate superbe Torri , e eolà cresciute l'ispide biade , ov'eran prima le Terme , e gli Archi , noi abbiamo ad esfere perfuafi, che ogni terrena cofa fe ne portano feco gli anni, e che una, o altra volta fi arriva a quell' opera di natura ; per cui tutto menato viene al suo estremo decadimento. Romponfi eziandio cel tempo le stesse leggi , îmarrifcono le memorie de' primierl faggi Instituti, mutusi il color ottimo ; e anche quello mare crefce , e discresce; anche tra la gente a Dio dedicata, a lungo andare non può non darfi , chi travii dalle strade de' suoi maggiori ; e non è cosa da nostri giorni , ma fin da quelli di San' Bernardo . Tepefcimus proceffus temperis a fervore conversationis nostre . (d) Il Carmelo fu in tutte l' Epoche Monre eccel'o della virtà ed abitazione eletta de' Santi . Tutta volta non vi sturbi l'amima, se in un corso di età st scolle , rallentoffi per avventura la

Pro-

<sup>(</sup>a) 1. Corint. 21. (b) D. Ambr. de Jacob lib. 2. cap. 2.

<sup>(</sup>c) Hier. 4. 26. (d) D. Bern. de Annun. Serm. 3. Tomo V.

Profetica severità, e se del solitario. Zelatore Tesbite i primitivi fervori più non fiorivano. Comunque fiasi io fempre mai dico, che è nell' Ordine, per le concessioni Appostoliche mitigato, ed in quello rigoroso della Risor-ma, lo spirito di Dio non mancassevi , con quello fol diverso , diffimil modo, che e l'uno, e l'altro formaffe Scala d' Angioli bensì, ma di cui una parte fi mife ad afcendere, mentre l'altra fe ne veniva giù e difcendeva : ma però tutti Angeli, e fempre Angeli . Afcendenses , & defcendentes Angeli . (a)

A Giovanni dunque affido Terefa la grand' impresa di rinnovare, a guisa d' Aquila la gioventù ; e di dare al pregiudizio di tanti fecoli riparo . e provvedimento . Variam tunicam fecit ei; ed egli, oh come bene emulator delle Patrie leggi , passando subito da Medina a' facri orrori di Dorvello , abbracciò il pensiero , nè si flancò fin che non tornò negli antichi termini , e nell' effer pristino il fuo Istituto . Per dar però la dovuta gloria alla fauta fuggeritrice , fa di mestieri che si rifletta, come gli aperse della disciplina i libri , e i regolamenti , attalche se Madre l'ebbe sin là dolcemente sperimentata, non ommettesse eziandio di averla in conto di sua Maestra . E ben'egli in turte le cole per fua tale la venerò ; ed affunfe da quel figliuolo, che le veniva ad effere sì diflinto , l'impegno grande di feguitaria , come fingolare elatto difcepolo : Filius , Discipulus .

Chi si guida per proprio consiglio. rare volte capita bene ; e però qualfivoglia uomo non debbe abbondare nel preprio fenfo ; e niuno a questo Mondo è così sapiente, che non abbia alcuna volta a credere altrui , e alle persone degne aderendo , l' intelletto fuo cattivare . Io qua mi fon condorto, e vengo dicendo questo per tor di mezzo ogni maraviglia al riconoscere, che Giovanni fa di Terefa per fua

Maestra, quando era egli di già Maefiro, e da troppo più, che da apprendere, a stato di poter dirsegli, voi già sapete ciò, che da Teresa andate apprendendo, ed ella vede campeggiare in voi ciò , di sui vi mostra la pratica ; e le di lei parole nei vostri costumi osfervansi , e nelle di lei parole i voftri coftumi . Et tu (da Ferrando Diacono ho il sentimento ) & tu quod illa docere poterat jam getebas ; & illa boc docere poterat quod tu gerebas; ut mores tuos in fermonibus ejus agnofeeres; & fermones funs illa ex tuis moribus approbaret . (b) Maestro dunque, Maestro ( e parlava di cuore , e mosso , e illuminato tal volta da visibili raggi di luce , che dal Bambino Gesù collocato fopra l'altare a lui terminavano, ch' era sul Pergamo ) Maestro di coloro , che sviati dierro degli appetiti , e per lungo errore già stanchi se gli rivolsero a penitenza sulle prime Evangeliche riprenfioni , imprimendofi la menre di eternità, difingannandofi delle caduche, infruttuole, lubriche cure, conoscendo i corti piaceri, e la mentita pace del cuore, e imparando la viltà del nascere, la brevità del vivere , e la neceffità del morire ; infegnero , conforme a quello, infegnero, o mio Dio, agl' iniqui le strade tue, e gli empi a te fl convertiranno . Maestro e Dottor Misico di quegli altri, che in avanzamento di perfezione da lui cercavano i documenti, e che dalle di lui parole traevano catene d'amore divino: altri un Basilio, ed altri un Areopagita, altri fotto umana scorza chiamandolo Serafino; ed altri in divine guife, trasformate, ed Incantatore; e nel vero , Incanto è quell' arte stranissima , e portentofa, con cui per via di parole a oprano cofe fopra della natura.

Terefa ifteffa il qualificò per penetrato in divinità, per conduttor fedel degli spiriti all' interior del Diserto, e in cima del Monte; onde fu, che alle velate sue Vergini il diede per gui-

<sup>(</sup>a) Gen. 28. 12.

<sup>(</sup>b) Ferrand. deac. Paran. ad Regin. Com.

ruida, rendendo certa per lettere mifave la Priora di Salamanca, che aveva ei nel cuore il lume di Dio; e che aperti avevagli Iddio i secreti delle Scritture, e i profondi Mifferi del Regno fuo . E in effetto , non folo ivi proprio , ma per egni dove falirono-di credito sì fattamente, il di lui fano esperto consiglio, e la opinione del di lui nome : che lo sesso spirito sulminato, il gran nimico delle umane genti , quello , che sa tutte de' traditori le finezze, le arti, e le vie, a voler fovvertire un' Anima , da lui prima molti anni oppressa, e indi per Giovanni a Dio guadagnata, pensò di farlo coll' adattarfi le fembianze ifleffe di lui, e del di lui credito, e vedete come . Falso Proseta la riconviene agramente de' suoi peccati, come la più difgraziata Donna del Mondo ; e fufurrandole l'abusione della divina mifericordia muove ogni pietra per atterzirla, e per vuotarle il cuor di fperanza; e il volto fimulava, e la pietà in ciò dir di Giovanni , e fotto manto andava di Religione, e delle fante candide lane vestita il pallio, Sepol-cro dealbato, di fuori bello, e dentro pieno d'offa de' Morti e d'oeni brutturra . Sebbene a che ? fievamiti d'innanzi . Non lui , non lei illuderà già ; perchè, quando men si aspetta, il vero Giovanni ( che lo cacciò più volte dagli Energumeni, e che obbligollo a render le cedole della donazione dell' anima , dagli sciaurati a lui fatte) il vero Giovanni il corrà ful fatto , efecolui verrà al paragone, e fvanirà l' inganno , come fvanifce al chiaro apparire di vero. Sole nella vaporofa Regione il competente fallo Parelio . Vide Magiftrum , direbbe Agostino , qui nobis. demonstrat , quemodo bostes nostri vincantur (a) ..

Niente però di meno il creda Teresa; lo creda il Mondo, lo creda l' Inferno. Demones credant, Cr contremiscant., (b) Ei (buono per verità!)

ei non si suppone di già Maestro; ma di lei si repde docil discepolo ; di lei maggiore di ogni eccezione, e non compresa fra quelle semmine, le quali tuise, secondo San Paolo hanno per ufficio d'imparare non d'infegnare ; docere Mulieribus non permitto ; (e) di lei, che da Santa Chiefa è invocata appresso Dio, Maestra di autto il Mondo : exaudi nos Deus ut codeffis ejus Doctrine pabulo nutriamur. (d) Sì certamente egli fi procaccia fotto lei nuove cognizioni, e le dà di fua vita, e di fue azioni diffinto conto; e non una volta, ma molte la ricerca dell'ottime suo consiglio; e o sia per elevarfi colla contemplazion della mente in Dio, o sia per parlar algrui degli eterni affari con degne forme , lei ascolta, e da lei inrento pende, ch' era infiammata per lo Dio degli eferciti di vero zello, e che con l'ali dell'intelletto in Dio si levava; e che sopra i Cherubini ascela , e volo , volo sù

delle penne de' venti. Che fe a lei fu discepolo in esercizio attuale, ed in pratica, era ben' egli da immaginarsi, che della Teorica eziandio da lei pigliaffe gl' indrizzi, e gli ammaestramenti , e con tanto più di necessità, quanto che la pratica spettava a lui per sapere, e la Teorica per sapere agli altri insegnare . Ella , che scrisse quelle grand' opere piene della fcienza de Santi , e di missica socnaione. Cammine di perfezione , Caffella interiore , Concerti fopra la Cantica, ed altro, poteva dir, che quella fapienza, la quale apprefe fenza finzione, e fenza invidia comunicò , sfolgorata indi era fopra le carte , che in materia di fpirito mandò fuori il fuo difcepolo affai bene instrutto d' Ascetica, e di eloquio miftico . Mirabilis fada eft fciend' Amor viva , la Notte ofcura , la Salita al Monte Carmelo della di lui penna fini lavori , al di lei lume da

<sup>(</sup>a) D. Aug. de Agone Christi cap. 1. (b) Jacob 2. 19... (c) 1. Tim. 2. (d) En colletta D. Ther.

<sup>(</sup>e) Pf. 138. 6. Fra Diego di Gesh fopra l'Opera di S. Gia: della Croce.

lui fi scriffero; e ne confronta parecchi passi il di lui diligente Postillatore , ed egli slesso se ne dichiara colà . ove tratta dell'amore fra l' Anima, e

Criflo Spofo.

Gl' Inni medelimi per cui cantarono l'una, e l'altro festosa laude alle divine misericordie, tuttoche con semplice . e innornato flile; che è quel , che fuole indur concetto d'ingenuità; e dirò così, con quella dolcerza, con cui firomenti pastorecci, e rustiche avene flebili porgerebbero per le fiorite valli piacevol fuono , ozi foavi fono dell' Amor Santo, lieti diporti di cuor contento, per cui il Poeta forma atmonia con la divina sua Rimatrice , cinza veramente di eletto fempte verde facrato lauto; da cui forse inteso egli aveva il canoro metrico gentil furore, e la bell'arte di verseggiare. Così Debbora, che su Madre, e Maestra degl' Ifraeliti : Mater in Ifrael , & judicabat , (a) e che fi renne Barach Profeta per Figlinolo, e per fuo Difcepolo : Filius Barach , O cum ea perrexis, (b) su la prima, che cantò a Dio le Vittorie novelle del Popol Santo, e da essa prese il fido seguace l'alternar delle amene voci, e il nuovo Cantico di Trionfo. Cecinerunt Deb. bora , O Barach . Surge Debbora , loquere Canticum: loquere Canticum; & furge Barach . (c)

Una fiata fola non so comprendere chi di lor fia il Discepolo , e chi il Maestro pel troppo sol, che mi dà negli occhi. Esulta il Monte, dirà il Salmista, a guisa di velloso candido Ariete, ed esalta il Colle alla somiglianza di timidetto Agnellin di latte; ed io foggiungo, che per ficuro il Monte infegna, ed il colle apprende ; mentre questa fu fempre , e farà ella sempre ordinaria legge a' nostri accidente, che dal maggiore il minore appari , e che il dare esempio , e norma flia a chi precede. Montes exul-

taverunt ut arietes . & colles ficut Agni ovium; (d) ma nel nostro caso noi non troviamo questa relazione di Maggioranza, e Minorità; e mentre che non è uno il Colle , e fol l'altra il Monte, ma tutti e due Monti fono di Santità, non fi sa di chi sia dar l'esempio , di chi il ricevetlo . A' ferrati cancelli della Claufura, Terefa, e Giovanni tengono discorsi altissimi di Trinità . Gli arcani profondissimi si disvelano; i secreti impenetrabili fi difnodano ; ed ecco pallori , palpiti , intermessi respiri pietosi colori in vifo; eiaschedun sente sarfegli del cuore dolce rapina , impleti sunt flupore, & extafi . (e) Ah che il loro cuore fu già impiagato dal dardo infuocato del Serafico Arciero, e per esprimervi, come nel lato manco ambedue già furon seriti dall' Amor di Dio fommo Bene, io domando licenza di fantificare il profano fenfo, con cui di due infelici miferabili amanti parlò lo Spirito Santo presso a Danielo: Ambe erant vulnerati amore ejus. (f) Con quello medelimo loro cuore uniformemente refissono tutti e due a' primi ingombramenti di foavità; ma la forza dell' impressione levò dell' una , e dell' altro in aere il peso del corpo; e col corpo gli fcanni flessi, cui si attenevano contraftando alla dolcezza della violenza. Io non sò che dirmene, chi fu il primo ? chi su quello che indusse l'altro a deliqui sì prodigiosi ? Quis ascendis? piglierommi a dir da' Proverbj, quis afcendie ? Quis defcendit ? quis continuit spiritum ? quis sufeitavit ? (e) Quando il Mineral Magnetico si rivolge al prospetto splendido di Boote , chi mai cagiona que' tanti aneliti, e quegl'impulfi incogniti che produce ? Non fi fa egli accertar chi fia il primo autore di sì bell' opra . Non arriviam tanto avanti, se quella fia, o pur se sia questo ; se la virtu del fallo, o fe della stella. Quis afcendit?

<sup>(</sup>a) Judic. c. s .. (b) Ibidem .. (c) Ibid. ex cap. 5. (d) Pfal. 113. 4. (e) Acl. 3. 10. (f) Daniel 13. 10. (g) Proverb. 38.

dit ? quis descendit ? quis continuit spi-

ritum? quis suscitavit? Se a Terela voi deserite, ella dice ch'egli è illustrato dalle superne rivelazioni acquistate per lungo orare innauzi al vivifico pan del Cielo , e fu quegli Altari, da cui spargeva sacrificante a vista d'altri splendori, e raggi ; e che quanto a sè ( fon parole di lei ) non può ella con lui trattare, e parlar di Dio, perchè di subito egli sen'esca, e sa lei pure uscire da'sensi. Ad ogni modo se si voglia a Giovanni prestare ascolto, abbiamo inteso, ella lo tradusse Alunno a vera sapienza, e alla più generola Filolofia; egli non è che un discepolo, il quale apprende i rudimenti della pietà . Ego fui tenellus coram Matre mea; O docebat me , atque dicebat , enflodi pracepta mea , & vives . (a) Salomone ch'era sì ricco de' doni della sapienza, davane la gloria alla Genitrice. Se alcun bel frutto nasce in me, vien prima da lei; e io diceva, io poco più, poco ment fonomi ficcome fanne fanciullo tenero, che tacito, ed arrendevole alle ginocchia viensene di sua Madre; la quale pazientemente, e maternamente ogni dì gl'infegna pronunciar le voci col loro tuono, combinar le vocali, e le confonanti, a lui fegnando, ed accompagnando col dito indice, e con spillo d'oro le parole , e le fillabe del Salterio . Ego fui tenellus coram Matre mea , & docebat me . (b) Anzi non pure come Maestra, ma quale Padrona da me offervavasi; e io mi legava al cuor tutti que' ricordi , che lasciavami per mio bene, in sussiego di autorità. Docebat me, atque dicebat, sustodi Pracepta mea, & vives.

E questo a me serve di grazioso incastro, di opportuna commettiura. Giovanni della Croce, che di Teresa è grato Figliuolo, a Teresa anche è docti Discepolo, e per Teresa in fine si rende Ministro, e Servo. Filina, Dicipular, Servus a. Rimovatemi l'arremione; perchè io non per atte di buon parlatere, ma per incherza cerferne dell'argomento, e per la parriione diffegnata del vago affunto ani veggio riferbati all'ultimo il netho delle ragioni, e i paragrafi di più importanza; che fa dospo, perchè il tempo rifigne, e m'importuna (a fegno di obbligarmi molti altri fatti lafciar di merzo ) toccut di volo fervuo.

Afpro , chi non lo fa ? è quello termine di servitù; ma nel senso di quella vile, lagrimevole, oscura, amara,. per cui si fretton gli uomini a mercede altrui, e in arbitrio dell' altro, ed in Signoria . Faceva sue ponderazioni anche Agostino su di tal miseria del commerzio umano; e ficcome altrove avea deplorata la libertà dannosa del Mondo, e la potestà di vivere padron di se stesso, e come che . piace , Libertas erroris mors ani-. me . (c) così pigliate a mano queste catene , ahime dice , la servitù , o è un effetto di nostra colpa, o è un aggravio di nostra pena; di nostra colpa, perchè superbi ci usurpiam talvolta il dominio, che non è nostro; di nostra pena , perchè come tutti dell' istessa creata, a mal grado obbediamo altrui ; bominem fervum bomini , vel iniquitas, vel adversitas fecit. (d) In altra guifa è della servitù , che si venga prestando a un Santo. L'obbedienza, che eligge questi, non è per lufinga, che ha del dominio, guarda, ma per amore, che a Dio fi ferva in giustizia, ed in Santità; e ne toglie esempio da Dio Padrone, che per lo stello Sant' Agostino , obedientiam exigit, von propter dominatum, sed pro-pter servientis utilitatem. (e) e Ro-dolso Flaviacense dice pur bene, che fe nelle facre carre ( ovunque mi volga, ho sempre avanti il Carmelo. e le di lui glorie ) che se nelle sacre carre è segnato Elia, col titolo di Signore del suo Eliseo . Elias Dominus Elifai , (f) ciò non è talmente a pre-

<sup>(</sup>a) Proverb. 4. 3. (b) Ibidem

c) D. Aug. Tom. 2. 289. (d) Tom. 10 39.

<sup>(</sup>e) D. Aug. 1. p. Tom. 3. 311. (f) 4. Reg. 2.

54 Fanegritic godie Elia, che per rendimento di riverenza, e in telimonianza del merito, non sia egli anche onor di Elifeo; quià hec fervitus laudabilis est, cumalicus Santlorum in fervitutem not tra-

dimus . (a)

Si più che volentiri di sì fatta fervith a Terefa , Giovanni fecefi debitore , e sel fece dal bel primo inflante , che di lei in Medina del Campo ebbea prendere conofcenza; quando dispofla , ch' egli era di tramutare ne' cilizi . di Brunone le lane di Alberto, e di pasfar dal Carmelo Monte a' Monti della. Certofa, all' oflargli, che ella fece con amabile avvertimento, fi ritraffe dal fuo penfieto, e dal proponimento. Suo. fi rimoffe . Cuftodi pracepta mea , O. vives . Quell' albera , Giovanni , che fi trapianta, fovente non prende vita; che però rimanti in tua vocazione ; e quando ti voglia mettere, meco a parte, e dar mano alla Riforma del tuo Islituto, sappi , che tanto più degna cofa farai, quanto maggiore virtu , e più alto merito fi è procurare il bene. pubblico, che il privato. Massima ( lasciatemi dir questo Signori miei ) conosciuta anche da Catone, che più approvava quel , che si adoperava in correggere i Cittadini , che, quell' altro, che aspirava a cercarsi gloria sotto il nembolo Arturo, e in Provincie, e terre ftraniere.

E ne andò capace ben tofto Gievami, e obbedi al Tretta, e fe obbedi[et] quando ella gli parlò falo. In arià destrazione; molo gili la prela ella discrizzione; molo gili la prela ella gli esprete il feometriamento, per modo vero verifico di consistente o per modo vero verifico di configilio da una banda, e il preceso vero verifico da una banda, e il preceso per mono producto ferrito della preceso per mono producto esprete della configilio da una banda, e il preceso della preceso della configilio da una banda, e il preceso della della configilio da una banda della precesa della configilio della configilia della co

adempiuto ; perchè quello è un atto libero, e questo egli è necessario, quello sta ad elezione del nostro arbitrio ; e questo resta a carico di coscienza . Qu'ndi è che se Giovanni nel principio dell' impresa fu a Teresa Ministro,. viè più le fu , e mantennesi nel progreffo, con ogni maniera di fontmeffione, offervandola:, qualunque volonetà propria fottoponendole , e fissandosi nella mente per gran principio, che radice d'ogni perfezione, e d'ogni giu-flizia fi è questo, e che di qua ogni cosa dipende. No ci vuol' altro : ficus mandatum dedis mibi , fic facio : (c) Uomo privo di fuo volere , come fe a lui ben fi avveniffe far' altro tanto faceva folo, quanto da Terefa, o per sè, a per suoi subalterni venivagli impofte, e Ministro sollecito, e infaticabile da un luogo passava all' altro, da questo a quel carico; e checche ne fosse mai di sua repugnanza , se ne reslava a qualunque provedimento ; nè mai punto usciva da termini delle pro-

prie fue commissioni... Ma e per conto di repugnanza, che

legge ei fentì contraria ne' fenfi fuoi , e quanto incerto riflette , e diviso d' animo, quando ella nel Convito. del Signote il valle asceso al superior loco, quando lo deflino Moderator del Novello Gregge . Si ha da por mente come per effetto di un tal' umile fentimento, per cui non ravvifava in fe medesimo quelle. Virtù delle, quali il Prelate mai fempre debbe efser norma altrui , ed efempio : Virtutibus pollens ad regimen veniat ; virtutibus vatuus ne accedat ; (d) mirava si fattamente di mal' occhio le dignirà, che per cofa alcuna del Mondo non avnale accettate; e le selve più tosta , l' erme rimore, inospiti selve, scelto. avrebbe per fuo ricovero , e basta ben ricordarfi del Diferto , della Pegnuela , flerile , Imboschita Campagna , dove ne gregge, nè Armenti guidò giammai bifolco a'paſchi, ed all'ombra; e luo-go fuori del conſorzio degli Uomini,

<sup>(</sup>a) Biblioth, SS. Patr. 10. 39. (b) D. Ambr. lib. de Vidnis. (c) Jo: 24 31. (d) D. Greg. Paft. p. 1. cap. 9.

faffolo , perido , dirupato ; in cni fa cacciò a rallentar fue cure , e a menare ofcuri i fuoi giotni, abitator folirario , che fiede , e tace , e che lieva sè fopra sè . Ma chiarirevene ancor meglio in questa sua quotidiana preghiera, che a Dio mandava. Signore, se vi è egli in grado, tenete da me lontane le preminenze, e fate, che l'ora estrema non mi arrivi in cotal' impaccio, e che muoja suddito. Ciò presuppotto , gran forza è a dire , che a sè medelimo egli facesse, allorche per servire a Terela , raslegnosti al gravoso incarico; forza sì grande, che ove si bramava di weder raccotciati i fuoi giorni, e di sciorli, e d'effer con Crito , folito a intercalar co' frequenti gemiti ; infelice a me uomo chi mi \*libererà dal corpo di questa morte; e aime, che il mio foggiorno fi va egli procrastinando, Heu mibi, quia incolatus meus prolongatus est : veniva poscia per obbedire a farsi dura contraddizione ; More , & Vita duello conflixere mirando; (a) ( e questa è una bipenne affilata, la quale taglia da ambedue i lati ) mentre accettando le dignità, e desiderande di non morir nelle dignita, passava a desiderarsi più lunga vi-ta. Morire, ma non morire Prelato; morire, ma morir suddito, vuol vita, vuol morte, vuol morte, vuol vita; e morire, non e morite.

'vità-, egli è fervo ancora più degli altri, e nel vero, il Padron di Nave adagiaro in poppa col folo da regittro al Timone, fa opera usurica, e marinareta, re fenza dubbio alcuno di apiù fervigio, di quante ne faccia chiunque fa fafatica nel maneggio delle farre, delle antenne, e de remi e nel tenor vuoto d'acque il Navigilo.

In conclusione a qualunque scopo tenghiam la mira , a noi avverrà di riconoscere che Teresa ha trario sedelmente , e per lo appunto , il di lui buon servigio. E pure (par cosa da non credersi ) ella mostra di non essere soddisfatta ; e dopo effere stata da Giovanni fervita, e in persona propria, e in quella de' fudditi, volle indi anche servita essere, ove, e quando ella più non era. Deh per mia se gran satto egli è questo! Aveva di già la Sacrata Donna il suo corso mortale sornito . era negli eterni ripoli : nè punto rilaffando fovra di lui la fua dispotica giurisdizione, a certa dello sue Vergi-ni appare, e dice. Va e di, chi o comando, che il Padre Fra Giovanni della Croce fi renda Subito in Caravaca, & trattar cold il profitto dell' Anime. Va, e dì ch' io comando? Che Cristo dopo della fua Morte alle Marie si sveli in apparizione, e che loro incarichi di riportare agli Appostoli il suo volere: faretegli avvisati da parte mia, che si rendano in Paese di Galilea : ite nunciate (c) ( e non dice jubete , 'non dice jubeo , ) ma ite , nunciate fratribus meis, ut eant in Galilaam , non è cosa, che avanzi mia comprensiva. Ei non aveva per ancora confegnata a Pietro la potestà delle Chiavi , 'e tuttavia teneva da fe medefimo il governo immediato della fua Chiefa . Ma che Teresa, che abbandonate ha le miserie del Mondo: e che ha già lasciati i suoi legittimi Rappresentanti', voglia tutta volta operar da se, e a Giovanni suo comandare, va, e al , cb' jo comando , mi fembra diforbitante, e mal posso intenderlo, se

<sup>(2)</sup> Seq. Pafeb. (b) D. Jounn. Chrysoft. Hom. 4. in AS. (c) Matt. 28. 10.

non si dica, che ciò su perchè si mostrasse la servitù di Giovanni singolarissima, e nel suo possibile maggior

grado . Servus , Servus .

Oh servitù, che eccede ogni termine, oh fuor dell' ufato eroica obbedienza, obbedienza, che ben gli merita la gloriofa vita già a lui promefla. Custodi pracepta mea, & vives. Verrà la morte, e verrà ella quando, poco più fopra del mezzogiorno il di lui virale farà arrivato ; e il disciorrà dal terreno carcere, e gli sarà chiuder gli occhi per sempre; e farà da tutti lagrimato, e pianto; ma (udire le Nenie , non già nojole , e le voci mie funerali ) il Custode de' precetti vivrà, vivra, vivet, vivet . Partira dal Mondo con ficuranza della fempiorna futura luce, e l' Anima fuggitiva nell' ultimo de' conflitti giubilerà; e le fioche ultime tronche voci faran di pace; e le languide labbra raccoglieranno le reliquie estreme del vitale spirito, e letatus pronuncieranno, letatus fum in bis, que dicta funt mibi, in Domum D'omini ibimus; (a) e poco flante su lo spirare; In manus tuas Domine commendo spiritum meum (b). Oh Morte, oh morte, ov'è ella andata la tua virtoria! se non pure in se medesimo ma eziandio in altri , che tu affalisti spietara ti superò; e basta per molti il caso di Maria d' Yera Monaca Scalza , uscita già dalla conversazione de' vivi, e poi per comando di lui riforta, e vissuta tanto , quanto bastaffe per munitsi de' Sacramenti, e per passar dal Carmelo, e dal Mondo, nella sortezza del celeste cibo all' Eternità ; In fortitudine cibi illius ufque ad Montem Dei (c). Comando di Giovanni, forfe, e fenza forfe a lui accordato in rimunerazione dell' obbedienza, che preno altrui. Tetela morta a lui comanda, che è vivo . Egli vivo comanda a Maria d' Yera, che è morta; e fi sa questo giusto grave ricambio, che dove egli obbedisce a chi per legge ordinaria non potevagli comandare :

egli resta poscia obbedito, dove certamente non competevagli, secondo il corso della Natura. È questa non è ella vita per lui gloriosa ? Sì viva,

Viva, vivet , vive. Vivrà nel Ciclo, e lo indicherà quel globo istesso di chiara luce , che apparve sopra de suoi sarmenri , e del letto del suo dolore , globo , e suoco dell' istessa specie, di cui formato su l' alto Carro, che trasportò la vira d' Elia. E viverà in Terra, dove, se l'uomo quando che muore sparifice in quella guifa, che dal cristallo l'immagine, in imagine pertranfit homo; (d) egli di sè lascierà l'immagine prodigiosamente indelebile. Immagine nello spirito, in cui ritrasse, per relazione di sè, di Terefa, e del Carmelo, un riverbero del Calvario, della Vergine, di Giovanni; ed immagine eziandio nel corpo, nelle di cui molli carni, oh portento! effettivamente effigiata rutt'or fi vede la fcena lugubre del Calvario; portento di aleun'altro Santo (ch' io lappia) giammai inteso; e portento, per cui ben gli conviene il Nome, e la Santirà dell' Appollolica Immagine, e l' Afferto, ch'io mi fon preso. Vivrà, vivrà finalmente ne' fuoi cari amati Fratelli, a quali turri ficcome Elia ad Elifeo lasciò in perpetuazione il suo spirito replicato di pierà , di penitenza, di mortificazione, di obbedienza, di dottrina, di raccoglimento, di zelo; e chi sà non l'abbia egli satto colle parole della prima a' Corinti . Obsecro vos Fratres, ut idipfum dicatis omnes; sitis perfecti in eodem fensu, & in eadem fententia . (e)

In one of voter and in pub. In one of voter and in pub. In one of voter a Religiodiffinity of Control of the Co

<sup>(</sup>a) Pf. 121. 1. (b) Pf. 39. 6. (c) 3. Reg. 19. (d) Pf. 38. 7. (e) 1. Corintb. 1.

#### 'di S. Giovanni della Croce .

fira prima immagine , e fidata guida, le maffime fantifime di Giovanni. Jai ijfum dicitis umuer ; emmer, e son patre, omner, sommer, vol full 'lempio di Jul, vol a Terefa Figituoli, voi Discopiali, vol Marcha Registori di Scienza, e di Santità; E cito a pravora di verità, non i Chioftri folo di voftre Sacre Donzelle, Orti dello Spofo, e delirie di Dio; non le fole Cartedre Complatenti, e Salmaticenti, delle con divine e di Discopiali delle con di patre di propositi di considerati di patre di principalifima di San Tommafo; non e tante provincie di contratai credente tante provincie di contratai credente

za, fuori della Comunione Romana; (a) per voi proftate agli offequi del Vaticano; Ma il Mondo tutro dall' Vaticano; Ma il Mondo tutro dall' Orientale ildo degl' Indi a quello, do ve il Sol cade; e dal bianco Scita ill'adulte Eriope ormai pieno di Te refa, di Giovanni, di Voi; di Voi; che tente perfetti, che fiere perfetti ratri numa. Liappina (a) votta della della voce, e cenno lingue, e tatta lena da effere intefo fin di là da ogni mon ce, e di là da ogni mare ) Liappina dicitii somera; O rilli perfetti in e dent fetti, e'in sealem ferenzia:

#### ( a ) Gravefon Hift, Eccl. lib. 7.



## PANEGIRICO

INLODEDI

#### S. PIETRO REGALATI

Onorato solennemente in Padeva per la sua Canonizzazione

DA'M. R.R. P.P. MINORI OSSERVANTI

DI SAN FRANCESCO

DEL DOTTOR

#### PAOLO LANAZ

Cor funm dabit in similitudinem pictura . Ecclesiaft. 38. v. 28.



Rte non è sì propria dell' Uomo, nè atfifa tanto a cose materiali e corporee, nè al bassonoftro Mondo spettante in guisa l'ingegnosa, e dilettevol Ar-

te del pingere, che in certa maniera affai più perfetta e maravigliofa, flata posta in opra non sia dallo stesso Facitore dell' Uomo in cole affatto semplici, spirituali, e Divine perfin nel Cielo, anzi fino ab eterno, nel feno stesso della sempre augusta, imperscrutabil Divinità . Fecondo di sua natura l' eterno Divin Genitore un Figlio fomigliantissimo a sè, e per dir meglio, confustanziale produr volendo, pare che di null' altro vaghezza il prendeffe , che di travagliar dietro alla Divlna ineffabil Generazione a foggia appunto di Dipintore : cor fuum debit in similitudinem picture : e poiche non altronde, che da se fteffo, e in se stesso ricercar doveva e poteva il per-

fettiffimo Originale , in se stesso gli occhi del Divino suo intelletto fissando, a parte a parte ciascheduno de' Divini attributi suoi, e tutta la sua natura ed essenza nel Figlio in modo ritraffe, che Questi ebbe poi francamente a dire a Filippo: Filippo, chi vuol vedere mio Padre, contempli me : ( a) Philippe, qui videt me, videt O Patrem meum . Quindi il termine di vera immagine della Parerna Bontà al Verbo attribuita nella Sapienza : (b) candor oft lucis aterna, O ima-go bonitatis illius: d'immagin parimente di Dio, presso l'Appostolo: (c) illuminatio glorie Christi, qui est imago Dei : di figura della foftunza del Padre, presso il medesimo, (d) splendor glorie, & figura tobflantie ejus : quindi finalmente l' : Teverarfi da S. Basilio, che Verbo chiamasi il Divin Figliuolo anche per quello, per effer appunto immagine del Genitore, ed immagine sì perfetta, che tutti in sè il Genitore dimofira : (e) Cur Ver-

(a) Joann. 14. cap. 9. (b) Sapient. 7. 26. (c) 2. Cor. 4. 4. (d) Hebr. 1. 3. (e) Homil. 1. in Jean.

bum? quia imago eft Genitorit , totum in fe ipfo Genisorem oftendens . Che fe con più fano configlio delle operazioni interne inenarrabili uscendo della Divinità, a quelle il pensier rivol-giamo, che suor di sè il Divino artefice compiacquesi d'operare, io contemplo estatico con Ruperto nel primo Angelo là nell' Empireo un' immagine raffomigliante ( a ) la grandezza, la fapienza, la bellezza della Triade Sagrolanta, però chiamato dal Proseta Ezechiello , Pittura ed immagin perfetta , come quella , che appelo porta il figillo del proprio attefice ; ( b ) tu fignaculum fimilitudinis , ed eft, spiega il Maldonato, (c) perfellio imaginis : o come legge e trasporra Vatablo, immagine sì compiuta, che può servire di perfettissimo Originale ; (d) su es numeris omnibus abfolutum exemplar . Ammiro altrest là nel Paradito terrestre le Divine industrie tutte impiegate nel ritrar nello spirito nel primo Uomo le Divine fembianze: ( e ) faciamus bominem ad imaginem O fimilitudinem noftram : fenza che io mi stanchi nello scorrer coll' occhio per tutte le cole create , alcuna delle quali mirar non fi può, the in effa non riconofcasi qualche idea della Creatrice, e in certa guifa dipintfice Divinità : (f) a magnitudine Speciei & creatura poterit cognoscibititer Creator borum videri .

Or ciocché fee Dio da totta l'eternità nel fon Figilo, ciocche nel tempo nel primo Angelo fee, e nell'uono, e nelte colo tatte crase, lo flefo for foecalmente dal cominciamento for foecalmente dal cominciamento quanto lor folio polibile, come falselatini imitatori volle che faceffero gil Domini, inventi mi fempre defiderandali nel perfezionate nalle lot Anime I tumangii da sè prima impreffa, coi vivi colori delle più fegnalate Virtù Cristiane . Ma poiche malagevol di troppo , anzi impossibile sarebbe stato agli Uomini per riuscire, il ritrarre in sè stessi anche spiritualmente le persezioni d'un Dio invisibile, e che fotto corporea fomiglianza veruna non cade, però che fece ? Quello stesso ritratto confustanziale, che, sè stesso intenden. do Divinamente, di se formò nella eterna generazione del Figlio, quello flello vilibile , e fatto in fomislianza di Carne mando nel Mondo, e si bella immagine fu elevato monte ad alto-Legno di Croce appendendo : Mira , grido a ciascuno bramoso di eterna vita, mita, e in te stello ricopia l' Originale, che da questo Monte ti vien mostrato: (g) Inspice & fac fecundum exemplar , quod tibi in monte monfratum oft. A tale invito, e a tal vifta o quanti, o quanti alle cime concorlero del Calvario , vero Monte di Visione, e tatto il loro spirito nel Prototipo Crocefillo fillando, con quale sforzo d'ingegno e di arte fi adoperarono, per ricopiare in sè stesso Gesti. onde ognun d'effi gridar potesse col grande Appoflolo: io fono vera immagin di Crifto confitto in Croce : (b) Christo confixus sum Cruci : Christo confixus fum Cruci , Concorfer fra gli altri, dietro traendoss a mille a mille i feguaci e i discepoli , i Benedetti , i Domenichi, i Brunoni, i Gualberti, gli Agostini, i Bernardi, ma se a con-tronto si ponga, e con erudito occhio il lavoro contemplifi di cadauno , non credo già, che alcon d'effi a mal grado fin per recarfi, s'io attonito alla mnestria della mano del gran Francescod' Affai, griderò altamente ; Francesco ba winto, Francesco ba vinto : quel Francesco, che pinetrato tutto e compreso da Serafici ardori, non come gli altri, nello spirito e mislicamente ritrasse l' Uma-

<sup>(</sup>a) Rupert. I. 1. de Villoria verbi Dei cap. 8.

<sup>(</sup>b) Ezech. cap. 28. 13.

<sup>(</sup>c) Apud Cornel. a Lipide Comment. in Ezerbiel. cap. aime.

<sup>(</sup>d) Apxd eundem ibidem. (e) Genef. 1. 26.

<sup>(</sup>b) 4d Galat. 2. 19.

l' Umanità Crocefissa di Cristo, m' Umanità sua slessa per modo somigliante rele all' Umanità Crocifissa di Cristo . che, gli occhi chiudendo al lume di S. Fede, fatica durerebbesi a decidere fenza inganno, con dire : quest' è l' Esemplare, quella la Copia : questi è Criflo, quegli è Francesco. Qual meraviglia pertanto, che Copia sì equivalente all' Originale, posta fosse fin da cin-que secoli e più dinanzi agli occhi degl' incliti e innumerabili Fratelli Vo-firi, e di Voi tutti Religiosissimi Padri , da Dio prescelti e predestinati a divenir con tal mezzo conformi all' immagine del fuo Figliuolo, qual fu Francesco; ( a ) quos prescivit, pare, che di Voi precisamente in ispirito parlaffe l' Appostolo , ques prescivis , & pradestinavit, conformes fieri imaginis Filii fui : e basta aprire gli Annali del Serafico vostro Ordine esemplarissimo, per islupire al riconoscere la moltitudine di quelle Anime, che maestrevolmente in sè ricopiarono il Serafico loro Padre : altre delle quali venera già con universali ossequi, e adora la Chiefa; altre, venuta quando che sia anche per esse la pienezza de' rempi , accompagnate da' pubblici applaufi , ammesse verranno nell'assemblea dei Santi, di cui il Re de' Santi tanto si pregia: (b) Deus, qui gloriaris in confilio Sanctorum tuorum .

Or qual dirò effer la forte del nostro Secolo, cui toccò la gloria di venir fegnato col culto, renduto omai dal Vicario di Crifto universale pel Mondo tutto , di quell' Onor delle Spagne . di quel Lume rifplendentissimo dell' Ordin Serafico , di Pietro Regalati . novellamente ascriero fra' Santi ? quale la sorte mia in doverne rammemorare le gloriolissime e santissime azioni , che dalla penna inflancabile e veritiera del presente Pontefice gli meritaron l' Encomio di Offervatore esattisamo della Serafica disciplina, che il Santo Patriarca Francesco a' suoi discepoli aveva infegnata vivente: (c) Beasus Petrus Regalatus ejus disciplina,

spam S. Patriarche Francifeu diffipulli fuir tradidara, prefedifismus Sedarer: Encomio, che adattandofi mirabilmente al mio dicigno, oni offire foddifimo fondamento per dimofitareri i cuore di Fiero applicato fiupendamente a fitrare in sè fleffo coll' arte più fina di Milfico Dipintore l'immagine del Serafico Patriara: Cor faum dadari in fimiliariome pidene: e mentre io coi colori dell'arte ve lo diprogo, pingene Voi ammiratene la pingo, pingene Voi ammiratene la ficate, e ne adorate la bella itemigine: sel incomincio.

Una delle prime offervazioni d'ogni pittore fi è, il trascegliere tela acconcia, su cui stendere i già stemperati colori : e siccome la tessitura di quella ad altri appartiene, così permettetemi, che disaminare volendo il bel son. do, che dee sostenere la bella immagine, ptima d'ogn'altra cosa le industrie consideri del Signore, che lo Spirito di Pierro artificiofamente formò , onde atto riuscisse a ricevere i lineamenti più dilicati. Pertanto immaginatevi di vedere un fanciullo , che nell' esterno portamento e nel volto la compostezza interna dimostri; modesto negli atti, dimesso negli occhi, pudico oltremodo e verecondo nelle parole . Seguitelo nelle Scuole: ammirarete in Pietro perspicacia d' ingegno , che indarno si affaticano i condiscepoli , ancor maggiori di età , di superarlo in profitto . Interrogatene la Genitrice : vi ridirà lagrimando, non so ben dire, fe di dolore più, o d' allegrezza, vi ridirà , come l' amato suo Pietro passa l' ore intere e di giorno e di notte in servorose Orazioni, come suo diletto sono i più rigorosi digiuni, sua delizia le mortificazioni del tenero corpicciuolo: ridirà il dispregio in lui quais innato de' beni tutti ed agi del Mondo, le lagrime incessanti, che pargea sopra sè stesso, come carico di peccati , in un tempo , che appena potea conoscere che fosse colpa : ridirà finalmente il desiderio ardenrisamo,

<sup>(</sup>a) Ad Rom. 8. (b) Ecclefia . (c) In Bulla Canonizaz.

fimo, che prima ancor de' due lustri impaziente rendealo di militare fotto gli flendardi del Serafico S. Francesco, desiderio che in parte racchetar non poteafi, che col frequentare le Chiele, co' lungi trattenimenti, e discorfi coi Religiosi seguaci e Figli del Serafico Patriarca . Ecco , Signori miet , ecco la tela da Dio apparecchiata e disposta ai ritratto, che disegna di tirarvi fopra il mio Pietro: ma non già tela sì nuda , che in effa fatto non vengavi di ravvisare le prime linee . colle quali il ténerello Cuore di Pietro adoproffi per abbozzare ed ombreggiare in parte le fattezze del Serafico Originale , essendo state pure in Francesco le prime linee nell' effigiare in fe fleffo il Crocefisto Gesti , quelle brame infocate di lui ancor fanciulletto, di ritirarfi dal Mondo, e nudo di seguire il nudo Signore. Cor Juum, cor suum dabit in similitudinem pistume ombre vagliono ad acquistarsi l' ammirazione di rutti Voi attentiffimi Spettatori, che fia mai, quando compari-re vedrete dipinte e formate a patte a parte nel cuor di Pietro le virtù Serafiche di Francesco?

E primieramente, o con quanta attencione io lo veggo, e Voi meco mitarelo , A(coltatori , ricopiare in sè flefto quella Virri , da Crifto tanto raccomandata agli Appoffeli , quella , che magnanima dipregiarrice del Mondo, vaga è folo de veri boni del Cate vertà : che fi quella Virin da pontro, in cui France(co volle prima di rutto raffomigliare à Crifto , che effendo la fleffa ricchezza, per amor noftro bifognolo volle povero divenire.

Si fa S. Bernardo ad offervare, e mificamente a deferiver la Menfa, a cui
fiede Criflo co' fuoi Difeepoli, ed in fecondo luogo la deferive imbandira della
fanta Povertà fpirituale, a cofituire
la quale, die egli, che tre cofe concorrono, Depofizione d'ogni cofa e difpre-

gio : Umiltà ed abbiezion di sè stesso : Annegazione del proprio volere in ogni e qualunque cola: (a) Secundum ferculum est paupertas spiritualis, quam tria conflicuunt , depoficio verum O contemptus, vilitar O abjectio fui ipfins, abdicatio propria voluntatis in omnibus . Tanto infegnò Crifto , tanto ad imitazione di Crifto fece il Serafico S. Francesco, e Cristo ricopiando e Francesco tanto fe il Regalati. Non più pertanto Voi lo mirate adorno di ricche vefli , come convenia a Giovinetto di nobil nascita, e di Casato de' più illufiri, che vantasse Vagliadolid : lo copron foltanto, non già lo vestono poverissime e rozze lane: gli cinge i fianehi ben groffa , nodofa fune : cangia i fontuofi Palagi in angusta cella : i soffici e agiati letti in pungenti paglie: tutte le sue possessioni e ricchezze riduconsi ad una disciplina per macerarfi, ad un Breviario per falmeggiare ; ne del Secolo altro conserva , che il nome di Pierro, e ciò per configlio alto di Dio, che ficcome un Pietro scelle per edificare fopra di esso , come su pietra immobile l' universale fua Chiefa, così fopra del nostro novello Pietro, come fu d'airra Pietra , difegnava di far, poggiare la particolar Chiefa e disciplina di S. Francesco . onde contra questa, non altrimenti che contra quella, fino alla confumazione de' secoli le invidiose porte non prevaleffero dell' Inferno : (b) Tu es Petrus , & Super banc Petram adificabe Ecclefiam meam, & porta Inferi non pravalebunt adversus eam .

E che? tamb forte Pietro ad intendere la volont del Signore , palefara fi in elfo con interne voglie e brane impazienti d'affonnigliari all' Incitto Pariarca, veduto glà in legno da Innocenno Terto animolo e forte foltenitore del Laterano! Ma. come esigni del control de

<sup>(</sup>a) D. Bernard. De Cana Domini .

per se, ne pe' fuoi feguaci abitazione nè tampoco Chiefa , che non ispivaffero Evangelica Povertà . Non può certamente, se non con gaudio risov-venirvi, o Religiosissimi Figli del gran Francesco, di quel primo luogo, deferto prima e mal custodito , da esfo eletto come per fortunata culla , ove nutriffi, e crebbe, e vigor prese mapavigliofo il Serafico Ordin vostro, della povera, io dico, e angusta Chiefa, appellata fino al dì d'oggi Poraimcula , perchè povera appunto , amata tanto , e a tutti gli altri luoghi del Mondo da lui anteposta . Ma e Voi, ed io con allegrezza infieme ed ammirazione dello spirito di perfetsiffima Povertà , radicato nel cuore del Regalati, altresì giusto egli è, che portiamo il penfiero a quel poveriffimo Chiostro non già, ma tugurio, che a somiglianza della Porziuncula, con paglie, e giunchi, e loto sì in Aguilera, come in Abrojo tefsè più veramente , che fabbricò a' fuoi feguaci Pierro emulatore fervorofissimo nella Povertà del fuo Serafico Patriarca, degno però del titolo dato già dal Profeta Ifaia a Neemia, e ad altri ri-Roratori delle mura di Gerofolima, chiamata bene foeffo nelle Scritture coll' appellazion di Vigneto ; del titol , dico di Edificatori delle siepi , e per via di queste di autori di quella quiere , che goder non poteasi da' Cittadini , senza chiudere agli avidi ed infuriari nemici con tali fiepi le strade : Vocaberis , dicasi pure a Pierro, che n' è ben meritevole : (a) Vocaberis adificator fepium , avertens semisas in quietem . Lo spiriro di Povertà da Voi ad imitazion di Franceico, aumentato nella Serafica Religione, fervirà come di Sepe, ende via non trovino i nemici inquieri di Inferno per difturbare la bella pace , e acurezza della Povertà indivibili compagna, e al dire di S. Bernardo : (b) Voluntaria paupertas quanto expeditior , tanto fecurior oft .. O perfertitima deposizione, dispregio.

generofissimo d' ogni cosa! depositio rerum O contemptur. O Pietro, o Pietro, ritratto vero del Poveriffimo Serafico Patriarca ! Cor fuum dabit in fimilitudinem picture .

Or in un cuore innamorato tanto della Evangelica Povertà come allignar poteva radice , ancorche tenuissima di alterezza? anzi come non ci riufcirà agevolissimo il riconoscere nel Cuor di Pietro ricopiata persettamente l' Umiltà pronfondissima di Francesco, seconda Virtù che concorre a coffituire la Spirituale Evangelica Povertà Depositio rerum & contemptus : vilitas & abjectio fui ipfius; cola non effendovi per lo contrario, che tanto vaglia a fomentare pensieri gonfij e sublimi , quanto l'abbondanza delle ricchezze; ond' è , che faggiamente impone al sco Timoteo S. Paolo il comandare a' ricchi di non fentir altamente di se medefimi : (c) Divitibus bujus saculi pracipue, non sublime sapere. Schbene, a dir vero, altronde affai maggiore e più forte contrasto ebbe a vincere Pietro pereffer Umile, e di quello, che avrebbe incontrato dal fasto delle ricchezze mondane, le quali fe mancavano a lui , ricco era non pertanto abbondevo!menre d'interne ricchezze spirituali , che fiima alrissima , universali applausi e venerazione gli conciliavano. Lo stessoarto Eroico d'aversi sotto a' piedi pose e ricchezze, ed onori , quanto dovealo sollecitare a riconoscere il merito della magnanima risoluzione? Quell\* efferfi fatto altrui guida in una disciplina tutta uniforme alla pura disciplina Serafica di S. Francesco ; quell" aversi tirati dietro seguaci, quell' essere stato preposto alla novella Compagnia dal Villacreces col Titolo onorevole di Vicario ; quel vedersi ubbidito e risperrate non solamente da' fudciti , ma da tutti applandito , ringraziato, efaltato come Santo, come-Profeta , come Operatore di strepirosa prodigi, di qual forte affalto tuttociò non feral al cuore di Pietro . per

<sup>(</sup>a) Ifain 58. 12. (b) abi fapre. (c) 1, Timath. 4. 17.

afpugnare l' Umileà di Lui Religiofa ? Eppure Pietro, Figlio Umiliffimo dell' Umilifimo S. Franceco , (di coi è quella celebre , memorabil protella , fatta già al (oo Compagno , (\*) che non farebbe giammai per riputarfi in verun modo Frate Minore, fe, facendo ragione, che dopo d'aver predicato con autorità di Superiore in un Capitolo Generale , tacciato fosse da zutti qual ignorante ed idiota , e perfino a comuni fischiate ne venille indi scacciato, totto quello ed altro ei soffrir non sapesse senza caogiarsi di volto , anzi con intrepidezza d' aoimo , ed allegrezza ). Eppure , io dico , Pietro Figlio Umilifimo dell' Umiliffimo S. Francesco , di tante virtù e privilegi gratuiti adorno , non ha occhi per ricanoscersi; superiore di offizio è inferiore a tutti di seotimento ; dispregiato non fi rifente ; calunniato non fi discolpa ; deriso non si rattrifta ; e con quell' animo i disonori riceve e gli affrooti, coo cui altri gli onori riceverebbe , e gli applausi . Suoi eran que' titoli abbietti , di Uom da nulla , di mifero e maffimo Peccatore ; fuo quel maoifestare, come solea S. Francesco, i propri difetti; suo l' attribuire a Dio quella gloria , che ad esso pe' fuoi miracoli venia tributata ; fuo finalmente quel fuggire e sottrarsi alla vista degli nomini , per sottrarsi al tempo stesso alle lodi e agli applanti.

Ma qual maraviglia', che prevaluto abbia si contrafili delle Umane Iodi l' Umiltà di qual l'ètre , che , qual alro Giscobbe, feppe. lottare e viaceda con Dio medefimo ; a Pietro per dovendo il a gloriofa illainone inte dall' Angelo ad esilatazion di Giscobe : (\$ 5) si coutra Deums fromi prevalenti si l'avi por contra Deums forsis fuill'i si Coutro Voi. I umiltà del mie Pietro, contra Voi. chi del mie Pietro, contro Voi. chi poneffe in opra perfino i prodifigi, par

metter a prova la coffanza del voftre Servo , scioglicodo appunto la balbertante lingua d'un bambolioo lattante . che al sentirsi dire da Pietro : Ledare fia Dio in To , o Figlinolo , che bai L'anima così pura: lasciando tosto le poppe materne, con maraviglia di gran folla di popolo, articolatamente e chiaramente rispole : Affai pià pura e grata l' bai tu preffo Dio . (c) Ex ore infantium ; Voi mio Dio, ex ore infantium & ladentium perfeeifti laudem per efaltar Pietro : e Voi , o Pietro . fortis contra Deum fuifti per abbaffatvi ; e la voltra fortezza fu quella . che nel combattimento di Giacobbe, e in ogn' altro debolezza sarebbesi riputata, cioè il vincere con romper frammezzo alla folla, a Voi tutta rivolta per adorarvi qual Uomo Angelico , e con ratto fuggire , lasciando tutto il campo della glotia a quel Dio , che fludiato erasi di rendervi innocente qual eravate , da innocente lingua glorifi. cato : Vilitat & abjectio fui ipfint , dalla qual certamente non potè andar difgiunta in Pietro l' altra terza Virth , che dà il compimento alla perfetta Evangelica povertà, l' Anoegazione appunto del proprio volere io ogni e qualunque cofa: Abdicatio proprie valuntatis in omnibus .

Diffi compimento dell' Evangelica Povertà l' Annegazione del proprio volere : poiche se il dispregio de' beni esterni spoglia l'uomo di quello , che ha; fe l'umiltà ed abbiezion di sè fleffo priva l' nomo di quello, che d' effer fi stima, l' Annegazione Cristiana , spegliandolo d'ogni e qualunque volere, viene a renderlo nudo di quello, che è, perfino povero di sè medefimo , e quanto al volere , o non volere, affatto effinto ed uccifo: (d) Minus quippe oft, lo insegna il Pontefice S. Gregorio , abnegare quad haber : valde autem multum est abnegare, quod eft : e poco apprello : nec valet quifquam apprebendere qued ultra ipfum

<sup>(</sup>a) Ex Vita S. Francisci a D. Bonaventura conscripta .

<sup>(</sup>b) Genef. 32. 28. (c) Pfalm. 8. 3.

<sup>(</sup>d) Homil. 32. in Evang.

eft , fi nescierit mattare , quod eft . E tale annegazione, e mistica uccisione di sè medesimo donde mai la ricopiò il mio Pietro fennon dall' inclito fuo Prototipo, S. Francesco; (a) solito a paragonare il vero Ubbidiente ad un Corpo fenz' anima , che non mnovesi , fe non molfo; non ripugna, dovunque vogliafi collocare; non borbotta, fe a terra lo stendi : se a terra lo lasci cadere, non si risente; alzato non parla : depresso non si lamenta ; stirato non lagnafi; punto, o tormentato non fi querela ; poslo in fianco , diritto non fa mostra di ricule . Or che starò io minutamente a ridirvi la total foggezione di Pietro fin da fanciallo alla Madre, da cui volle prima ottenere licenza di cangiar vita ; la fommissione e prontezza di esso già Religioso, non dirò a' comandi, ma a' puri cenni de' Superiori ; l'efatta offervanza e ubbidienza alle strettissime Regole? Che starò io questo ed altro minutamente a ridirvi? quando leggo con maraviglia ciocchè Voi udir non potrete fenza flupore, d'aver Dio pofli in mano di Pietro perfino i prodigi; per secondare in tal modo l'amor ch' ei nudriva verso la Santa Ubbidenza, a vista del quale imparò l' istabile elemento dell'acqua a sostenerlo ubbidiente sul disteso mantello, e a trasportarlo illefo , come in ficuro legno , all' altra ripa , onde pronto arrivalle all'uffizio a cui udito erafi chiamar dal suono. Cosa in vero matavigliosa. Epoure lo non ferisco per anche il segno, a cui tengo filla la mira, ad esaltazione sempre maggiore dell' Annegazione, e mistica Morte di tutto Pierro, giusta il termine già riferito di S. Gregorio: nec quifquam valet apprebendere quod ultra ipfum eft, finescieris mattare quod eft : e questa Uccisione e Morte di tutto Pietro io la ravviso seguita per l' austeristima vita e regola, che abbracciò, diretta tutta dal Serafico Padre a mortificare gli appetiti tutti dell' Uomo, e a farlo rivivere di puro spirito : ( b ) mortificatus

quidem carne , vivificatus autem fpiritu . Morta è in Pietro la volontà della Carne e del fenso, da esso mortificato colle rigorose Quaresime, continuate quasi per tutto l' anno, coll' ab. borrimento alle carni ed al vino , a maniera degli antichi austerissimi Reccabiti, e molto più cogli aspri cilizi non mai deposti, col riposo di poche ore sulla nuda terra, riposo forse peggior d'ogni veglia, e colle frequenti flagellazioni , fino a tingerne di fangue il fuolo, ficchè miracolo riputavasi il vivere di questo contro se spietatissimo Penitente , riculatore invitto dello stesso ristoro miracoloso, inviato da Dio in un augello fuor di stagione a lui, che, come ogn' altro cibo nanfeante pet la gravezza del male , avealo non solamente desideraro , ma ancor richiesto.

Dopo tale persetto ritratto dell' Evangelica Serafica Povertà, in sè formato da Pietro, e da me a Voi mostrato finota , desiderio non vi prendesse , Ascoltanti Umanissimi , di risapere . quanto studiosamente pur si occupasse in ricopiare in sè il zelo del Serafico Padre, in procurare e con viaggi . e con sudori , e con Prediche d' altre l'allontanamento dal reo vivere, d'altri la persezione, e di tutti l' eterna interminabil falute; quanto ardente in lui vivelle l'amore verso i poverelli di Cristo, e però quanto si adoperasse, ad imitazion di Francesco, di soccorrere, bench è povero, alla lor povertà ; che troppo chiaramente ne parlano e Aguilera, ed Abrojo, e tutta la Diocesi di Vagliadolid, e fino a quest' oggi con gaudio , e semimento di gratitudine rammentano vari Conventi con tutte zelo da Pietro diretti , zelo fecondato dal Cielo stesso, per cui savore da mano Angelica certamente portato a volo . nel breve spazio d' un' ora ben quarantadue miglia compiendo, giunfe in Abrojo, e intervenne a Capitolo fomigliante a quello, che un' ora prima, effo presente , tenuto erasi in Aguilera . Rimembrano gl'infermi , e i leb-

<sup>(</sup>a) Ex vita citat. (b) 1. Petr, 18.

brofi, che da quello pietofo Samarirano rinvenuti languenti fulle pubbliche vie venian condotti al povero Chioftro, provveduti di medicine, e più volte con prodigiosi baci a salute perfetta restituiti : Stupiscono ancora al risovvenirsi della portentosissima Carità di Lui farrofi forrezza al povero, e al tempo sesso renduta da Dio ammirabile agli occhi del Superiore , sofferente la rroppo larga mano di Pietro verso de' bisognosi . (a) Flores apparutrunt in terra nostra, gridava con giubbilo la Sagra Sposa de' Cantici. Ma qual maraviglia! Avea già ella con egual gaudio poco prima cantato: E' omai passato il verno, si dileguarono i nembi : (b) Jam hiems transit; imber abiit , O recessit . Maraviglia egli è bene, il vedere di mezzo verno rramutato in grembo di Pietro limofiniero in bianche Rofe il pane, la Carne in vermiglie; e maraviglia ancora affai più portentofa e inaudita, dalla Sagra Romana Ruota approvata, il vederlo, da molti giorni già fotterrato, la piegra sepolerale alzar di sepente , e di propria mano porgere una pagnotta ad un povero, che colla morte di Pietro deplorava già estinto il soccorso alla sua povertà; di Pietro così avverandosi piucche d' ogn' altro, che colla mancanza di tutte le cose prodigiosamente fovvenne al povero : (c) Adjuvit , adjuvit pauperem de inopia. Di tutto questo, io ripeto, non mi si chieda più distinta contezza da Voi, siccome io ben volentieri pallo fotto filenzio il vigore di quella Fede, per cui merito di paffare, e ripaffare a talento i fiumi ful proprio mantello or folo, ed or col compagno, e talor col benefico sno giumento, e di venir portato più volte a volo per mano d'Angeli, fol che bramaffe di trovarsi in altro luogo presente a venerar qualche Immagine: parendo, che particolarmente per Pietro fosse da Dio fatta quella promeffa: (d) Angelis fuis Deus man-

davit de te, ut enstodiant te in omnibus viis tuis; in manibus portabis te. Ne tampoco mi curo di esaltar con impegno quella Speranza, merce la quale compiè ranti viaggi pericolofi; vinse tante difficolrà, che sembravano insuperabili; e in grazia di cui la Provvidenza Divina mosse più volte ad asfistere con impensato soccorso ai bisogni e de' suoi Religiosi, e di quanti in Lui confidavano. Tutto questo, ed altro ie forpasso, poiche troppa è omai la violenza, con cui a sè mi rapisce quell'ardore veramente Serafico di Carità verso Dio, che non potendosi contenere dentro i confini angusti del Cuore rompendo fuora, come da accesa fornace, giunse a rendersi con istupo-re manifestamente visibile.

Si riscaldò dentro il mio seno il mio cuore, dicea Davidde, e nella mia meditazione arderà il fuoco . (e) Concaluit cor meum intra me, & in meditatione mea exardescet ignis . Ben vedete, Udirori, che del mistico calore interno parla il Profeta, e di quelle fiamme di Carità, che in ello ardeano nel meditare. E più chiaramente ciò spiegafi dal contemplativo Bernardo: (f) cum in fervore Orationis admifcetur ardar meditationis, erumpit ille contemplationis radius de medio earum, quafi Specier electri , bec eft , de medio ignis . Ma non cred'io, che il quantunque illuminato Profeta giugnesse a prevedere col suo spirito, che tali sue espressioni di calore, di fiamme, di fuoco, in alcuno avverarfi poteffero letteralmente, e con tutta proprietà naturale. E pure noi, noi lo vedemmo avverato in Pietro Regalati, mi rifpondono i Religiofi, e gli abitatori tutti dell' Aguilera e dell' Abrojo: noi scorgemmo più volte di oscura notte Globo luminoso di fuoco sopra il tetto di quella Chiefa, in cui ritrovavasi Pietro orante: e dell' origine di tal fuoco afficurammo il bramolo Velcovo d'Ofma, a cui femmo vedere orante

<sup>(</sup> a ) Cantic. 2. 12. ( b ) Cantic. 2. 11.

<sup>(</sup>c) Pfalm. 106. 41. (d) Pfalm. 90. 11. 12. (e) Pfalm. 38. 4. (f) Homil, de duobus Diferoulis eunsibus in Emaus Tomo V.

in Chiefa , rapito in estafi , e cinto tutto d'inufitati splendori questo Serafino incarnato. Chiefa e Recinto fortunatiffimo l' Chiamila pure lo stupesatto Vescovo d' Osma Vera casa di Dio, con Giacobbe sclamando (a) Vere non est bie aliud, nifi Domus Dei; che nella Cafa pure dell' Aguilera non manca, ficcome in Cielo, un Mioistro tutto fuoco a quel Dio, che facis (b) Angelos fuos friritus , & ministros fuor ignem urentem ; ed io fclamerò rutto giulivo : Ecco ecco a compimento ridotto; ecco data l'ultima mano al Ritratto di Francesco d'Assis nel Regalari. Cor fue um dabit in similitudinem picture . & vigilia fua perficis opus. Egli è pure uno de' più gloriosi e più Santi Porporati dell' Ordin Voltro, che mi fa fede, che i primi Vostri Fratelli, nel tempo appunto, che il loro, e vostro gran Padre pernottava, ad imitazione di Crifto , nell' Orazione dell' altiffimo Dio, entrar videro nelle lor Celle un Catro di vivo fuoco, che ben tre volre ando girando quà e là per le flanze, e fopra del Carro un risplendente globo a par del Sole, che tutta valle ad illuminar quella notte, non altrimenti, che in pieno fitto meriggio.

Or ficcome quelli riconobbero concordemente rappresentato a sè sotto forma di quel globo di luce, e presente lo spirito di Francesco, non presente col corpo, acciocchè come veri Ifraeliri, feguissero lui, che a somiglianza (fono termini (c) del Santo Porporato Vostro Bonavventura) a somiglianza d' Elia, era flaro fatto da Dio Carro degli Uomini spirituali, e insieme Condottier de' medefimi : così io non temo punto d'interpretar falfamente la Visione da' Vostri Frarelli pure veduta, ch' Essi pure riconobbero in quelle fiamme l'infocato Spirito del loro fecondo Elia, delle quali fiamme partecipando, vieppiù si accesero di desiderio di seguire il lor Duce al Cielo, che qual fuoco , sforzavasi di falire alla sua sfera , benche sì diffante . Anzi , udite , udite dov' io m' innoltro in grazia vostra, Religiolissimi Padri : Siccome il Serafico Principal voftro Padre, dopo la portentofa apparizion di quel fuoco, io leggo, the ritornar dall'Orazione a conferir co' fuoi Figli, mo're maravigliofe, e felici cofe predife intorno all'ingrandimento dell'Ordine; io altres) non fenza fondamento, a vista delle Fiamme del Regalati, a prefagire m'innoltro liete e telici cole a gloria e dilatazione fempre maggiore della Vostra Serafica Religione. E gnal faranno questi felici prefagi appunto di tutto quell'ingrandimento, di quell'onore, di quella gloria, che può fondatamenre sperarsi dal doppio Spirito, che omun di Voi, qual nuovo Elifeo, infieme col Pallio credità dal doppio fuo Elia, su Carro ardente di fuoco rapito al Cielo: (d) Obsecto, fiat in me duplex fuiritus tuus . Sì , doppio Spirito , doppio ; duplex foirites . Lo Spirie to di Evangelica Povertà, di Carità, d' Umiltà, di Mortificazione in Voi futrasfuso dal Vostro primo Elia, dal Serafico S. Francesco . Lo flesto Spirito fu a Voi trammandato, e in tal modo in Voi raddoppiato dall'altro Elia, che fu Pietro, che nel suo Spirito, sì perfertamente esemplò l' immagine dello Spirito di Francesco: Spiritus duplex, spirieus duplex . Cor suum dedit in similitudinem pictura .

E per Voi, Umanifimi, e Riveriti Afcolzani, che finora coal pazienti gli occhi fifi tenelle in contemphare le indultrie da me rozarmene indicate di rafico Padre, per Voi, che ad imitazione de Figli de Profeti, con tanto encorfo e pietà venille ad adorare l'immagine di quell' Umono, fopra del quale ripoto lo Spirito del tuovo Ella, colo l'amborato de l'immagine di quell' Umono, fopra del quale ripoto lo Spirito del tuovo Ella, colo Pidente Fifii Prophetamu disambiento del constitucione del profesione del constitucione del profesione del prof

<sup>(</sup> a ) Genef. 28. 17. ( b ) Pfalm. 103. 4.

<sup>(</sup> e ) 4. Reg. 2. 15.

proni in terram ! per Voi , diffi , quai fortunati auguri non posto io fare ? Se Pietro fu ritratto dello Spirito e delle Virtù di Francesco in vita, non lo è meno della gloria e possanza di Francesco già morro, anzi e l'uno e l'altro fu da Dio, e in vita, e in morte glorificato : (a) In vita fua fecit mon-fira, & in morte mirabilia operatus eft . Ricorrete pertanto a Pietro, o infermi . Ei fu , che già vicino alla deposizione del suo Tabernacolo, col solo tocco, e colla benedizione raddrizzò le florpiate membra del Nipote del Vescovo di Palenza. Al sepolero di Pietro miro ciechi, che weggono; fordi che odono; zoppi, che riacquillan l' ufo de' piedi. A Pietro ricorrafi dagli Agonizzanri, a quel Pietro, che impe-tro da Dio colle fue Orazioni final pepitenza ad una Denna, che dal Marito a morte perfeguitata, erafi lanciata in un fiume. Pietro invochisi nella po-

vertà, e ne' travagli. E quante volte Ei souvenne caritatevole alle necessità. ed alle angultie di chi a Lui sece ricorfo ? Di Pietro l' aiuto implorisi da' Penitenti . E non fu Egli, che quantunque innocente, fi fece a tutti fpecchio ammirabile di Penitenza? Di Pietro l'orme si sieguano da' bramosi di Perfezione: E nol mirafle finora Infmagin viva del perfettissimo S. Francefco? Pietro finalmente da tutti scelgasi in particolar Protettote; e studiamci tutti con ogni sforzo di rappresentare in noi l'immagin di Lui, con certa Educia di arrivar con esso colà, dove, contemplando a svelata faccia la Glo-ria di Dio, e di chiarezza in chiarezza passando, nella stessa immagin di Dio verrem trasformati : (b) Omnes revelata facie gloriam Domini Speculantes, in eandem imaginem transformamur , a claritate in claritatem . Cost fia.

( a ) Ecclefiaft. 48. 15. (b) 2. Corint. 3. 18.



### PANEGIRICO

IN LODE DI

# SAN PELLEGRINO

DE SERVI DI MARIA

Novelfamente Canonizzato.

Composto, e Resitato dal Molto Reverendo Padre

### D. GIAMPIETRO BERGANTINI CHERICO REGOLARE.

Sana me Domine, & sanabor. Salvum me fac, & salvus ere; quoniam laus mea su es. Ger. a' cap. 17.



líognerà egli dire per affoluto, che Pellegrino-Laziofi de' Servi di Maria Vergine: Inclito Inflituto fanto, e da effer grandemente onorato : perchè all'adorazion de'

Fedeli con generatara di tutto panea, e ser immagine marvigilofa rimme epolo, abbia da rittarre applato finefico mella fua Canonizzazione. Qualche cofa vuol dir, fenzazione. Qualche cofa vuol dir, fenzazione, Qualche cofa vuol dir, fenzazione, quanto dicono, e ferivono, non in altra guifa fa montra te di coloro fiperatorio, e in atro di pratara le operazioni dell'amorofo di pratara le operazioni dell'amorofo di protesta della morofo di protesta della morofo di protesta di protesta di consegniti inenarabili, e che dal tronce esiandio fi fichioda, e a lui pone la mano all'ulcera per fanario i mentre quando ben fi confetta (Ca, ch'è pur

difficile, ne si sa, che ad altri egli av-venga) in questo sol dei ranti successi. zurra la di fui vita abbiamo in epilogo, e tutte naturalmente le di lui lodi . Come che corra un primo principio, che la parte sia minore del tutto . e che il tutto fia maggiore della fua. parte, maestra delle cose a noi l'esperienza ne sa stare ralvolta in dubbio. e più affai che nell' ordine filico, nel presente metafisico, o sia morale. Pren-dete nel cuor del Verno il rimondo germe di un Tulipano ( fiore strisciato a porpora, listaro vergato) e per convesso puro cristallo vedrete in questa integrale parte ristretto il tutto. E le fibre flessose; e le prime pullulanti pelosette foglie, e le molli intessure volte, e la porzion triangolar, che il grano racchiude, e le fei colonnette, che lo circondano, e che lo adornano, come se di portico nella sua base, e in capo allo stello. E tanto accade in foggetto nostro; mentre che a queà questa ritagliata azione, tutte l'altre vi fi riducono; ma con questo di più, che se poi nel germe non vedrete per avventura le vie, le vene, i canali de' benefichi fughi, e de' nutrimenti, le occulte forze, con cui fi atgraggono gli umori fottilissimi della terra, e lo fpirito vegetante, e la quali-22 naturata ; voi di Pellegrino non pur vedete la materiale, organizzata parte, ma le potenze anche nobili dello Spirito , la mente , la volontà , e tutta Anima, Atto del corpo, e principio della mozione, e quella, per la quale Engolarmente fece cofe mirabili in vita fua. Egli dunque in atteggiamento di ottener l'ajuto superno, in Dio ha relazione a tutt' nomo; e quanto al Corpo, e quanto anche all' Anima; e suo Sanator l'invoca, e suo Salvatore. Sanator di quello, perchè il sanare egli si è un dono spettante al tempo, e che importa it fol presente rimedio-, e non altro di più . Salvator di quella , perche il salvare è afficuramento, che più non fal-la, e ordine dice ad ogni durata, e per sè fi estende a tutto il suturo. Ri-batta pur la voce di Geremia nel cavo aperto di queste piagfie; e raccogliete voi le parole del Profeta una volta, ed ora di lui, e da scriversi in lettere d'oro . Sanatemi Signore , e farò io fano . Salvatemi , e farò falvo ; e farere voi l'argoniento della mia lode . Raccoglietele , e intendete bene quale ch' ella fiafi la mia penfata . Quant' io fon per dirvi in mio debil modo di Pellegrino, sta confectato in idea ful di lui Altare; di maniera che prima, che da me l'udiate, l'avete letto, e approvato, e dirò anche, adarato . Iddio donatore di Sanità : Sona me Domine, O fanabor. Iddio difpenfatore della falute : Salvum me fac. O falvus ero, egli b tutto quel, che fi riferisce alla gloria di Pellegrino; ed è l'affunto precifo, legittimo, non posticcio di quella lode, che egli si debbe : Quoniam laus mea, su es. E fe non vi pare ottimamente fatto, che egli proprio, e di fua bocca ve ue ren-

da testimonianza: Quoniam laus mea, sarete contenti di persuaderlo, in questo mezzo; che esusterà la lingua mia alla giustizia di lui. Cominciamo.

Che la sanità, dono di Dio; Deus temperavit corpus, ut non fit fchifmu in to (a) dono di Dio, e un de' maggiori beni di nostra vita, da Pellegrino si avesse in pregio, e più che neceffaria a lui foffe , quando giovane di gran polfo, e di ripofo impaziente, in giuochi efercitavasi di gagliardia, vol agevolmente me l'accordate. Impegnarsi giusta il costume di quel secolo non punto morbido a gareggiar per alacrità cogli altri nel corlo, fnudar le poderofe venose braccia alle lotte pericolofe; raggirarfi d' intorno al capo le risonanti stridenti frombole, e scagnare furiosamente, e mandar le felci alla difegnata drittura; al onesto fudore bagnato il volto, nelle polverole sbarrate gioftre portar falda la lancia in refta, e coll'afte baffe incontrare nelle loriche, e nelle visiere, son tutte cole, in cui non ha luogo un nomo allenato, e di fanità mancante . e di robustezza.

Ma quella volta, ch'egli è dato a Dio, e che va per le vie della fantità, che se ne vuol mai fare di tante forze, e che noja si ha da pigliare, se delle qualità sue corporee ei non gode perfetto temperamento, e' qual gloria e per provenirgli le vive fano; Ih prima non è celi vero, che l' nomo, nato di Donna, brieve tempo vivendo è pirno di molte miserie, e sugge come l'ombra, e non mai nello stello stato perfifte, che quello è un ben di poca durata; e che questa fabbrica di carne, ed offa, quefto fafcio vil, quefta Tómaterrena , lia finalmente a rifolversi , e a farsi in polvere?

Appreto i Santi della fantia non ne fono folleciti ; e con fingolarità: Bernardo dichirari, che la famila prof-perofa , e di buona tempra, da lui fi mette a mezzo col fempre verde acuto ginepro ; il quale anzi che negli Orti; e ne' Campi, al lido dal mar frat-

tifica e fu i monti fletili i fompor in sudjule, Cr vegies capper, aminus moltior, arque repidior (a) je avanti di il Appololio protellò di cerar totte altrove, (b) che di qua fua gloria, e fua lode; e anzi, che flattrilli, equeteli del noiofo caduco corpo, e del delli flo, coi il atteneva la dil til flanca gravofa vita, io, dice, volentieri mi glorietò delle proprie mie infermità, acciocchè in me foggiorni la virrà di Crifio.

Nieme però dimeno a degli altri Sant è piaccium d'intenderial diverfamente; e quella, (teordo l' Angelio, è difeorida di pareri, che niente flurba l'artmoria belliffima della Chiela; imperciocchè fe per folo loggetto fi ha da tuni l'acquitho della Virth, e iniberta di ciderono feeglier la firada, che al ragiorevole proprio infinito è più confacevole; nt fi guarda panto, e fe gli altri, fieno pure, o nò, di quel genio; e ilury fa setti diverpimede exce-

dunt fe invicem in vils diversarum vir-

tutum (c) . A buon conto la fantità qualche volta è un ben necessario ; e se il corpo ha da fosteniare le operazioni della nostr'anima, siccome quando riman' egli opprello, anche l'anima ne fente danno : corpus , quod corrumpitur , aggravet Animen (d), così è da dir, che l'anima operi meglio, ogni volta ch' egli è più consistente . In effetto , come poteva fare alle braccia Giacob. be coll' Angelo, a fegno di non effere fuperato ? come Davidde fmacellate gli Orf , e dalle zanne de' Lioni strappar le prede ? Come Sanfone recarsi in spalla le ferrate porse di Gaza svelte dai cardini, e come un vello di lana por-tarle al Monte ? Come le Donne inchiodar le tempia ai Tiranni , e spiccar la tefla dal buflo ai Capi d' Armate? fe non fosser prima stati muniti di quella così fasta disposizione, che gli umori tiene in buona temperie ; e che lascia il corpo in pieno dominio delle parti sue officiali, ed instrumentali? Io non vorrei , fu bel principio , riuscirvi alquanto increscioso , e tenervi troppo a parole . Per altro, Signori sì , che la fantità molte volte è un ben neceffario; ma quelto anch' è, ne lo nego, che di lei abbiamo poscia a firne buon' ufo . Sanitatem : Vistore d' Antiochia : Sanitatem a Dec experiemus, eo pracipue animo, ut fanisatem adepti , facilius Deo fervire valeamus ; e offervate, che dobbiamo noi afpettarcela dal Signore; talmente che le annotazioni , e le pratiche fanative d' Ippocrate, le sensenze, gli aforismi, e i legni prognofiici di Galeno; i farmachi, i febbrifughi, i rimedi non de altronde hanno il lor valore, e la lor ceriezza, che dalla volontà suprema di lui : fanitatem a Deo expectemus (c). Questa è quella, di cui Pellegrino prefiffo aveva di farfene acquillo : e non ad altro fine questa ei bramava, e non ad altri , che a Dio chiedevala; e così tornava in lode di lui : Sana me Demine, O fanabor , quoniam laus mea

In tre fenfi noi possiam prendere la fanità, per rispetto alle diverse abitudini della medefinia o in quanto ; ch' ella non altro importa , che l' aggiustatezza attuale, e la proporzion del composto, e la diremo fanisà ordinaria ; o in quanto , che fi estende alla valentla de nervi, e alla fermezza del personale, e allora si appellerà fanitade Atlerica ; o in quanto che fmarrita , da noi si ricuperi per accertata convalescenza , e fanità ricuperata la dimanderemo . Di queste tre maniere di fanità forse, che parlo S. Bernardo , quando , mutando file , coll' Abase Rinaldo si rallegrò , che fano foffe, e foffe robufto, e non bifognofo di alcun conforto. Tu folus omnibus fanior, omnibus fortior, & a nemine aninium indiges confolari (f): e giuffa

<sup>(2)</sup> D Bern. ep. 254. (b) 2. Corinth. 12.

<sup>(</sup>c) D. Thom. in 3. dift. 36. qu. 15. art. 2. ad. 2. (d) Sap. 9. 15. (e) Viel. Antioch, cap. 1. Marci.

<sup>(4)</sup> D. Bern. ep. 73. ad Ab. Rayn.

ton quest' ordine io vi propongo la sanità gioriosa di Pellegrino. Sanità Ordinaria; omnibus fenior : Sanitade Atletica: omnibus ferior : Sanità Ricuperata; u nemine omnium indiget con-

folari . Ho detto fanità Ordinaria; ne vi defte a credere tuttavia, che non foffe grande , e fuor dell' ufato , in questa parte la di lui lode ; perche il mira-bile confifte lu questo , che tale fanità ordinaria cercasse egli da Dio , ed otteneffe , quando facea di tutto , per non averla . Quegli fa di tutto per non averla, che non fa aflenerfi dalle Vietate cofe nocive , e eh' efce faori dal vivere regolato ; e questo vivere regolato non iffà in altro, che in equabilità di moderazione , per sì fatta maniera, che o si ecceda a modo di esempio tra le dilicatezze, e le crapule , e si serva al ventre , o di soverchio restringasi l'appetito, e all' organo della decozion non fi mandino i vitali procacciati alimenti , la fanità del corpo non può fussistere : cum fanitas ; fcor rete Galeno : cum fanitas moderantia quedam sit, necesse est omnes immoderantias agritudines effe : igitur non fames , non fatietas fanitat fant (a)

Era ben' egli perfuafo il pietofo Santo di suefta verità verso gli altri . e allora , che con voci di miferia , e parole di dolore , i poveri affamati , mendici , gli stracciati , gl' involti nelle schiavine, e le scapigliate Madri coi figliuollni in collo, che tendevano le manine al Cielo , affediatonlo, moltiplicò per miracolo il pane, e il vino ; e la stimolosa fame improba discacciando rallegro i Coloni . che gittati in disparte gli aratri . e i gioghi, e le adunche marre, languivano famelici fu i lavori , e full' arfe viti , e riempiuti a ricolmo careffri, e corbe, e invafati dogli , ed urne, ed orcivoli a mano di là dal bifognevole, provide a tutti.

Non cost ei diportali con se stello; e poiche fiam full' ordine dell' aftinen. za, e di fame rigida , non di perco fi tratta (b) e fottile cibo ; non del pan ristresso, e dell' acqua brieve : ma paffa l'inedie da un Sole all' altro; e tra digiuni continui , e aufteriffimi , ftenta fua vita ; diuturnis ice funits corpus domabat (c). Si appunto domava egli il corpo; e qual fi fa a domare un Deffriero, cui ad ora & aflenta la briglia, e ad ora pure ritiriamo il morfo. Vive egil in sì fatta guifa, che il calor vitale dovrebbe incenderlo; ma l'aura interna del Santo fpirito lo refrigera, e lo rastempera . Secondo l'ordine di natura , non eibandos, egli morrebbe; ma per forza d' onnipotenza, vive ancot fenza nutrimento ; e nel languor maggiore del pentimento fente due effetti tra lor contrary, uno che da' fendamenti gli abbatte il corpo , l' altro , che gliel vivifica , e gliel softiene ; e siccome il calor febbrile , che dà pena , e che abbruccia, alle volte, anzi, che levare , conserva , e genera fanità , quell' istessa cosa, che gli dovrebbe apportate ogni nocumento, gli pela infieme . e non lo dannifica , perche Iddio lo mantiene fano, a gloria, e lode di fua virtb .

E quel, che dicesi del digiuno, il direte ancora delle vigilie . Oh voi . che în morbide piume, e tra intorniamenti d' oro , e fu pigri letti , funghe tracte di piacere le notti , udite gran cofa . Il fonno obblio de' mali , e che i gravati corpi ristora , e a fatica nuova ripara; il fonno, i di cui filenzi sospirava dalle sue paglie il pazlente Giobbe . Dormiens filerem , O fomno met requiescerem (d), alleitamento, e lufinga non ha, che vaglia a comporte in languida, e breve quiete gli occhi di lui : e se negli occhi non avvedentisi sottil fe n' entra con un piegar di capo al macigne , o al pedal di un albero : parieti , vel faxe

<sup>(</sup>a) Vide Brafa. vol. lib. 2. aphor. 4-

<sup>(</sup>b) Efa. 30. 20. (c) Bulla Canen. D. Perege Lat.

<sup>(</sup>d) Job 13. 13.

incumbens (a), talor ei cede; ma ecco ben presto, che dal disagio medesimo tifvegliato , con la man stropicciando il ciglio, le reliquie del sonno da sè discaccia, e nelle Orazioni di Dio pernotta ; e deduce come torrenti le agrime il dì , e la notte: Diuturnis vigiliis corpus domabas (b) . E quel che dico pure delle vigilie, il dirò dell' altre macerazioni . Flagelli alla mano, cilicci al fianco, serolose fascie , catene , schiavitù de' sensi , cafligazione del corpo, e reducimento di lui in fervitù, eran fatti in lui cofin manza , erano efercizi continuati : diuturnis macerationibus corpus domabat (c).

Ma quelle , è al fatte non son ei al alciarvi la viva 7 ma un somo in quella maniera può egli attempare 7 secra dobbio. Si tratta di dire , che morì d'agni ortana di brieve febbre. Fuggito per tanto tempo dal mortal colipo all' dimenti della mortal colipo all' dimenti di quel debito. All' di cui verme dobbiamo tutti. Nelle austeria sue proprie antiquano porò sempre bene i suoi ami e vecchio cortugato, col cadente dorso, col care por calvo, alforetò la fisice di morre qual fecco beno ; e aggi utilimi arrivò del vivere: Uspra in paccham, survivò del vivere: Uspra in paccham,

O fenium (d). Torniamo a dire , e tenghiamlo a mente. Fame , e continua ; Vigilie , e continue ; macerazioni , e continue : Diuturnis jejuniis , diutornis vigiliis , diuturnis macerationibus ( fon le lettere testimoniali della di lui Canonizzagione ) corpus domabas; e muore così e vive tanto tempo , e sta fano! Non fo, se dir lo potrem d'alerui; e credo ben , che lia un grand' encomio, e comparativo, e superlativo l' Ordinaria di lui fanità. Tu omnibus fanior . Che fe quel termine di Ordinaria, tuttavia non finisse di soddisfarvi, venite fopra a una vifta più

alta, e il diviserete afflitto ancora da quella sanità, che chiamasi Atlerica; ne sarete punto sospesi a ditgli. Oh

Pellegrino: tu emnibus fortior? La sanitade Atletica, che si estende alla robustezza, e forza, de' nervi, e alla fermezza del personale, quanto vi parrà ella pregio di un' Eroe , di un' Atleta appunto , tanto non vi parrà forse di un Santo , e mi saprete dire con Agostino, che l' nomo, che sostiene le cose gravi, non del suo corpo ha da far jattanza, ma del suo cuore : Patientia precepta non oftentatione corpovis, fed praparatione cordis implenda . (e) Niente di manco, fe anche la forza è un dono di Dio; e se per la medefima forza possiamo avere lo stesso Dio, Dominus fortitudo mea, O robur meum ; esclusa ogni materiale inutile gloria, come non può tornare in pregio, ed in lode, e quando massime da lei trar fi posta, per nostro conto, come dal (f) Leone un favo tenace , e dolce di biondo mele? de Forris egreffa. eft dulcedo (R).

Tra le qualità della robustezza . la maggiore fi è quella di saldo stare alle ricevute , e sostenute difficoltà , e di non ceffare dalla fatica . Ha però da prendera questo non ceffare , colla difereta limitazione ; altrimenti fe vogliamo un uomo instancabile , mostreremo not di non ricordarsi , ch' egli è mortale : e ci rincoverrebbero le querimonie del forte per altro, fortissimo Giobbe , che dice di non effere nn' nom di ferro : Nec fortitudo lapidum fortitudo mea , nec caro mea anea eft (b) . Con tutto questo, s' io vi diceffi , che Pellegrino flette fempre saldo, e che può protestar con l' Appostolo di non aver mai, mai, mai preso lena : nullam requiem babuit caro nostra (i), direi una cola, che passa il segno, che pare incredibile ; ma che pur mi pafferete per vera , perchè autenticata anche questa dalle Ecclesiastiche credenziali : Peregrinus Lan

tiofus

<sup>(</sup>a) Bulla Canon, D. Pereg. (b) Ibid. (c) Ibid. (d) Pf. 70. 8. (e) D. August. Tom. 3. 375. editions Maurina. (1) 1...

Diofus nunquam per triginta annos fe-

dere vifus (a)

Per trent' anni non mai federsi ! Quis audivit unquam tale? Che gl' Ifraeliti non si sedessero al pasto dell' Agnello cerimoniale ( b ), e che steffer ritti . benche appoggiati ad un fusto articcio, ad un bordon da viandanti: tenentes baculos in manibus, & festinanter: (c) Che il Profeta Davidde non accofcialse su i tapeti de' Barbari , e de' Politici, attorcigliati di bende al capo, e con al lato i ferri ricurvi ; e che per lui punto non fi stravolgesfero , e strascicassero le indorate, e figurate sedie del Circolo : non fedi cum concilio vanitatis: ( d) Che quando Iddio comparso nell' aria sotto guise de' lampi , e nuvole , e degnato di parlare con Erechiello profirato a terra, gli intimasse di rizzarsi su ; filii bominis sta fuper pedes tuos , & loquer tecum : (e) iono tutti misteriosi lodevoli fatti ; e vi ha del riverente, vi ha del missico, vi ha del divino, e voglio anche vi abbia del forte , ma un forte moderato, e ben comportabile.

Eh dirò pur francamente: Ta omnibus fortior. Un uomo nobile di fua origine, e di suo sangue gentile. Un uomo, che non è nato nel gelato Caucalo, che non è stato allattato da una Tigre Ircana, che non è di quercia, e di gretta, o di dura pietra scoppiato , flar trent' anni fenza federsi ; l'abizudine della mole non ripofare , tenere i nervi , e le compagi quali aggruppati, e non arrendevoli ; e qual fe per rapigliamento perduto avette in tal parte il moto , e come se in lui fosseto implicati , e interrizziti gl' inflrumenti primi del fenso , stabile , equabile incommutabile , senza prender lena , senza laffitudine , non mai de' fianchi fuoi piegar le giunture ? Questa è forza, che secondo Giobbe, gli fla tutta fitta ne' lombi : fortitudo ejus in lumbis ejus (f). e quella è una certa forza , che paffa l'altre , e che

le favole non la seppero dare ad Ercole, figliuol di Giove, con tutto l' Erimanto , con tutte l'Idre di Lerna , con tutti i Cerberi di Cocito . Tu omnibus fortior .

E per verità, è egli forse un forzuto Elefante, che non mai posa ? un elevato Cerro , un groso Faggio , un nodolo Platano, che sta fermo sulle cime dell' Appennino ? una Colonna . che fi spezza, ma non si piega, fran-gitur, non floctitur? una Rupe in mez-20 del mare, che per batter d' onde , e de' venti punto non crolla? que fe fe multis circulum latrantibus undir mole tenet? (g) Grand'Iddio! Noi veggiamo all' Estate nei colti il Grano, che per troppo rigoglio ch' abbia, e per le surgide spighe non a sostiene . Più . Noi veggiamo i lenti Buoi , pazienti, e costanti, dopo che hanno ti-rato il rastro, e formati i solchi, buttarsi sull' erba ; procumbis humi bos . Voi vedete stesi i soldati sulle sredde schiene de' bellici bronzi , e strammazzati fulle vostre marmoree rive , e fu gli orli de' ponti i portatori de' peli . Ma deh pertanto , deh voi , cui per complimento, e per gentilezza sa male, se vedete un' onesso uomo starsene all' impicdi, mentr' io ragiono, voi che dite di Pellegrino?

Per me dico, ch' egli è andato a scegliere un' opera di Stillita, e che se non ha quella robustezza, che per Agostino fa, che non si fenta della forte opera l'aggravio, e'l peso: Sanitat eft , nibil fentire moleftum , & onerefum ( 6) mentre in uno fuffifleva, e molto bene penava, fermo era, e veniva meno , ha però tale vigore , e forza , che gli sia bastante a rara costanza; e l' ha da Dio, cui fi tiene raccomandato, e a lui ne vien lode, e quella medefima, che a ragguaglio del Baronio diedero la Siria, ed il mondo tutto al fermo prefato Monaco in fulla Colonna: Hujus egregia Sanciitas, & admirandum vite genus, & Syrie, O toto innotuit

<sup>(</sup>a) Bulla Canon. D. Pereg. Lat. (b) Efai. 68.

<sup>(</sup>c) Ered. 12. (d) Pf. 25. 4. (e) Ezech. 2. 1. (f) Job 40. 15. (g) Ecch. 7. (h) D. August. Tom. 5. 778. edit. Maurine .

Terram Orbi, (a) mestre che con la la foctara, e l' Emilia, ed il Mondo de la contra de l' Emilia, ed il Mondo totto, di al fifema di vivere da non poretà occultare, a pieno informaro. E fe quepi le un Pade mitabile della Chiefa Greca, quefi è un prodigiolo Padre della Latina. Hipire (e dell'uno a dell' altro ) hajus gregie fantitira;

tuit Terrarum Orbi .

Sebbene non siamo ancora alla di lui maggiori lode, dielberto Turonensi (cri-ve a un fuo Amico, che più che per confervare, fuidio vi voole in rendere la fanità: e che se per divino ajuno alcuno si read al male, con cui Dio vistato avevelo, ilimposto trionfo. Alcair est lui male, con cui Dio vistato avevelo, ilimposto trionfo. Objessi est faulto reddere guam confrovare funitatem; unde te spiradatione periora respirati, cui defarson datum est

confracta folidare. (b)

Non vel difi io poco flante, che al lungo andare non à avria pofitor duraità ? Dopo treto anni di queflo tenàtraità ? Dopo treto anni di queflo tenàtre, fevero, duro fiabilimeno diede in catriva fanità, Pellegino infermò, en infermò di male, da cui fi riebbe aintremeno, che per miracolo; que che pueno o fienza prodigio, trattaneoli prodigio, trattaneoli prodigio, trattaneoli prodigio, trattaneoli prodigio, trattaneoli prodigio di alcun, che le confortali e i el che avet unta abbaccina l'economia della fanità, che ci fut tocca da S. Bernardo. Ta semi-bus fanitri; su comibus festivo; su automio entire indigiz confisioni si automio entire indigiz confisioni si automio entire indigiz confisioni si automio midgiz confisioni si automio entire indigiz confisioni si automio midgiz confisioni si automio midgiz confisioni midgiz confisioni di prodigi con indigiza confisioni midgiz confisioni middizioni middiz

Vi volgerete voi di bel movo ( te non for lo più che vi parlo) alla partendo di con lo più che vi parlo) alla partendo di compafione, e di divozio-ret vi renderete informati qual fa il ni male. Per umor maligno, e peccante, tumorofa prima una gamba, poli livida, e accetà, indi partefatta, e corrofa, foggiacque a larga innafprita piaga, che in apprefio fatta letale

paísò in cancrena incurabile. Era: 00tete credervi, era un'orrore il vederlo ; fpafimi ... oh che fpafinii intolerabili ! oh che laceramenti crudeli ! Dolore, come di tagliente scure; dolore, come di sega addentata, che rode, e fparte; con e di lingua d' ecciajo, che raffila, e tirifcia, come di tucchio fpinto, e titratro, e icoffo, e di nuovo ipinto nel duro legno ; perforatur ; anch' egli come Giobbe : perforatur doloribus . (c) Sfafciato, e rifafciato più volre il piede ; profusi i lenitivi , i corrosivi , ed i cataplasmi; tentate dallo stilo ardito le latebre della ferita nella più sospetta parte mortale; e vinta finale mente dal male la cura, e l' arte, altre non rimaneva, che il rifecar di tutta la gamba, e che la dolorofa operazione del raglio.

Almeno almeno, gli fi dia confor-to; e poiche fento ( vergogna! ) che molti il lafciano per infofferenza d' ingrato odore; che non è poi quel dell' impiagato peccatore Antioco, quem nemo toterat protter intolerantiam fetoris portare (d), vincano eglino la repugnanza; e a rassegnazione lo esortino . A raffegnazione ? A nemine omnium indiget confelari . Egli & quello , che confecrato alla pubblica fanità, e occupato negli fpedali, fuggeriva agli altri virtu, e pazienza. Egli è quello, come danno i Processo, che alle orecchie d' ogn' Infermo, stelo vedevali , e impetratore sovente di guarimento : carità in cui fu fempre impegnato , come dimostrano i ranti voti, che pendono in lungo ordine a' fuoi Altari : Egli è finalmente quello , di cut fcriffe questi precifi termini Niccolò da Pistoja; fopportava tutto con tanta pazienza, come fe non avelle seli avuto mulla; e confortava quegli fleffi, che andavano a confortarlo. A nemine omnium indiget consolari ( .) .

Da quello sì, che è Padre delle mifericordie, e che è Iddio di tutta con-

<sup>(</sup>a) Baron. martyr. Rom. (b) Hidelb. Turon. epift. 6. (c) Job 30. 17. (d) 2. Macab. 5.

<sup>(</sup>e) Leggen. del B. Pellegr. Laz.

folazione, Deus patientia , & folasii ( a ), egli cerca ne' fuoi travagli conforto , e ajuto : Effundo in conspectu ejus orationem meam ; O tribulationem meam ante ipfum pronuncio (b). O sia, che i mali, che qui ci premono, e pungono, per sè stelli ci spronino, e ci costringano di andare a Dio; o sia, che ci convenga cercar da lui, se non la liberazione da quelli mali, la conzinuazione della fofferenza, e lo fpirito di costanza ; o sia che offervar si debba l' avvilo del Savio, che da noi vuole, a lui ricorriamo, per guatire, e riftabilirfi, ad oggetto di prestargli in apprello . e per lo refiduo de' giorni miglior servigio; Filii in infirmitase tua ne despicias te ipfum; fed gra Dominum, O ipfo curabit te (c); egli è certo, che titubando, che traballando ad ogni passo, e che strascinandofi a malo flento; furrexit, ut potuit , agerrimeque fefe protraxit ante-Jesu Chrifi Crucifixi imaginem ( d ) . Quivi pallido, e fmorto mostrando il fuo malo flato, il fuo mal partito, a man giunte verso di lui, e con rilevate ciglia, e con occhio di pietade umanamente in lui rimirando; vedete mio dolce Dio la mia afflizione, ed il mio dolore : Domine non est fanitus in carne mea; non est pax offibus meis (e); Oh! ciò diss'egli appena, che da languido fopore prefo fi addormento; o più tofto i mori del fue flancopensiero quiero alcun poco; dum bec diceres , Tomno fopisus eft (f); e Gesù, che dove col cenno guari la Donna, che gli toccò delle vesti l' ultimo lembo, esto sana a plaga tua (g), placo, mitigo, levo del tutto il dolore, con fua propria mano, e dalla cro e ffaccò ambe le braccia, e le labbra molli della gelata ferita congiunfe insieme, e la piaga immedicabile rammargino , e ( stupenda cofa!) fenza che vestigio pur rimanesse-

vi , il rifano ; Omnia offa mea dicent , Domine quis similis tibi (b)! Ecco a questo modo ricuperata la fanità. fenza bisogno di uman consorto: A nemine indiget confolari; ed ecco efaudita anche in quelta parte la preghiera di l'ellegrino, che rifulta tanto in lode di lui; Sana me Domine, O fanubor, quoniam laus mea su es.

Caviamone di grazia a profitto nostro una passeggiera moralità, e raccogliamo in quell'ordine le gravi parole di due Padri di Santa Chiefa , Agostino, e Leone Magno: Il primo ci ricorda, ch'è un bel languire, quando s'abbia da quella mano, cara mano! a provar foccorfo; Melti dolores, fed dulces confolationes; amara vulnera , fed dulcia medicamenta (i): il fecondo ci eforta tutti a spalancare le nostre piaghe al di lui amoroso sguardo . Diletliffimi , boc potentiffimum remedium , O iftam efficaciffimam vulne. rum nostrorum curationem nullatenus negligamus (k). Certo; le nostre piaghe, o temporali, o spirituali, che fieno, voglion'effer da lui curate; e siccome il Battesimo conferì a Costantino fanità del corpe, mondandolo della lebbra, e falute dell' anima liberandolo del peccato; per baptifmi Sacramentum fanitatem, falutemque confecutus est (1), così ha il suo particolare fignificato, che ambedue le braccia Gesù Cristo schiodi in ajuto nostro. Colla man finistra ci da fanità del corpo; colla man destra salute dell' Anima, e quella si applica al temporale, e questa all'eterno; pensiero non è già mio, ma di Remigio Altisiodorense. Sanat Christus per finifiram , Salvat Chriftus per dexteram, finifira temporales, dextera eterna. (m) E bene adunque; con più ragion di così non fi può paffar da Dio Sanatore a Dio Salvatore Iddio donatore di Sanità . Sana me Domine

<sup>(</sup>a) Rom. 15. 5. (b) Pfalm. 141. 3. (c) Eccl. 38. 9. (d) Burghefins Leggen. B. Pereg. Lat. (e) Pfal. 27. 4- (f) Burg.

<sup>(</sup>g) Murci 5. 25. (h) Pfal. 54. 10. (i) D. Ang. in Pfal. 93. (1) Lut. 2. Of. ded. Bafil. Salvat.

<sup>(</sup>k) D. Leo Papa fer. 2. de Quadrag.

mine , & funabor ; fanat Chriftus per fin ftram . Id lio difpensatore della falute : Salvum me fac, & Salvus ero; falvat Christus per dexteram, tutto a tode di Pellegrino ; Quoniam laus mea IN es . E tutto anche in confermazione del fentimento divoto di Paolo Quinto; quanto privatamente, e fotto le cortine degli Oracoli pronun-Gesh Crifto avea guarito il Laziofi , aveato anche fantificato (a); con che io torno a dire; che l'azione è una fola ; e in essa epilogata è tutta la vita . Sana me Domine , & Sanabor ; falvum me fac , O falvus ero , queniam laus mea tu es .

Il mrifimo affare della falure, ch'è un folo, in tre punti refat: in tener. 

fi lontano dal male; in operare del bene; e in finire folicemente; [Amma Jalani et al. 18] and particular della considera fallati in bli tribus confilte fallation, and fallati in bli tribus confilte fallation, and fallati in bli tribus confilte fallation, decepolo carifimo di S. Bernardo. Quando in ciaicheduna di quelle parti, abbia da Dio Pelleginio avata, come ha ognuno, piena affiltentia, della come della come ha ognuno, piena affiltentia della confilte della confilta conf

mas in er.

La prima eofa, tenersi lontan dal
male, a malo fervenner. E dov'i odico tenersi lontan dal male, a si qual
par troppo la natura tumana è tenditori
partiri intendo dir da ogni male, con'i,
e talmente, che se le Sciittare di Romas (c) afficurano, che Pellegino non
mai cacò nelle samme impure, non
mai feguace si de' volutturoli apperiti, non mai delle sue regole prereri
ti, non mai delle sue regole prereri
un'attimo, e cose simili; seli non
bassi, quande vi sia dell'altra-terra
intorno a quell'oro; e quando s' ab-

bia non oftante per altra parte a scalzar la vite. A malo sutvenur; ab omni malo servenur.

Che Pellegrino dal retro (entiero nou mai fa u'cito, non traviato, non trapaffati abbia i divini comaramenti, fatebbe a mio carico lo (pianarlo) i ma bifogna parlar adquio recono consultato de la comaramenti, fatebo coccordi, quantizati in Forll fua Patria, e qualta va egli al fecolo coccordi, quantizati in Forll fua Patria, e qualta va miazi in Forll fua Patria, e qualta va ene mizzi il faper talor ben race-te, che il diapre ben favellare; ma che fi pub fare Bifogna egli mettre e fatto in chino; e non gittafi e fatto in chino; e non gittafi e discolati di molta importanza, pia de dificolati di molta importanza.

ÎÎ fatto è quello coal (egli non fofic flato) che in fobierza d'ira, in ira precipitofa, con improvida configlio (gardareir da chi fi fin quando fi è, che la collera prenda) il lacib ufici di mano contro Filippo un'improvifa guanciatt; e non poteva effer l'adone più ingidia, e più trivecente e dio ancora, più controllerare.

Filippo era Sacerdote; e sia pur vero, che not Sacerdori per amore di Gesù Cristo riputati talvolta siamo immondezza, e spazzatura del Mondo, omnium periplema ( d.) , Iddio comanda, che non si tocchino i Cristi fuoi . Nolice tangere Christos mees . Era Filippo inviato di Martino Quarto . e avea per impresa di ridur quel Popolo all' obbedienza della Santa Sede , da cui, fuori d'ogni ragione divina, ed umana, rivoluto erafi, e dipartito; e se ogni Legato sostien del Sacro, quel della Chiefa, di buona ragione ha del Sacrofanto: pro Christo legatione fungimur, tamquam Deo exbortante per nos (e). Era per ultimo, Predicatore, e legittimo promulgatore

<sup>(</sup> a ) Riftret, della Vita di S. Pellegr. flamp. in Ven. preffo il Corona .

<sup>(</sup>d) Ab. Gustric. form. in die Afcen. Domin. (c) Proceff. del B. Pellegr. Loz. (b) 1. Cor. 4. 13. 2. Paralip. 2. (a) 2. Corint. 5.

dell' Evangeño : e favorito dalla ragione, e avendo il giusto, e la verità dalla fua , teneva fermone dall' alto Pergamo, con eloquio ignito veementemente e se per avventura passò a riprenderli, efaltando come Tromba la voce fua, ed annunziando a' populi le fcellerità loro, e alla Cafa di Giacobbe i peccati loro , lo fece egli per quell' imperio , che ha la virtù fu le cole tutte? e lo fece lenfatamente fenza faflo , e con vero zelo ; e poi meglio è , che gli fgridaffe , e rimproveraffe, di quel, che gli adulasfe, e prurito agli orecchi facelle. Habet, bella fentenza di S. Bernardo, babet vera amicisia monnunquam objurgationes ; adulationem numquam (a).

Ah, fol perchè non si afcoltano voloniteri que buoni conssigi, che a' capricci propi non son conformi? so l'expricci propi non son conformi? so dont ogni ferno voltargisti contra si contra grado, non ha derto cose piacenti, abbanica grado from voltargisti contra si contra si

gliante?

Dopo che voi avrete detto, parlerò anch' io . Nel Pianeta Lunare un' ombra vedete, la quale non è altro, che una parte , a cui non terminarono i raggi del Sole ; e vi parrà talor nelle notti estive , che cada giù una Stella dal Ctelo, quando non è, che una firifcia di fatuo fuoco. Io non mi tolgo a patrocinarvi il trascorso; e sebben potrei dire , che non fu un'azion proditoria, e premeditata; che l'ira è quel movimento subito, che ogni ragione caccia, e gli occhi della mente offusca ; ch'era egli allor giovane , cui la prima lanugine spuntava sul mento, animolo, feroce, che fulminava negli occhi ; e ben si sa , che la gioventii vuol fare una volta la fua carriera. Io dico, tutto questo lafcio e fe non si frend , se non fece forza al fuo naturale, non isculo gli anni , il condanno ; per che bifogna aver rifpetto a chi fi debbe ; e non impegnarii in cofe malfatte , e che a tutti dispincciono.

Tuttavia, bisognerà accordargli i fuoi termint; e (ciò, che non fi nega ad alcuno) le tue difere ; e a dir poi tutto, Iddio fa come fu. Non sò te voi fappiate, che allor che Filippo perorò la fua giusta causa, qual se per lui gittate si soilero le pietre preziole alla greggia immonda : come le fuile arene dell' Africa avelle parlato , tutto quel popolo che ful pregio dell' arnii stava, che la legge, e la ragion tenea nella spada, e che a chi ne dava, a chi ne prometteva, si concitò, ando in iscompiglio . O infensati Galathe quis vos falcinavit non obedire veritati? ( b ) Pretto , un leva , un muover d'armi, un correre di persone. Il grido , la sedizione, l' impeto, la incursione di tutti quant' erano fece un fascio , e chi discacciò l' uomo Santo, e chi pose le mani addosso, e chi diede anche di piglio a' faffi , e a tutto ciò , che veniva alle mani : e Pellegrino , incauto , disavveduto , pieno d' ardor marziale , dalla mischia facinorola , dal torrente popolare su trasportato ; e così successe quel , che successe. Oh secolo, in cui gli uomini dabbene eran pochi . O povera · gioventù da cattivi compagni infidiata fempre. Così, Signori miei, così la fuga impetuofa del fiume, cui repugna l'eccelfa sponda, e che ha in isdegno le rive , e i ponti , fe trabocca, e rompe i confini, con rumore grandissimo si caccia fuori , e allarga il piano , e farica le felve , e porta via le ricolte, ed abbatte gli alberi, e capanne , e Armenti , e Villaggi , e quanto che trova , rovina , ed affonda Rapidus montano flumine Torrens, sternit agros, sternit sata lata; boum-que labores? pracipitesque trabit syl-DAS ( C ).

In fine non si può far altro. Quel; ch'è satto, è satto. Ma daremo campo che si narri il resto. E la penien-

(a) D. Bern. op. 242. vol. 2. (b) Galat. 3. 1. (c) Eneid. 3.

vit (b).

za , e le lagrime , se la Conversione ? e quelle voci , falvum me fac , le avete voi al vostro riflesso? Oh se le cose si avessero a far due volte! Crediate pure, che non così quella mano, che toccò il fuoco, tofto tofto il lafcia, e ritirafi; non così, ahi fcoccò rapido alato firale, fenza poter fubito rivocarlo, della fua inconfiderazione fi duole, e pente, come Pellegrino fi riconobbe, e corresse il fallo per mutazione di quella destra, che poc' anzi vi ho motivato; bac mutatio dextera Excelsi (a) . Il Signore, che a chiamar venne non i giusti, ma i peccatori ; e che permerte tal volta il male , perchè n'abbia a nascere il bene, con infolita tenerezza , e per difufate porte gli scese al cuore; e già Pellegrin contrito , e pieno di finarrimento fi raumilia appie di Filippo; e deposto il peso del suo peccato, s'avviso di rifare i danni ; ed espurgato il vecchio fermento , e veflito dell' uomo nuovo , fece frusti di penitenza. Omni genere ponitentia undequaque facinus expia-

Voi coal vedete, Criffiani miei, che ofcare, e impenertabili ton quelle vie, per cui alla falvezza Iddio ci drigge; e che febben egli negli acerbi giorni non ammino co pulli qualitità peniteraza ficoverano ritare i le prefite; e fe non impedì, che funtafero dal fuo tetreno piante fievaggie, mie mano per eflitparte, ciò, che baffa, per San Bernardo, accorde il uggimento del male che il consocio di suggimento del male che il consocio di successione di successione di consocio di successione di successione di successione di successione di consocio di successione di successione di successione di successione di consocio di successione di successione di successione di successione di per di successione di successione di successione di successione di consocio di successione di successione di successione di successione di consocio di successione di su

mails (c).
Del refto, per quel, che spetta all'aftenersi dal male, oltrechè straccando gli occhi nel pianto, sempre si affigse, quando non è dool così acerbo, che mitigato al sine non si dal tempo; oltrecchè egli dice, che le sue iniquità gli sono faite in capo,

e che come un grave pefo aggravate fono fopta di lui; oltrecche penfa di-nanti a Dio, a tutti gil anni fooi, e che medita i giorni antichi, ita fino che medita i giorni antichi, ita fino tremore operando va la propria falveza, con tal'a scuttarezza ggii vive , che dall' alto della mente fempre efamina il fuo fenitoro, che feganto crede di errori, e ogni giorno, che lddio ha fatto in terra, cerca d'effer proficiolto della contra con della contra con contra contra con contra con contra con contra contra contra con contra contra

Ma fe a cagion di delicatezta egli prende abbuglio, per male in sè tenendo ciò, che non è, forma ben poi un giudizio certo, quando per vanità, e per bugia tiene le cofe di questa terra, unicament applicato in occa della fus fantificazione; Ui in Dro fordificture y la quale, come Crifto al Padre fi protellò, nelle Veritadi ettere confile. Patre fandifica soi in veri-

tate (d).

La Grazia, che fantifica, o fia la cagion formale, per cui ci falviamo, e per la quale noi facciam del bene a triplicemente vien contemplata ; e quando ci muove al bene, e si chiama Eccitante; e quando portandoci noi al bene, accompagnaci; ed è appellata Concomitante ; e quando il Bene in noi opera, e perfeziona; e allora è detta Santificante . Per tutte e tre quelle maniere paísò di fatto la fantità del mio Pellegrino, e Iddio, da cui egli aspettò, ed ottenne la propria falvezza (che fantità e falvezza vogliono dir lo steffo; (e) Salus anime in fanclitate ) per relezione a quel che si è detto , e si dice , e si dirà , come vedrete in appresso, su la sua lode . Salvum me fac Domine , & Salvus ero; quoniam laus mea su es.

Maria, la quale occasionem quarit falvandi miseros (f), a detta di Pier Damiano; Madre di pietà; Madre di quello, che da' lacci ne ha sciolti.

(c) D. Bern. Trad. de off. Epif. capi. 2. (d) Joan. 17. 17. (e) Eccl. 30. 15. (f) D. Petr. Damian. ferm. p. Nat. B. M.F.

<sup>(</sup>a) Pfal. 76. 11 . (b) Bull. Canon. D. Pereg. Lat.

Maria delle noftre menti ferenatrice , e in di cut mano stanno i Tesori delle divine Misericordie , ella è quella che Pellegrino eccitò a falvezza. Davanti alla di lei Effigie, tuttor di For-Il presidio, e di quella Cattedrale ornamento, stava ei prostrato, salutandola piena di grazia, benedicendo lei, e il frutto del di lei Ventre; e pregandola a mostrarsi Madre, e in questo efilio a voler drizzarlo in via di verità, e di falute , quando fentì d'intorno tutt' improvviso la mite aura della Grazia destarsi ; e vide lei tre bei nembi azzurri , e nuvoli rilucenti , vestisa di Sole , e udi dirfi : Vattene a Siena ; e colà giunto troverai quegli nomini, che si chiaman miei servi ; e fra di effiti aggregherai (a) . Quegli uomini, che si chiaman miei servi? ma perche si chiamano, e non più tosto sono? perche la fervitù di Maria, non e fervitu , è Libertà; onde a lor può dire Agostino : Adoptat vos fervos , fed Liberos facies (b) .

Quindi se nel pigliar parrito debbe l'uomo esfere considerato, e poscia nell' eseguirlo tutto spedito, in pronto anche vien' altr' ajuto, che per sè foffiegue; e fi chiama Grazia Concomitante . Monitu Deibare . O Angelo comire (c): Da Maria, Signora degli Angioli, e avanti alla quale le dolcissime melodie de' superni Organi ne' divini Cori risuonano, per l'Angiolo del Signore paísò nuova grazia in falute di Pellegrino, e sempre già ogni grazia in sua prima origine deriva da Dio , il quale solo è salvazion nostra; e del quale folo vengono tutte le voglie fante, e i buoni configli, e le giuste opere ; Sive per Angelum , five per alies Deus subveniat, ipfe falus nostra est (d) anche quì Agostino.

O della via interna, o della via esterna si parli , quante instruzioni egli ebbe dallo spirito ministrante , che dall' intraprendere del viaggio a Siena, fino al compirlo gli fu Compagno! Dirò folo, che quanto al viaggio l' Angiolo era, che batteva la strada, e che faceva la scorta. Dirò, che per le vie rotte, ed impraticabili, e per le peri-colose altezze, e per li passi strani dell' Alpi, e per pioggie, e per venti ed a Ciel nevolo, a lui l' Angiolo moflid il cammino, e che dal far del giorno all' abbassare del sole, anda-Van' eglino di conserva; Angelo comise; ma non vi saprò poi ridire i dolci discorsi , e mentali , e verbali , che infieme avevano, camminando i giorni, e le amiche notti ; in fuavitate , in Spivieu Sancto . in charitate non ficta . in verbo veritatis , in virtate Dei (e).

Dovrei così non aver coraggio di molto più entrar ne' maggiori arcani della grazia, la quale il fantificò ; ma questa non è regola, che con Dio ci corra ; mentre non con l' ordine del più , e del meno , del prima e del poi , e di Logica per esempio rispetro a Filosofia , ma ben secondo il di lui beneplacito, che a degli ordini imperscrutabili, sappiam le cose quaggiù nel Mondo ; que Deo placent manifesta suns nobis (f) . La Santità dal luogo , al quale egli arriva certamente ella è manifesta; luogo austero, e che può chiamarsi la spelonca de' Proferi antichi . (endo egli stato per più . e più fecoli feminario ricco de' Santi : e questi tutti della Senese fioritissima Nobiltà . Di là escitono i Rapaccioli, i Nerucci, i Petrucci , i Donati , i Cennini gloriofi Martiri; i d' Elci, i Borghefi, i Piccolomini , i Patrizi , ed altri molti Santi Confessori, dal che arguirete quanto mai possasi celebrare la santità Universale dell' Ordine , se di un solo de' Monisteri vi ha che dir tanto. Onivi fu , dove Pellegrino , (e ne fece rogito Vital degli Avvanzi, Autore del luo tempo) a ogni termine pervenne di fantità . Omnem fancticatis metam attigit (g). Quivi egli diedeli con for-

tif-

<sup>(</sup>a) Vide Monfign. Vita di S. Pelleg. Laz. (b) D. Aug. lib. 1 de verb. Dom.

<sup>(</sup>c) Bulla Canon. D. Pereg. Lat. (d) D. Aug. Jos. 4. 1. 3. di Maur.

<sup>(</sup>e) 2. Corintb. 6.7. (f) Baruch. 4.4.

tissima applicazione di mente ad amare lectio, quivi a lodare il nome di Dio nel Coro e nel lalterio; quivi in sifte, e lunghe meditazioni profondamente occuparti intorno alla Legge, e a "Miseri più intrinseci; quivi ad arricchifi di que gran doni, che dal Padre de' lumi su di discesero. Omnem

fanctitatis metam attigis . E i lumi, che stavano nell'interno, eziandio gli ridondarono nell'efferno; imperciocche nella forte del Signore chiamato; chiamato delle tenebre nell' ammirabile lumi di Dio; e al vestirfi appunto della flola di lutto, e di quelle gramaglie: oh Vergine! che a' dolori vosti, e alla contiizione de' Servi vostri convengonsi, con faccia risplendente apparve, e lume portentolo lo circonfulle . E fe la fisonomia fi è quell' arte, per la quale dalle sattezze del corpo e dall' aria del volto , fi pretende conoscere la natura degli nomini , da questa ficcia sì luminosa trar si posfono i fegni di fantità, e il chiaro indizio, che sia discesa la letizia superna ful di lui capo ; e fi dirà , che i raggi, di cui sfavilla, fiano, come abbiamo nella fapienza, dalla luce, e fantità del Signore partecipati, Vapor virtutis Dei , & emanatio claritatis Dei ; (a) e che siccome appresso Ezechiello , voleva Iddio, che si deducesse, ch' era Iddio Santificatore , quando mirabil-mente illuminando egli da' Monti eterni appariva il di lui Tabernacolo sfolcoranie, Erit Tabernaculum meum in eis, & frient gentes, quia ego Dominus fanctificator; (b) così coperto, ch' è Pellegrin di lume, qual se proprio di vestimento, verremo in cognizione che collocato egli sia tra gli splendori de' Santi, e che irradiato quel volto fia dalla Grazia Santificante. Ego Dominus Santtificator .

Nè credeste però, che non apparifica, fuori eziandio di qui la di lui santirà, & seinat gentes; perchè certo è che dappoichè egli ha sè medessimo santificato; essendo la Virtù quel be-

ne dell'animo, che in sè stesso, o per sè stesso, e per gli altri anche è buono , per l'altrui fantitade fi adopera ancora; facendo in tal guifa fruttar la propria, e tolto per sè l'avviso del Dottor delle genti , fatto a Timoteo: Noli negligere gratiam , que in te est ; boc enim faciens O teipfum falvum facies , O eos , qui te audiunt (c) : Ministro di Cristo, dispensator de' Misteri di Dio , ed eletto a Predicatore, che parole non pronuncia di vita eterna l'come non ilgrida que' tanti vizi, ne' quali è involto il genere umano ; e quanti non timasero per lui convertiti dalle vie peffime! Multos Concines fuos tradicationibus in viam Domini perduxis(d); e non sol gli abitatori delle Città, ma gli uomini gittati alla strada; e le Falang: degli Affaffini, usciti ben trenta in numero dalle spalle de' Monti, e dalle brutte volte, e da' boschi, armati d'asta, e di zagaglia, e coi gran Moloffi a guinzaglio .

Non mi è mai venuto in pensiero di dubitare, che il merito, e il gran talento gli venga da Dio; il quale agli Evangelizzanti dà le parole in virtude molta; ma ciò non offante a lui ne viene gloria; non avendo difficoltà l' Appoffolo di chiamar sè fleffo, e tutti quei, che converton' Anime, ajutatori di Dio ; Dei fumus anjutores (e) . Quantunque ho un'altra Gloria, di cui parlarvi, affai più importanti; e alla quale termina l'interesse proprio della falute, che (come ho detto) non folo consiste in tenersi lontan dal male : a male fervemur ; in far del bene , in veritate fanelificemur : ma importa anche un fine glorioso, in Deo glorificemur. Ah , che dal fine dipende il tutto. Ah, che molte Navi, le quali corfero felicemente per gli alti mari , già ruppero all' entrata de' falvi porti . Se dicelle; com'io pur temo: che ormai vi ho stanchi, mi spedisco in due, numero, periodi, e tutte cose lasciero andare; ma con quel cuore, con cui dalla Nave appunto agitata, e fiac-

ca

<sup>(</sup>a) Sap. 7. 22. (b) Ezec. 37. 28. (c) 1. Timot. 4. (d) Avanz, leggend. B. Peregr. (e) 1. Cor. 3, 9.

čara burta l' nomo i cari Tefori, per

gran paura di far naufragio. Qualor dico, che la salvezza di Pellegrino abbia avuto un fine glorioso , avrei campo di alludere a que' gran prodigi, che accompagnarono la di lui morte, e i di lui sunerali; per cui ve-ramente si può chiamare il di lui sepolcro glorioso; Sepulcrum ejus gloriofum (a) . Le arruffate chiome degli Energumeni, e gli alti clamori, e le tante fmanie, in oui offeffa Donna proruppe d'intorno al Feretro; liberata, e spaniata ben tosto dal malo spirito, posson prenders in significato della di lui eterna falvezza, la quale per ricordo di S. Gaudenzio, di fatto farà flata dell' Avversario il maggior tormento; falus nostra, Demenum pana est (b). Quell' alzarfi fu da fe fleflo il tadave. ro di Pellegrino , in divoto, dolente , e affollato Concorfo, e al fegno di Croce fatto, donare la vista al Cieco, che con un toccar di mano, alla Barra lugubre s' esa sospinto, tornando indi il corpo del Santo , giacente , e steso , com'era prima ; mastra , ch' egli sia tramontato , e indi anche tornato a forgere ; e indi anche pure tramontato, per risplendere eternamente; e che partecipi di quella gloria, che San Nilo Monaco da tutta a Cillo, dove intendendosi di que' Ciechi, ch' egli guarì, dice, ch' eglino s' illuminarono, perchè era desso il Sol di Giustizia. Ceci vaduns ad Solem justicie (c) . E costa proporzione è degli altri miracoli, eziandio de' Morti riforti , che per divina opera partecipata, a gloria di Pel-

legrino tornan cotanto. Ma io su di questi non fo assegnamento , e mi serbo questa fatica ; o perchè per sè medesimi, non altro che porzion di gloria accidentale contengono; o perchè, se alla gloria essenziale si riferiscono, non altro sono della medesima, che segni, e indizi.

Voi mio Dio, Salvatore Eterno, fiere fola , e tutta la di lui gran gloria : magna est gloria ejus in salutari tuo (d) . A questa, a questa gloria, al Regno degli Eletti , alla Patria Beata , dal notiro baffo Paese, dirittamente i pensieri erigiamo, e se altri già sollevaron gli occhi, e Pellegrino videro in viaggio al Cielo , da' Beati Filippo , e Francesco da Siena preso in corteggio, noi per acume di Fede il ravvi-feremo co Beatiffimi Spiriti al Conditor della Gloria affistente, e il presente di Dio volto, veggente; e secolui si rallegreremo dell' eterno scampo, mentre egli pur con Dio, ed in Dio si rallegra per guadio eterno, e da effolui prende fua propria lode : quoniam laus mea tues. Laus mea tues . Voi siete la mia lode, o Signore, vate a dire , la vostra lode ella è fatta mia ; ed è fatta mia perchè vostra . La possiamo in vero dir nostra, in quanto per la nostra cooperazione, e per la nostra corrispondenza a' divini ajuti ci rendiamo capati di merito : ond' è così, che il Regno de' Cieli vien detto nostra mercede . Ma perchè anche cotesta cooperazione, cotesto merito non è altro in fatti , che un mero dono di Dio , per questo la lode nostra, laus mea, e prima di Dio, su es . Laus med tu es .

A questa di lui glorificazione il Pontefice Ottimo Massimo, quest' oggi applaude, e per questo ad egni lingua, e popolo, e nazione volò il Decreto di far lui risplendere di gente in gente : con tale anche fine però , che g'i Uomi-ni apprendano dalla di lui Gloria acquistata i di lui esempi premessi . Cajus glorificationi , ficut congaudet Ecclesia, sie ejus proponit sequenda vestigia ( e ) . Efempi di tutto l' uomo ; e quanto al Corpo , e quanto allo Spirito. Quanto al corpo per quella ve-ra flima, che aver fi dee della Sani-

<sup>(</sup>a) Efa. 11. 10.

<sup>(</sup>b) D. Gauden, Brix. Ep, de Pafche obfer, Trad. 1.

<sup>(</sup>c) D. Nil. Monac. ep. 496. (d) Pfal. 20. 6.

<sup>(</sup> e ) D. Aug. fer. 44. de Sandit. Tomo V.

#### Panegico in Lode ec.

tà; quanto allo spirito, per lo sommo sudio, che abblamo a fare del la salure, ambedue le quall cose aspertate da Dio, e da Dio conceduteci, tornar possono, come pregocome defidero, e come per tutti spe-

ro, e ad intercessione non meno che as esemplo di Pellegrino anche a nofira gloria, ed a nostra lode. Sama me Domine, & fanaber; Sasum me fac, & falvaz ero; quemam laux mea su or.



### PANEGIRICO

IOECCO DICATE

### S. FRANCESCO DI SALES

VESCOVO, E PRINCIPE DI GINEVRA

Protettore dell' Accademia de'Ricovrati,

Detto nella Chiefa de' P. P. Eremitani di Padova

DEL DOTTOR

## FERDINANDO PORRETTI

Il di 19 Gennajo MDCCXX.



Ella mondana Munificenza non fono fempre giufte le difiribuzioni de' Grandi, i quali provvedendo talvolta ai più cari, nen ai più degni, ai più rac-

comandari, non ai più virtuofi, eleggono a Cariche di momento anco ti poco forniti di merito, Non così i colo: a. La Divina Provvidenza non come di consultata di consultata di umane, e acciocche fiano tali, gli abitia prima con una pienezza di presogarive, e di doti, antepurendo in tal guifa fempre il migliore a' buoni, e l' ortimo a turti. Fu offervato un ai divino collume dall' Angelo de' Tenlogi Tommalo Santo (A.). Se la colo e di grazie lifogna credere, che il Cielo depotizife aella bell' Anima del nostro gran Santo, e gran Protettore FRAN-CESCO di Sales, fecto dalla Divina provvidenza, tralla fetie di tunti Pre-

destinati, nel secolo già scaduto, a farla da Appoftolo ? che è quanto dire , fublimato ad una Carica , addoffata dall' increaro sapere in ogni tempo ai suoi più diletti ; perchè sopra tute le altre la più eccella ; at più ben forniti di Virtu; perchè la più malagevole delle altre : a farla da Appoflolo : ma a fronte del Calvinifmo per ifpiegare in faccia dell' Erefia superba le insegne adorate di Geste Crifto, e per piantare fulle flelle mura del Calvinismo abbattuto la Croce Trionfante; a farla da Appostolo, ma per combattere una Ginevra , ricerto infelice di tutte le brutture di Europa, nido infame dell' Eretica pravità più baldınzola . Torno .a dire di qual pienezza di prerogative, e di doni, e virtu, e di Santità farà flato dotato da Dio FRANCESCO? se destinato in oltre, dopo le gloriose Vittorie, a riformare Religione, e . Coflumi ; a rimettere Monafteri, e Chiefa : ad inftruire Compagnie di peni-

tenti Eremiti ; a fondare Conventi , Confraternite, Congregazioni, e luoghi pii fenza numero; fe di più da Dio destinato a maneggiare importantiffimi affari nelle prime Gorri di Europa, e maneggiarli a genio di tutti, e maneggiarli tutti da Santo, nella Germania, nella Francia, nella Savoja , e nell' Italia . Anzi fe egli !' Eletto ad addettrinare , a tantificare turto il Mondo Cristiano per tutti i secoli in avvenire colla Santa erudizione di tanti Volumi in confermazion della Fede, in confutazione dell' Erefia , in difefa della ragione Ecclefiaflica . S1 : quale conviene dire , che egli fi fosse, e quanto distinto con fegnalatissimi doni dalla Natura, e dalla Grazia , accioeche riusciffe , quale le veleva la provvidenza di Dio, io mi penío, come il Sole nel mondo a prò di tutti , così "Francesco Santo per tutti . Un così bel carattere di Santità confessa l'Appostolo S. Paolo averlo ad ogni potere procurato a fe slesso, come corona la più luminosa, che dia onore ad un Cuore Appostolico , e come precetto di alte radici , e compendio della perfezione Criftiana, lo raccomanda là, dove fcrive a quelli di Corinto, metrendo loro avanti gli occhi l' esempio suo : omnibus omnin factus fum , ut omnes facerem falvos (a). Io non ho bisogno di più : gli oracoli di Santa Chiefa d' occhio tanto acuto per discernere le rare qualità, e le doti proprie di ogni Santo mi confermano maggiormente nel mio fentimento: così appunto ella marca, e contrassegna la Santità del nostro FRANCESCO di Sales nei giubili di questo giorno facro alla di lui gloriofa Memoria : Deur qui Beatum Francifcum Confefforem , atque Pontificem ad animarum falutem , omnibus omnia fa-Aum effe voluifti . A quefto buon lume adunque fi confideri la Santirà diflinta, e rara del gran FRANCESCO mifurandone le belle porporzioni colla certa regola de' fuoi Santi Coflumi, e fia l'argomento del mio discorso :

FRANCESCO di Sales dotato da Dio di una Santità fingolare; perchè da DIO voluto un SANTO per tutti.

Gni uno può effer Santo, se lo vuol' effere ; ma chi è Santo le è sempre per grazia, e per misericordia di Dio : imperciocche ogni uno averà in sè tanto di bontà , quanto quel Dio, che ogni cosa fuori di sè vuole in ordine a se stesso, lo renderà colla sua santa Grazia più o me-no atto ad esaltar la sua Gloria , fine ultimo propofto parricolarmente alle maraviglie de Santi : cosicche la Gloria di Dio caufata dalla vita di un Giusto è la certa regola della di lui Santità ; è la vita di un giusto , quanto atta ad efaltare la Gloria di Dio , è la certa regola dell' amore di Dio verso quel Giusto . Ha già prevenuto la Dottrina il Santo Giovinetto FRANCESCO; perchè la imparò quasi dalla nascita col mezzo di quella cognizione, che gli riempl la mente di cose Divine, ancora inabile a concepirle . Arrivò ben presto anco in quell' età , quando gli altri fanno appena di vivere , a conoscere , che perfetto fi dice quello , che del tutto è buono ; e che l'effere buono , confifte nell' effere atto al suo fine ; e che perciò in ogni genere la bontà fi mira dall'attitudine, la maggior bontà dalla maggiore attitudine, la perferra bontà dall' intera attitudine al proprio fine . Si elegge per tanto . e dimanda inflantemente ne'le strette conferenze col fuo Signore una Santirà la più atta alla Gloria di Dio . Lo aveva già Iddio, siccome avvalorato alla supplica , così ancora prevenuto nella grazia : che tale per appunto fuol' effere il costume dell'eterna Provvidenza per infegnamento delle Scuo-·le . Già la natura , e la Grazia avevano in esso riposti i suoi più ricchi refori , volendolo , qual' egli fi volewa, gran Santo, col farlo Santo per tutti. La natura gli raccolfe nelle

vene

vene il fangue generoso di due delle più illuftri Famiglie di Savoja , e lo fece primogenito; lo arricchì di un cuore capace di tutto , e di un intela letto da mettere invidia ai più profondir, ai più vivaci di quel fecolo . Ma fe fu dono di natura la chiarezza del Sangue, e se dono del Sangue la soavità di Natura, su industria tutta della Grazia , fregiar la natura con qualità superiori alla nascita , e fantificare la nascita con una Santità già matura : Ma Santità tale, che ritrscisse a tutti amabile , a turti cara , in ogni tempo , in ogni luogo ben vedura da rutti . An ! ch' io mi perdo nel principio , se mi metto a ridirvi , qual fi mostraffe con tutti FRANCE-SCO; acciocche fosse in fatti, quale lo voleva la Divina Provvidenza , un Santo adattato al genio di tutti. Oganto bifogna, che foffe copielo di partiti , quanto magnanimo di cuore , quanto infiammato di zelo, quanto inalterabile di costanza, quanto supetiore ai tiguardi terreni , quanto insieme amabile , quanto caro , quanto affabile, e quanto manierolo. Senza prendere d' Annest fua Patria , o da Pariei dove forono le prime fue applicazioni allo findio, argomenti trop-po lonrami della fiia Santità amabiliffima, a Dio di tanta Gloria, perchè à tutti di tanto frutto; quella , questa ftessa forrunatiffima Città di Padeva, Teatro non meno del suo fapere, che della fua Santità, lo ammirò, quale lo aveva gia pubblicato con lode it suo Vescovo nel conferirgli il Sagramento della Cresima , per crescente meraviglia di quel Secolo : e lo conobbe Santo per tutti allo iplendore di quelle Angeliche prerogative , che vedeva fiorire in effo , quafi in un giardino coltivato a gara della natura, e dalla Grazia, in nno stesso tempo onesto Giovane, dotto studente , e onorato Cavaliere . Per questo però non ve lo pensaste sequestrato volontariamente del commercio degli Uomini , non lontano dalle converlazioni degli amici , ne meno tutto fempre dato alla pratica de' Religiosi

più folitari , e più fevert . Sapeva effere Santo niente meno, che negli Oratori, nelle Scuole, nelle Chiele, e nelle Piazze; co' Religiosi, e co' Se-colari : co' Studienti, e co' Cavalieti; ricercato da buoni , ben vednto ancor da cattivi , amato universalmento da tutti . Proprietà fingolare della Bontà del Salesso renderst venerabile fino tra contrari di costume , d' indole , e di condizione . Ogni uno guadagnava nel praticare FRANCESCO . perchè era un Santo per tutti ; e nel-la pratica di FRANCESCO guadagnava fempre la gloria di Dio ; perchè la Gloria di Dio era primo fine della Santità di FRANCESCO : Nobile , ricco, di bell' aspetto , allegro , difinvolto, fostenuto con gravità piacevole, che ne toglieva efficacia all'affetto, ne iminuiva onore al decero; tutto quelle vi pofe del fuo la natura : accioeche facilmente l'incontrasse con tutti ; acciocchè con tutti l' incontrasse da Santo, vi aggiunse la Grazia i primi moti della concupiscenza fottomessi al comando della ragione . le voglie dell' arbitrio uniformi- alle infpirazioni Celesti, una spontanea caflità emola della originale innocenza, pura , e immacolata anco tra le licenze di una gioventù affai scorretta, fomigliantiffinia alla luce , che rifplende ugualmente chiara tra la immondezza del loto , e la purità dell' oro . Lo confessarono a sua confutione, e vergogna que' giovani afenflumati, che lo condussero fraudolentemenre ad una lafciva , dal nostro casto Giuseppe con isputi in facciagloriofamente respinta, mostrando, che la fua Santirà era lavorata da Dio di tal tempera, che da per tutto, e con tutti era sempre la stella , anco tra' cimenti più difficili a fuperarfi . Ohowesse voluto il Cielo , che fi foffe confervato vivo fino a di nofiri almeno un fisto folo di quell' innocentiffimo spirito; affriche volando per le Piazze , e per le Contrade di questa nostra Cirrà, accendesse di Amor Colefte la gioventi de nofiri tempi ; o fe non più girtaffe a mol

molti in volto il roffore di non fapere far' acquifto delle scienze, senza far perdita della modestia , e della vera Pietà. Ma sa di mestiere, che io non mi dilunghi da FRANCESCO, adello particolarmente, che tutta la città sconsolara lo sorpira, e lo piange per timore della fua morte vicina. Lagrime di divozione , e di tenerezza io non fo dirvi , quaote ne cavalle digli orchi de' nostri Primagenitori la voce sparta , che egli mezzo agonizzante aveva comandato, che il luo-Cadaveto foffe confegnato all' nfo della publica Anoramia; volendo ulare queffa finissima gratitudine all' obbligo , che professava alle lettere , di premovere anco a coflo del fuo decoro il vantaggio de' letterati : benchè egli dicesse, per giovare almeno morto, giacche vivo era flato del tutto inutile . lo adoro io uo tale accidente l'alto configlio dell' Eterna Sapienza , che col far mostra di levarlodal mondo volle far meglio conofcere , quanto fosse al mondo necessario ; col permettere , che ello si de-Rioaffe morto all' Anatomia a prò di tutti , palesò anche in questo , che era flato scielto, acciocche e in vita . in morte folle Santo per tutti . Rifanato miracolofamente, dopo un' argomento sì vivo di affetto alla fua casa Padova, se ne partì, chiamato da Dio altrove a fantificare altre Città altri Popoli , altre Provincie . Segua chi può i voli beati di quest' Angelo in viaggio all' alte Missioni . Giunto appena in Annesì fua Patria cagionò quel moto negli animi, che fuol' effere al comparire nel Cielo qualche nuova Stella di pellegrino- splendore, che tira a sè non folo gli occhi , ma aocora l'ammirazione di tutti ; si impadront anzi del cuore di turti, allettati di quella luce che videro risplendere ne' (poi fanti costumi anco maggiore della fama : allora maffimamente quando , dato appena il nome alla Milizia Ecclefiaflica , fi fece conoscemielici Paesi nella conversione di un

mezzo popolo in un Capo fettario personaggio di altissima stima vinto e convertito nella prima Predica , che ebbe ancor Diacono in difesa dell' importantiffimo Miftero dell' Eucariflia combattuto dall' Eretica malvagità . Io qui non fo raccontare quali , e quante fossero nel principio del suo Appollolato le fatiche, i travagli , le maldicenze, le persecuzioni , e le accofe da lui sopportate con zelo da Appoftolo , con coftanza da Martire per la disesa della Giurisdizione Ecclesiastica , per l' aumento della Cattolica Fede , per la conversione dell' Anime in una parola, per la Gloria di Dio . Sebbene anco nel mezzo di un' opera di tanto travaglio, e fatto il pelo immenfo di cost ardue fatiche godeva non intele consolazioni . come chi fa , e patifce cofe grandi per cagione di chi grandemente ama e slima, e sotto gli occhi del medesimo, che le approva, e se ne compiace ; effetto mirabile di quella Carità . che le ammaeftro in tutto il refto ; di quella che ingegnosissima gli suggert . che per guadagnare anime in gran numero conveniva, come l' Appostolo-S. Paolo , flere cum flentibus , ridere cum ridentibus, emnibus omnia fieri : (a) farfi fimile a tutti , ellere lo ftello , che rendetfi a tutti amabile : tenere in mano la redine maestra degli affetti, che lega gli uomini con l' Amore. Siccome però la maggior arte di magistero ne' Chimici consiste in saper usar bene il suoco, temperandolo intal modo , che nè troppo tiepido lasci di operare, nè troppo fervido confumi le operazioni invece di avvalorarle; così la maggior' arte del nostro-FRANCESCO fu, sempre adoperare a tempo il fuoco dell' amor fuo zelantiffemo ; coficche non riufciffe ne troppo rimello, ne troppo accelo. Nun copriva fotto la cenere di una indebita diffimulazion quell' ardore , che era dovuto a correggere i mancamenti . e a relistere alla ostinazione de' miscredenti ; nè però lo lasciava prorompere in fiamme d' indifererezza ,

<sup>(</sup>a) Rom. cap. 12. num. 15.

B di indegnazione . Se predicava , fe ammoniva, fe correggeva, guadagnava i cuori, con incomparabile deftrez-2a: gravemente affabile intenetiva gli animi dei più ostinati con soavissimi sensi di Costanza, di Pietà, di Modevazione : rapiva parlando con mode-Ria , con eloquenza , con grazia sì maeftofa , che fi rendeva amabile , e venerabile alla fleffa ferità . Quefto era quel fale simbolleggiato nelle facre Carre, da Dio voluto in ogni Sacrifizio della Legge Mofaica, e da Cristo tanto raccomandato a gli Appoftoli : Habete in vobis fal . (a) Frutni perciò di un selo così dolce , e di una Santità così manierofa furono le convertite Provincie di Ternier , di Gallier, di Sciables , Popoli due volte ribelli al fuo Dio, e al fuo Prin-cipe, nemici implacabili della Chiefa, e de fuoi Ministri . Sulle porte della fteffa Ginevra, ricovero di miscredenza , dove diedero il nome alla fcelesata congiura i ribelli di Santa Chiefa , non fo , fe a fua o confusione , o falure, spiego le insegne gloriose della Cattolica Fede . Trionfava da pet tutto il zelo di FRANCESCO, nel zelo di FRANCESCO la Religione, e nella Religione la Gloria di Dio . In un'attimo confuso, e abbagliato da quella luce , che co' raggi visibilamente circondava la Faccia di FRAN-CESCO, chinò l'altiera teffa il perzinace Ugonotto ; fuggl dalle stabilite disputazioni sbigortira la faftofa Ere-fia ; attonita la perfida le confesso Santo , e Santo le confesso in più Popoli , e in più Provincie il culto refo a' Santuari , o profanati , o diftrutti ; alli Monister; , e Chiese o incendiate , o abbattute ; alle Sante Immagini, alle Croci, alli Vafi facri dall' Empierà manomeffi, e calpellati . Mentre Egli così travagliava in sì grand' opera , lo volle Iddio Paftore di quelle Anime , che aveva ricondotto all' ovile , successore al Graniezi nel Vescovado , e Principato di Gihevra . Così era necellario, che lo rag-

giugneffero le Dignità, che egli fuggiva ; così fu eletto anco Arone , che non cercò l' onore della Mitria , ma fa cercato da Dio , acciocche onorale fe la Mitria istella con la Santità de' Coftumi . Confagrato che fu , non è possibile il raccontarne le fatiche continue, le cure incessanti di Religione, gli affauni , i pericoli , i pensieri gra-vissimi del Governo , la sua perperna follecitudine in tante cole diverle . e tutte di momento: operò fempre, merito fempre per la Fede di Crifto, per la Ginrildizion della Chiefa , per la falute dell' Anime ; attentiffimo in oltre a giovare alle lettere, a promovere la Dottrina , incessante , e infaticabile da per tatto. Non ve ne stupite N. N. Ogni moto di questi bassi Elementi ha per fine la quiete; e per quello corrono tutti al proprio centro ; perchè ivi ripofano , e nell'unità fi confervano. I Cieli per lo contrario fono in-faticabili ne perpetui loro ravvogli-menti; perche non fi aggirano per propria utilità; ma per comune giovamente dell' Universo . FRANCESCO in Terra tutto del Cielo perchè tutto di Dio, niente di se, opera infati. cabilmente per lo vantaggio di tutti , e col moto di quell'amore, di cui diffe l' Areopagita, che circulum fatit, fi aggira di continuo, come il Cielo intorno al Mondo , così egli intorno alla Gloria di Dio : la cui immagine enira come ritratta nel giovare a tutti per guadagnare tutti al Signore . Aveva per mattima, che un gran Cuore è un gran Regno, come pare, che accenni il Vangelo: Regnum Dei intra wes eft : non effere però grande il Cuo. re, fe non è grande per tutti, fe non afpira all' immenfo : con tali fentimenti impressi nell'animo si espone a tutto a bene di tutti, e a bene di ogn' uno, nel zelo, ne' patimenti, e nelle penitenze emola l'infinito. Omnibur omnia factur: se languenti fono le anime de' fuoi Popoli, FRANCESCO è ve . FRANCESCO il mallevadore del-

la loro liberià : le in istato di essere condannate dall' Eterna Giuffizia . FRANCESCO l'Avvocato per ottenere loro l'affoluzione della Divina Mifericordia, tutto a prò di tutte, e tutte a prò di ogni una. La stima grande dell'Oro nel mondo proviene dalla fua utilità, e la fua utilità confifte in una equivalenza a autti que' beni, che sono alla Natura Umana, o di utile o di ornamento: La Santità di FRAN-CESCO, in quello somigliantissima all' oro , merita quel nobile attributo , con cui fu onorata la Pietà dall' Appostolo, ad omnia utilis. Quindi, siccome Mosè nel suo Governo la faceva da Capitano , e da Giudice , da Principe, e da Legislatore, cos) FRAN-CESCO nel suo in uno stesso tempo da Padre, e da Principe; da Giudice, e da Paflore : superiore di grado , non però mai con altro offizio, che di precedere per guidare, di guidare col credito, di comandate coll'invito, di correggere più coll' autorità del fuo esempio, che colle minacce de' fuoi castighi : applaudito per quello da' buoni , che libero da' malvagi ; ringraziato da' malvagi , che liberò dalla malvagità , e dal castigo; da tutti amato comunemente, perche tutti da ello beneficati, affifiiti , fantificati coll' efempio , e colla voce: fino i barbari foliti guardare ogni Potestà Ecclesiastica con disprezzo, e con odio, miravano lui con rispetto, e con amore. E come mai giungefle a tanto, o amabiliffimo nofire FRANCESCO? co' quali configli, co'quali partiti, e co' quali maniere? Ella è un prodigio la vostra Santità : Santità inimitabile , Santità del tutto nuova. Così è N. N. La Santità del Salesio è Sanzità di consigli reconditi, di partiti, e di maniere, io non so dire, in Terra al certo non se ne trova Maestro : non docet boc lingua , fed gratia, affermalo S. Bernardo. Omnibus omnia fallus, fatto tutto per tutti, non tolo nei configli, nel portamento, e nelle maniere, ma altresì ne' fuoi dolori, nelle fue pene, e ne'

fuoi patimenti : benche innocentiffime tutto si sagrificava ad asprissime discipline, a innumerabili volontatie mortificazioni, e tutte le offeriva ai bilogni del suo Popolo, ai bisogni di tutto il Mondo , in compensamento de' Gentili, e degli Ebrei ; degli Eretici, e de' cattivi Cristiani; implorando ajuto. dal Cielo per abbattere da per tutto, la superflizione, la perfidia, la contumacia, lo fcandalo . Eccolo per tanto fempre in moto per si gran fine : Eccolo e di giorno, e di notte, espolto a continui intollerabili patimenti, viaggiando, e per ghiacci, e per nevi, e per fiumi, e per torrenti, e per felve, e per boschi, e per monti, e per campagne, e per solitudini in cerca de' ttaviati : ora in Parigi a riformare coffumi : ora in Borgogna a feminarvi pietà; ora in Tonone a flaggellar l' Etelia; ora per la Francia; ora per la Savoja; ora per l' Italia ad erudire, a fantificare anime in ogni luogo : in questo ancora molto simile al Sole . che oltrepaffando a volo in poco temo e Città, e Provincie, e Regni . lascia da per tutto i segni del suo calore benefico : Velocissimi sideris mo-re, (a) io adattaro al Salesio con più ragione que' sentimenti , che quell'antico valorofo Oratore espresse in lode del suo Trajano , velocissimi side. ris more omnia invifere, omnia audire, O undecumque invocatum veluti Numen adeffe , & adfistere . O uomo veramente Appostolico . O Santità veramente distinta ! ma lasciamo di farne le maraviglie. Non poteva di me-no farla così: In que' Paesi felici, ove fono abbondevoli le miniere dell' Oro, non è così avara la Natura, che racchiuda quel parto preziolo lolamente nelle vifcere della Terra , ma con certa prodigalità lo diffonde in più guife, e nelle acque forgenti, e tralle arene de' Fiumi ; sino l' incendio delle selve, e de' boschi discuopre l' Oro, quando lo flrugge, e dà prezzo anco alle ceneri , e alli carboni , che ne rimangono . FRANCESCO mi-

piera inefausta dei frutti della Santità più feconda, fu così arricchito dalla Divina Provvidenza, affineche da per tutto, e con tursi Santo, lasciaffe scorrere in abbondanza quell' Oro preziolo a vantaggio di un Mondo intero in cento e mille guile diverse: ora nei zorrenti della sua beata Eloquenza, o per convertire, come fece, tuonando da' Pulpiti , fettanta e più milla Eretici ; o qual nuovo Paolo predicando delle catene, caduto in mano de' barbari foldati per ottenere la libertà; o affaliso dagli affaffini mandati a posta ad ucciderlo, per vederfi umile a' piedi, e convertita la flessa fierezza : ora nel fondo di più ruscelli diramati dalla fua Pietà nella propagazione di trenta e più Monisteri, di rante pie Confraternite, e divote Congregazioni nella Francia, nell' Italia, e nella Germania: ora dalle mani, e dagli occhi divennti maravigliosamente Maestri per addottrinare nella Fede un muto, e un fordo dalla mascita, insino a sarli capaci de' Sacramenti . Apelle con ogni colore dipingeva Miracoli; Fidia da ogni fasso sormava prodigi: FRANCESCO lavorò an due prodigi della Grazia que' due erzoti della Natura . Ma niente meno Santo per li Sapienti, e Santo per gl' Ignoranti sparse largamente l' Oro di fua Santità nella acque forgenti di una profonda, ma infieme dolce, e amabile dottrina, in tanti libri , lettere , avvifi, ed efercizi spirituali : nelli quali fi può dire con verità, che epilogaffe il Cielo meglio, che non lo racchiufe nel suo vetro il famoso Archimede. Sono i tanti suoi volumi quel terreno beato, dove ammira con islupore tutto il Mondo Cattolico fiorire full' Albero della scienza con innesto inesfabile l'Albero della Vita, e in effi io mi figuro FRANCESCO qual Cherubino, posto da Dio a difendere il Paradiso di Santa Chiesa con due spade, più che di suoco di Sanità, e di Dottrina : ma Dottrina, che prende credito, e forza da una Santità tutta foave e Santità che è resa più amabile : e più cara da una Dottrina, che è tutta maffime, quanto vere, e ficure, altret-Tomo V.

tanto grate, e piacevoli; le quali anpianano a tutti la strada all' Eredità de' Beati, mostrandone sacile l'acquisto ad ogni sesso, ad ogni stato, ad ogni condizion di Persone, e sanno vedere col fatto, che la Santità può effere eziandio conversevole, e civile: insegnando così, che ogni uno può effer Santo ancor in mezzo al mondo, e fenza impaurire il genio delicato del Secolo . Per sapere se io dico il vero . basta prendere in mano , tralle altre Opere Spirituali gutte d'oro, quella, che è veramente divina, la fua introduzione alla vita divota; fenz' altro fi scuopre, quanto io non mi sia ingannato nel proponervi FRANCESCO un Santo per tutti. Quest' opera sola vale per tutti gli argomenti a stabilire la verità del mio detto. Quivi più, che altrove, egli si diede a conoscere per tale; giacohè a tutti additò facile la Sanrità, a Dame, a Cavalieri, a gran Signori; a Secolari, a Religiosi. a Claustrali ; alle Giovinette , alle Marirate, alle Vedove, alle Vergini confacrate, e in poco ad ogni qualità di Persone . Quale lo leggete ne' suoi scritti, tale volle Iddio, che fosse ancor nella vita, e nelle pratiche, Santo per tutti ; e Santo là particolarmente, dove è forse più difficile, l'effer Santo, tra' Cortigiani, e co' Principi : Imperocche comparì nelle prime Corti di Europa adorno di una Santità tanto amabile, che trionfo con dolce forza fino della frode degli Emoli, e dell' infidie de' mal' affezionati ministri , tutti coftretti a darsi vinti, ad amarlo, e a riverirlo. Restò attonita la Corte di Roma, nel vedere un Clemente Ottavo Pontefice Maffirno scendere dal Trono Augusto per istringersi al seno FRANCESCO con sentimenti di vivo affetto, e di lode abbondante: ben' altri quattro furono i Sacerdoti Sommi del Vaticano, che lo riguardarono con occhio di cordialissima benevolenza; per lasciare da parte quel numero grande di Cardinali, e Prelati, e di altri Personaggi o ragguardevoli per la Nascita, o ammirabili per la Dottrina, o venerabili per la Bontà, che lo accarezzarono con amore, e con rispetto come Uomo di mente eccelfa, di fapere profondo, e di rara Virtà. Anco Madama Reale Cristina di Francia lo volle Grand' Elemofiniere : il Duca Carlo Emanuel di Savoja appoggiò a lui i più importanti intereffi del fuo Stato: il Re di Spagna, gli Arciduchi di Austria, Alberto, ed Isabella lo elessero per definire gravissime differenze: il Re Enrico quarto, e Luigi decimoterzo lo ebbero fuo Favorito: egli la delizia delle Corri, egli il Savio de' Configli , egli l'oracolo de' Gabinetti , egli il Santo de' Principi, e quasi di-rei il Principe ancora de' Santi, perchè il Santo per tutti. O bel carattere di Santirà! ora v'intendo ne' vostri giubili Santa Chiefa, quanto fiete misteriosa nel mettere in vista l'eccellenza de' vostri Eroi! Deus qui Beatum Francifeum Confessorem , atque Pontificem ad animarum falutem omnibus omnia fa-Elum effe poluisti : Eccovi in epilogo il Panegirico più gloriofo, con cui fi polfa lodare la Santità più sublime. L'esfere voluto da Dio buono per tutti , è un esfere costituito da Dio in un grado perferro : ogni bene , effendo di fua natura comunicabile, allora è maggiore, quando a più fi comunica, aliora ¿ fommo, quando, come Dio, fi communica a tutri . Sarà dunque la Vita di FRANCESCO di Sales, per testimonianza infallibile di Santa Chiefa, una bella immagine del bene per essenza, del quale, come di primo principio, e di ultimo fine bearifico, fi dice, omnibus omnia : Goderà dunque la Santità di FRANCESCO il bel privilegio di effere una mezza specie di Beatitudine in Terra, fe ella e amata, fe venerara fino tra i contrari di genio, di costume, d'indole, e di Religione. Dunque finalmente FRANCESCO, perchè da Dio eletro ad effer Santo per tutti, che è quanto dire, perchè da Dio reso il più atto a promovere la fua gloria, farà flato anco da Dio il più amato, e il più privilegiato : Non v' ha dubbio : imperciocche, fe altro non è in rifiretto la Santità degli Uomini, fe non-

l' Amore di Dio, che li fa Santi per l' efaltazione maggiore della fua Gloria, ficcome la vita di un Giusto più, o meno atra a divulgare la Gloria di Die è la più certa regola per conoscere l' Amore di Dio verso quel Giusto; così la Gloria divina più, o meno divulgata dalla vita di un Santo, è la più certa regola per misurare i privilegi, il merito, e la Santità di quel Santo: sa perchè, come io vi diceva, la Divina Provvidenza non esalta, che benemeriti a Cariche fopraumaner st perchè nell'innalzarli gli abilita fempre con una pienezza di prerogative, e di doni. S' ella è dunque così, qual' Angelo dell' Apocalisse mi presterà la Canna d'oro per misurare l'altezza della vostra gran Santità , o Gloriofiffimo nostro Protetrore FRANCESCO di Sales., da Dio voluto Santo per li Privati nelle Cirrà, Santo per chi affatica nel mezzo al Secolo : e Santo parimente per chi ripola in feno alla Religione : Santo per li buoni, e per li Cattolici , Santo pen li malvagi, e per gli Eretici ancora; Sanro per gl' Ignoranti, Santo per li Sapienti, per li Giovani, e per li Vecchi; per li ricchi, e per li poveri. Santo universalmente per tutti. Ma Santo tutto particolarmente per Voi Nobili, Dotti, e Religiosi Accademici : giacche, scielto dall' alrezza del vostro senno per Protertore mostro l'erudiro, e pio vostro genio adorare in così gran Santo l'eminenza della Santità non meno, che la profondità del sapere; e nell'una, e nell' altra quella dolcezza di spirito, quella ferenità di volto, quella affabilità di maniere, che rende più care, e più amabili le virtuose operazioni de' nobili . e de' letterati : Sì , tutto per Voi in modo diffinto, anco in grata ricompensazione del facro folenne rributo di lode, che a lui pagate in questo dì ogn' anno per testimonianza della profonda vostra Venerazione . Santo egli per tutti; ma Santo rutto per Voi, col mezzo della fua intercessione farà, che il Dator d'ogni, bene scorra sempre con un torrente di grazie fu I voftri Cuori per innaffiarli ad aumento felice di Santità, e di Dottrina .

### ORAZIONE

IN LODE DI

# SAN GIUSEPPE,

NELLA CHIESA DI SAN MOISE

DAL MOLTO REVERENDO PADRE

#### SEBASTIANO PAULI

DELLA CONGREGAZIONE DELLA MADRE DI DIO.

Istorico del Militar Ordine Gerofolimitano,

Nel corfo Quarefimale dell' Anno MDCCXLVI.



E mai inutilmente fa fuoi sforzi l'eloquenza degli Oratori, allora fièche troppo fuperbamente fidando di fuo valore fi avventura a lodare int Giufeppe, e la dignità

di Padre Putativo del Verbo, e di Spofo castissimo di Maria. La sublimirà dell'argomento supera di troppo il debol polío di ognun degli nomini che ha da reggerlo; e gli Evangelisti medefirmi, quafi disperando di ben riuscirvi , gle fanno la dovuta giuffizia di noncaricariene, e al folo titolo di Spofo di Maria riffringono la vaffità di quelle lodi, da cui le stesse fagre penne timide e sgomentate fi ritirarono: Joseph uirum Maria . Quasi dicessero : questo fu il suo grado; lo concepisca adessosecondo le sue adeguate misure la vofira idea. Quetta fu la fua dignità; la lodino adello giufta la fua estentione le vostre maraviglie, Il dirvi di più farebbe un torto della fua eccellenza, quali che non bastasse la sola ricordanza de' (uoi fublimi ministeri di Padra

e di Spolo per comendarlo . Dunque che è ciò cui da me volete stamane, o Uditori ? Le lodi del Santo ? Io per ubbidirvi fon prontiffimo a tentare quella maniera di lodarlo che è difficile, ma non è già quella ch'è impoffibile. Lodare in Giuseppe la dignità di Padre, e di sposo, quella è una mira a cui non reggono i nostri sguardi, ed è folia il pretenderlo . Lodare in Giuseppe le sue virtu , questa è una pretentione , che può effere le non di più facile riuscita, almeno più compatibile colla debolezza del mio talento . Appigliamoci dunque a questa seconda; e sia forse stamane la prima voltache i Fedell in vece di sentire locare Giuseppe per quel che otrenne da Dio, odano ledario per quelle virtà, per le quali merito d' ottenerlo. Questa farà una nuova lode, ma nna lode che è turra fua. Sua, perchè da lui ebbe fostegno quella luminosa Fede che lo se credere; e sua, perchè in lui nacque quella eroica Umiltà, che unita a quella fua Fede lo fece massimo. Imperocchè come finceramente credente , ed! eroicamente umile ( che furono le sue Virtù ( giunse poi al esser Padre Putativo del Verbo, che su il suo premio.

Ragioniamo. I. Quella luce delle divine Rivelazioni, che a Noi sfavilla così chiaramente fugli occhi, non la videro se non che confusa gli Ebrei, e da spessa nube di figure e di misteri adombrata oltre modo e coperta. E fu- bene delladivina Saviezza faggio provvedimento lo sminuirne loro il chiaro; affinche dall' abbondanza di tanta luce, caricate le pupille inferme e fiacche di quel rozzo popolo , non aveffe egli in vece di veder traveduto, cadendo ad ogni fguardo in un abbaglio, e corrompendo ogni cognizione con un errore. Che però al dir dell' Angelico non fu mai rivelato loro chiaramente il miflero ineffabile della Trinità, acciocchè alla vista di quel Dio Trino nelle Persone, ed uno in Essenza non avesfe preso occasione il loto mal genio, e quella vecchia prurigine d'idolatrare di favorarsi a capriccio in un Dio solo tre Numi . E quando ciò non fosse stato per arrivare, nulladimeno non parea dovere che quel popolo , il quale originato da una Schiava nasceva nella miserabile qualità di servo, nel saper l'opere del Divin Padre avelle poi dovuto competere e gareggiare con Noi, che originati dalla Libera nascevamo nella fortunata condizion di Figliuoli. Jam non dicam vos fervos, quia ferwas nescit quid facit Dominus ejus . Bafto dunque; ne fu certo poco fe fi ha riguardo alla caparbia loro miscredenza, basto (dico) che vedessero soltanto in ombra alcuni misteri di nostra Fede, e che nella folta notte di lorofigure qualche raro spiraglio di luce additallene it figurato . Prout poseftis intelligere, scriveva l'Appostolo agli Efeli, prudentiam meam in Myfterio Christi, quod aliis generationibus non eft agnitum, filiis bominum ficut nunc revelatum eft .

Ma in mezzo ad una luce così fiacca e ad una fede sì debole, con qual privileggio non fi diffinfe poi il lume e la sognizion di Giufeppe? Egli parve appunto un di que' fortunati Ifraeliti abitatori della terra di Jeffen, che colà nelle folte tenebre dell' empio Egitto aveano difgombri gli occhi e limpide le pupille. E quando tutti gli altri barcollavano all'ofcuro, e non altro vedeano che il tenebrolo divino fdegno tirato lor sopra dal prodigioso Mosè. eglino a giorno chiaro paffeggiavano a piè ficuto fra un mondo di ciechi, cosi Giuseppe. Poco vedeano gli Ebrei più che per metà sepolti fra l'ombre dello Figure : allorche la luminosa sua mente dispensata dalle dure leggi della Nazione seppe, intese, e conobbe l' ammirabile Provvidenza de' divini Decreti in un Dio fatt' Uomo, e più videro in que' di le cognizioni di Giufeppe e di Maria, di quel che le Ptofezie tutte per tanți e tanti fecoli veduto avesfero .

Intanto per dare rifalto maggiore a quella fubbam Fede, che non folamente fu il miracolo di que'ciechi templi, na che posi effermanda in lunga mano affai più rifchiarati , contentrate che io vi ricordi la manicar con cui il Cielo fcaricogli le diglia dagli errori elle dell'endicaria ignoranza ; onde poi dalla lece che gliene fopravvenne fi calmi di lu rifferenoffi Le fra temperatura dell'endicaria filmenoffi che ra temperatura dell'endicaria qui di fraziavante di carente e varie quiel fraziavante la centre e varie quiel fraziavante.

Onella divina Sapienza che tutte le cole a' suoi determinati fini per vie a noi sconosciute il più delle volte ed ofcure guida e conduce, già ne' decreti della sua incomprensibile eternità voluto avea che si sacesse Uomo il Verbo, e che per riparare i danni della nostra Umanità vestisse Egli le nostre carni, e si accomunasse le nostre miferie. Stabilì di più che una Vergine gli folie Madre, e che senza verun umano commercio fecondata dallo Spirito Santo, oltre tutte le leggi della natura timanesse incinta dal miracolofo concerto. Volle bensì che col provvederla' di Spolo si adombrasse agli occhi altrui la castità della Madre, o per nascondere al tenebroso regno dell' invidia,

e del pianto l' Incarnazione dell' eterno Figlio; o pure per la dignità della prole , che febbene dovea nafcere dalla regia stirpe di David secondo la carne, non dovesse poi avere che un Padre adortivo . fecondo lo spirito . A Giufeppe intanto cui trascelto e sceverato fra mille toccò in forte a velare col pretello di Spolo la Maternità di Maria, era siccome ignoto l'onor che godeva . così nascosto il Mistero che operavasi . Appena però vide nella Sposa gli argomenti di Madre, che ficuro della fua continenza, nè capace di sospettar dell'altrui . D'ave apparve che da diversi e fra loro opposti venti battuta, rimane in dubbio a chi ceder debba l'onore del naufragio. Pendere a non creder Maria già proffo alla speranza di farsi Madre, sarebbegli flato piacevole e gras dita cofa, le avelle rinvenuta la maniera di potersi ingannare. Supporre la Spofa men che gelotamente ricordivole del fuoi doveri, era un volersi ingannare con troppo pregiudizio della ragione, la quale non folamente ripugnava all' inganno, ma inorridiva ad ogni ombra anche Iontanifinna di fospettarlo. Licemziarla all'arbitrio de' Giudici era un volere che foffe colpevole colei, che anche chi avesse veduto il delitto ; avrebbe renduta difficilissima cosa il pensare finistramente di sua innocenza. Ritenerla presfo di se era un moftrare di non voler credere quel male, che ogni giorno più andavagli crescendo sugli occhi. Il Cielo però dopo che per suo maggior merito lasciato l'ebbe in una così penosa perplessità inviogli un Angelo. Questo aprendogli il gran Mistere lo tolfe di fospetto, ed a quella sicura placidiffima pace lo refe, a cui rubato avealo l'ignoranza delle divine impenetrabili disposizioni . Joseph Fili David , nolitimere accipere Mariam conjugem tuam ; quod enim in ea natum est, de Spiritu Sancto eft . ( Matth. 1. ar. ) Alla celefte ambasciata forse ad illustrare la mente di Giuseppe la bella e nuova cognizione del Verbo Incarnato, a cui fagrificò egil generoso ngualmente che pio tutto ciò che di contrario i sensinoftti potevano fuggeriigli.

Ora ponghiamo noi all' esame una Fe. de che merita tutti gli encomi, ed è l'encomio maggior di Giuseppe . Fede per cui combattere si affollano le difficoltà, e l' uno coll'altro affellanfi gli impossibili. Fede per cui ammettere non ha leggi la Natura che non se ne risentano e non ha ordini la Provvidenza che non se ne richiamino . Noli timere . Ma come? Non ha dunque a temerfi allora che si veggono in una Sposa così sensibili apparire e con tanta chiarezza i prefogj di Madre ? Quod enim in ea natum eft, de Spiritu Sancto eft. E come? Un Dio incarnato, fenza che il Cielo lo prevenga con i miracoli, e con i prodia gi . Ma com'è pornto avvenire, se già fono tanti fecoli, e tante età che lo previene co' Varicinj? Un Dio incarnato fenza che la Sinagoga ne sappia la fortunara Genitrice ! Ma com'e possibile , se già da tanto tempo ne cerca gelofiffimo conto tra le Tribu? Un Dio incarmato nel feno d'una Vergine che m'è Spofa; Ma ella perchè tace? E perchè tace quanto già scorge che nellamia mente i sospetti e le inquietudini fanno un' aspra-seroce guerra colla mia puntualità? E poi in una così vafta cagione di dubitate non ho da temere? Eppure non teme Giuseppe; china riverentemente la fronte a' Divini imperscrutabili comandi; e crede, E crede con una Fede che io la chiamerei, dice Gregorio Turonese, primogenitadella Redenzione: Primogenitam dicerem Redemprionis fidem .

Per ispogliare il sensimento del Santo di una certa arditezza, di cui non può negarfi che non vada fparfo, fad' uopo ragionarla così. Già si fa, che quanto più approffimaronsi a Noi le culle del Divin Verbo, e quanto più fi faceano vicini i tempi fortunati del: fuo nascimento, altrettanto chiare, altrettanto luminose e belle comparivano fra gli uomini le virtà. Siccome a proporzione che va accostandos il Sole al nostro Orizzonte prendono maggior lume gli oggetti: e tanto più fo-no felici le copie quanto più al lo-ro original si avvicinano. Ed essendo due le virrà che più principalmento

dell' altre veniva Crifto a riformare nel Mondo , l'innocenza , cioè stravifata e corrotta in Noi dall' original colpa ; e la Fede tuttavia attaccata alle cole fensibili , e non ancora scevera dall' ombre e dalle figure; indi avvenne per avventura, che di queste due virtà, prima che Egli nascesse, ne volle anticipare la perfezione negli Uomini . L' Innocenza la volle certamente perfetta nella Madre, che traffe fuori dalla massa contaminata, che fece nafcere col bel privilegio d'innocente e di libera, e che al dire del Nazianzeno fu la prima a godere interamente della correzione della nofira Natura riformata e ristabilita per i meriti del suo Divino Figliuolo: Natura correctionem ante omnes integrius obeinuit. E la Fede la volle forse persenta in Giuseppe, giacche egli su il primo a credere con ral fermezza, che la sua non sembrò mai Fede di que' ciechi secoli, ma Fede de' noffri luminoli tempi di Redenzione e di grazia : Primogenitame Redemptionis Fidem . Con che e' parve che unisse ne' suoi Genitori l'adem-

E' vero che anche la Fede di Maria fu fede grande, e che al di lei paragone quella di Giuseppe si usurperebbe indebitamente la bella lode di Primogenita. Ma io non entro qui a paragonare la viriù di Giuleppe con la virrù di Maria; ne fono pro di que' Panegiristi che non santo lodare il loro Sanro, fe non fanno un'ingiuria alle perfezioni di Maria, degli Angeli, e spesse volte di Cristo medesimo. Dico solo che fu eterna disposizione quella che volle, prima che in ogn' altro. vedere in Giuleppe l' efercizio d'una gran Fede, e quella che volle prin-a in Maria l'esercizio d'una grande Innocenza: acciocche entrambi fossero i primi ad esercitare compiutamente quella virtà , che Iddio volea mostrare in ognuno di essi persezionata. Vedetelo chiaro . L' Angelo spiega alla Madre il Missero dell' Incarnazione; e la prinia viriù di cui faccia ponipa Maria è la fua innocenza : Quemedo fies iftag,

pimento in questa parte de' fuoi divini

difegni .

quantiam virum min exported I. l'Ange, to frigat al Padre il Militer dell'Incarnazione, e la prima virrb, di necia pompa Gilleppe è la facia pompa di giude por la facia pompa di giude per la facia pompa di giude il mante di mante di contra modificare in a modificare in a ridiabilita l'innocentra revoltata della colpa
del primo Padre i Natura convedicarem ante omne integrita distanzio. Giuleppe
innocentra accoè ello, ma detto a monfirata nell'abolitione delle figure una
dimetrata in fina prima prima mante omne di abolitione delle figure una
demptanzia fina.

E di verità, se mai vi vien talento di separare la Fede di Giuseppe dalla. Fede di Maria, voi troverete la prima così vigorofa che non aveva avuto fin Il chi pareggiassela. Forse la Fede di Manue? Fu avvifata a Manue la nascita di Sansone, e gli su predetto dall' Angelo, che a consolare la sterilità della Moglie sarebbe nato quell' Uomo forte, terrore de' Filiflei , gloria , e campione de' Nazzareni . Egli però , avanti di credete la predizione, volle che per due volte se gli ripetresse la promeffa : scusando colla difficoltà di poterla ottenere quella che inconerava nel crederla. Giuseppe ascolta la predizione di una nafcira affai più portentola; o si riguardi il prode liberatore che in effa ci fi donava, o fi confiderino le leggi della natura, alle quali fi dispensava per farlo nascere : E pure . fenza cercasme riprove la crede vera. Forse la sede di Sara? Vien promesso un Figlio ad Abramo, a Sara la Moglie facendo divenire argomento della fua incredulità la fua vecchiezza, ascolta la proposta con riso. Viene promesso un Figlio a Maria: e Giuseppe, senza che la Verginità della Sposa ritardi la credenza del Vaticinio e lo crede, e ne venera riverente il mistero, Forse la fede di Zaccaria? Impegna la fua parola un Angelo ad afficurar Zaccaria. che cedendo ad un miracolo d'onninetenza l'offinata flerilezza di Elifabetta , compensato avrebbe col divenir Madre del folo Batifta lo featfo numero de' Figlipoli; e confessato avrebbe egli fleffo, che notevano spendersi pui

anni

anni di delideri per vetlerft un di Padre del Precuriore . Ma perchè son crede, perde la voce, confermando con più mesi di murolezza, e la sicurezza del narro futuro, e'l prefente mancamenro della fua fede . Si avanza un Angelo ad afficurar Giuseppe , the flanchi finalmente i Cieli di più relistere a' (ofpiri de' Padri mandar volevano fra noi l'amore de' secoli eterni, e ch' egli ben poteva afciugare il pianto dell' Umanità prigioniera , coll' afficurarla della di lei vicina liberazione, Ed egli ciò crede , fenza neppur fare al fuo timore la giustizia di chiederne il come . · O Fede! Fede che può preventivamente attribuirfi l'elogio del Centurione : Non inveni tantam fidem in Ifrael .

II. Ma nulla meno di Fede così prodigiosa meritò gli applausi in Giuseppe quella profonda umiltà per cui de' celefti divini ricevuti favori con alto filenzio l'onor ricuopre . Vedendo Iddio nel Mondo a ripararlo perduto per una vana lufinga di ambizione , forta follemente io tefta de' nostri Progenisori : Eritis ficut Dii : v' entro Egli in qualità d' umil fervo : Semetipfum exinanivit formam fervi accipiens . E comunicando altrui le perfezioni d'una virtù che allora poteva dirfi forastiera nel Mondo , volle umile la Madre : Refrexit bumilitatem Ancille fue : e sì umile, che Ambrogio fa eroica caufa della sua Maternità, la sua impareggiabile umiliazione : Humilitate concepit ; E volle umile il Padre : Fecit quod pra. cepis ei Angelus; e sì umile, che San Gregorio chiamandolo Giusto col Vangelo, fra tutte quelle virth che reca feco un ral tirolo , lo chiama umile per eccellenza: Humilem illum Justumque Virum . Fece di sè vaga mostra l'umiltà del Figlio nel nascere, quella della Madre nel concepirlo, quella del Padre nel custodirlo. Umile il Figlio col nome di servo: Forma fervi accipiens . Umile la Madre col nome di Ancella : Ecce Ancilla Domini . Umile il Padre col nome di Giusto : Joseph vir Juftus .

Nè crediate già che con elogio migliore mai spiegar si potesse l'umiltà di Giaseppe; imperocchè secome l'ester

Gialto racchinde in se, e comprende rutte le virth in quella Giuftizia . che è l' origine , e la bella forgente , e l' aureo perenne fonte dell'altre : così Giufeppe nell'effer umile concateno in si fatta prodigiofa maniera sutte l'altre virrà. che sarebbe compatibile il dubbio di chi non fapelle rifolversi a decidere, se ogii foste umile , perche fenza effer umile non farebbe potuto effer giufto; o pure le era giulto , perchè effendo umile avea tutte quelle virtà, che vi vogliono per effer Giusto; Humilem illum influmque virum . Vedetelo . L' Angelo avvita Giuleppe, che malgrado la dilicatezza de' suoi sospetti, Maria fia sua Spois: Ed egli forge, e se le accompagna; ed eccovelo umile, e raffegnato . Che imponga al suo Figliuolo adottivo il nome di Gesti destinatogli avanti la prodigiofa sua Concezione dal divino eterno Padre: Ed ei ne adora i comandi; ed eccolo umile, e religiofo. Che trafughi in Egitto il Figlio cercato dalle politiche imanie d' Erode, e che colà sulle sponde del Nilo to custodisca alle divine disposizioni : Ed egli forge, e fi parte; ed eccolo umile, e corraggioso . Che lo restiruisca alla Palestina, ove la morte dell' empio Persecutore aveale afficurato l' alloggio : Ed ei sorge, e ritorna; ed eccolo umile, e paziente. Che non curando i fuei timori per la nuova, che colà regnava Archelao , segue intrepido il suo viaggio: Ed ei fenza replicar lo profegue ; ed eccolo umile , e ubbidiente . Che lo presenti nelle braccia di Simeone, e ne' silenzi venerabili del Tempio lo dedichi alla Maestà dell' Altissimo : Ed egli glielo presenta; ed eccolo umile, e riverente. Che lo cerchi per tre giorni fmarrito, ed accompagni col fuo il dolor della Madre: ed egli lo cerca: ed eccolo umile , e costante . Ed ecco ancora quel vago intreccio, quella nobile comitiva di fue virtu , e quello folendido accompagnamento con cui tutte unite corteggiarono la fua umiltà, ed effendo umile lo fecero giusto : Joseph autem cum esset Justus.

Umiltà intanto così grande, e così prodigiola, che andando di conferva colla

colla di lui Fede più sù lodatavi, non troverà che difficilmente chi l'affomigli . Anzi col non trovare un elempio, congiugnerà facilmente al pregio d'effere eroica, quello ancora dell'effer unica. Tien poche ore Simeone nelle fue braccia Gesù Bambino, e tanta gioja il fen gli ricolma, che lasciandone ridondare una porzione fulle labbra, cerca in grazia la morte , protestandos , che non vorrebbe pregiudicare col godimento di nuovi giorni all' allegrezza del prefente momento: Nunc dimittis fervum tuum, Domine. Se lo stringe dodici anni al seno, e dodici anni lo accarezza Giuseppe , e leggete i facri Vangeli , umile non ne favella. Lo vede la prima volta il Batista, e non reggendo egli solo alla soverchia piena del giubilo , lo partecipa alle foreste tutte della Gindea : Ecce Agnus Dei . Lo vede innumerabili volte Giuseppe, ed umile non se ne gloria. L'alberga Marta la nobil Donna di Maddalo una sol volta in casa, e tanta prendesene sollecitudine, che dal Salvadore stesso ne vien ripresa. Martha sollicita es. L'alberga più anni in fua cafa Giuseppe, ed umile non se ne vanta . Dorme una volta nel di lui feno Giovanni , e tanto lume di cognizione sfavillagli in menre, che parla poi misteri, e ragiona arcani di Paradifo: Lo porta più anni addormentato in seno Giuseppe, e sofioca con un miracolo di moderazione , un miracolo di contentezza, e sopraffà con un prodigio di umilià la nobilià di fua fevrumana altiffima condizione . O Santo, Santo! Parlano a lui gli Angeli, ed ei mai parla di sè . Ragionano di lui gli Evangelisti, ne mai dicono, che di sè stesso savellasse Giuseppe : umile perche Giusto, o pure (che io non faprei deciderlo ) Giusto perche umile : Humitem illum justumque virum .

 dre Putativo del Verbo ? Per confermare una tal deduzione appigliamoci all' Evaugelio , scorta sicurissima ad ognuno, che di cofe facre ragiona. Due volte furono in quello ricordari al Salvadore il Genitore, ed i Parenti. Acco. stategli sopraffatra dalla maraviglia di fua celefte Dorrrina una Donna; e fia pur benedetto, gli dice, e quell' utero che ti concepì, e quel seno che ti allatto : Beatus venter qui te portavit, & ubera que suxisti . Anzi fia pur benedetto, ripiglia egli, chi crede alle divine parele, e credendovi le custodisce, el'osterva: Quinimo beati qui andiunt verbum Dei , & cuftedium illud . Dunque il merito di chi li è Madre fu una sequela del merito di chi gli ebbe fede . Tenete a mente . Fattolegli avanti un uomo, allorchè una folta corona di turbe lo circondavano . v'è qui fuori (gli disse) e vostra Madre, e i vostri Parenti. Maio, rispose un' altra volta, non bo ne Madre, ne Parenti, fe non fono coloro che riverenti, ed umili si soggettano alla vo-lontà del mio etetno Padre: Qui sece-rit voluntatem Patris mei, bic frater G foror , G mater eft . Dunque l' umiltà di chi se gli soggettò, su una prerogativa per effergli Madre. E per que .. Ito appunto gli fu Madre Maria, che ebbe una Fede sì luminofa : Beata qua credidifti ; ed ebbe un' Umiltà così fincera: Respexit bumilitatem Ancilla fue . E per questo ancora gli su Padre Putativo Giuseppe, dotaro di una Fede così vivace in credere alle fue parole: Surgens a fomno, Oc. e d'un' Umiltà così profonda, e così costante in ubbidire alla fua volontà : Fecit

quod precepit ei Angelus.
Che miracolo danque, che il Cielo dopo aver create due Anime cotanto belle Giuleppe e Maria, volcie poi, che ficcome una vaga raisomigianza le univa, coi una fessa lega d'uniformità le medesmasse; Quomodo cogitare potesti mens human quod Spritau Sandar univer tente Virgini aliquam enimem, nsp ei virtettum operation fimilitama" Si, vi und la divina Provvienza, Apine più che grandi, e più denza, Apine più che grandi, e più

che maffime, e unendovi qui in terrà, riunl infieme quello che avea fatto fimile in Cielo. Unt in caro leggiadro nodo la vostra Fede, e la vostra Umilià, e volle che aveste della vostra fublime grandezza un merito che corresse sull' orme delle stesse virtù. Deb ora che costassu un assai più bel nodo vi stringe, e terravvi in eterno , oltre ogni credere , feliciffimi , date quaggiù nel Mondo un' occhiata benigna a noi, a noi che ammiratori del vostro merito, vorremmo effere (quantunque affai da lungi) imitatori della vostra altissima Fede. e della vostra prodigiosa umiltà, per meritare una volta il premio di effer Figli di Dio, come Voi coll'esercizio di queste due meritafte quello di effergli Genitori.

#### SECONDA PARTE.

COrgeva in mezzo al Terrestre Paradifo limpidiffimo Fonte, forto forfe sù da quell'acque, che la divina Onnipotenza tratto avea dagli abiffi fmilurati del nulla ; da cui poi copiosamente irrigavasi tutto quel delizioso recinto che la divina Provvidenza destinato avea per alloggio a'nostri, allora fortunatiffimi, Progenitori. Indi beveano il loro nudrimento, ed indi alimentavansi i siori, e l'erbe, che colà nascevano, e quelle nuove piante cercavano colle loro radici la via di approffimariegli per fuggerne quell' umore, che al loro mantenimento fi conveniva . Ma riftringevasi forse a quel luogo un tal fonte ? No : Irrigabat superficiem terre. Diviso in quattro gran fiumi portava fuori del Paradiso le sue benefiche inondazioni, i fuoi tesori , le ricche sue piene , e fino fulli sterili lidi dell' Africa, e dell' America lasciava, scorrendo, li effetti delle sue fruttuose, seconde alluvioni. A codesto Fiume rassomigliano, N. N., i Santi del Paradifo. Non godono effi foli della divina Bontà, anche fuori di quelle celesti Mansioni fanno essi ridondare il frutto de' loro meriti, e gli efferti delle loro beneficenze, dal-Tome V.

le quali viene non una volta irrigata la superficie di questa nostra terra mifera , e infeconda .

Ma a volere, che più facilmente s' impegnino ad usar con noi di loro liberalità, fa d'uopo (dice Agostino) che riconofcano in noi qualche vestigio, e qualche fomiglianza delle loro virtu . Santli debent in nobis de fuis virtutibus recognoscere, ut pro nobis digneneur intercedere. Su quella dottrina Voi ben vedete, che per merita-re il Patrocinio autorevole di San Giuseppe, e per averio nostro efficacisfimo Protettore avanti al Trono della divina Mifericordia, bifognerebbe ch' egli (corgesse in noi qualche cosa che rassomigliasse la sua gran Fede, e la

fua profonda Umiltà.

E prima ingegniamoci d'imitar la fua Fede , custodendo noi pure la nofira fanta Fede, nel di cui grembo fortunatamente nascemmo, e'l di cui fagrofanto carattere ricevemmo nel fanto Battefimo. Sì, quella Fede, o N. N. cui la vostra insigne Repubblica tante volte softenne colle beneficenze del vostro Erario, e col fangue de' vostri Concittadini . Mirate l' orme delle vostre Cattoliche profusioni , e le Paime del vostro coraggio sù tanti barbari lidi, ne' quali Voi dilataste la profession del Vangelo, ed il culto del vero Iddio. Mirate in quante arene infedeli fi pub scrivere : fin qui giunse la Fede Cattolica, perchè fin qui giun-fero le Armi de' Veneziani. Ah! Non vogliase che tante sollecitudini de' Voftri Maggiori abbiano ad andare inutili, e vane. Ah! Non vogliate che la nostra santa Fede abbia a marcire ne' vostri cuori oziosa, e senza quelle operazioni che la mantengono viva . e vegeta. Conservatela tale quale la riceveste da' vostri Maggiori, e guidatevi in guisa che ella assista sempre al vostro Serenissimo Trono, per rin-graziarvi de' benefici che da Voi riceve, non per lagnarfi di quell'ozio, con cui non voglia mai Dio che la strapazziate.

Dooo la sua Fede vi sia cara una somiglianza della suz Umiltà per quan.

to permette il voltro grado. Confilta quella in una riverente ralfenazione a' divini volteri 'foggettandovi a quelle divine dipofizioni, nelle cui mani fono le voltre forti: e in un' aria di benignità, e di clemenza verso de' voltri Minori. Non permettete, che la diffinzione della nafeita, e fe prerogative del fangue vi faccia mirar con disprezzo l'altrui vil condizione. Nè fia vero, che rivolgiate contro di quesso Cristo i suoi favori, togliendo da'suoi benefizi le armi, per vieppià strazziarlo, ec.



### PANEGIRICO

RECITATO NELL'INSIGNE
CATTEDRALE DI TREVIGI

IN ONORE DEL.

# BEATO ENRICO,

DAE MOLTO REVERENDO PADRE

### DEMETRIO PANICELLI

DELL'ORDINE DE MINIMI.

Lettor Giubilato , ed Ex - Provinciale .

Vox fanguinis clamat ad me de terra . Gen. c. 4.



ploria, e fregio, e preficio di codettà beremerira Girrà, il Sangus (corgeti fluido, autocomóo, incorrotto, qual refle dalactico de la compania de la pubblica meraviglia (espotio la più tenera pierà eccita e move, fra dime flefo per l'alto giubito fedamando forprefo inferne ed eflatico: Gran Dio, diffi, Gran Dio, quanto nel Santi voltii amnirevole ed omia Santi voltii amnirevole ed omia Santi voltii amnirevole ed omia delle leggi alla nutura preferire confervare fi posfia incorraminato e confervare fi posfia incorraminato e

fresco un Sangue, quale di facile all'

indispensabile corruzione soggetto, e ad alterarsi più d'altro umore dispoflo, in fragil vetro mantener fi poffa, in quella positura stessa che nelle vene sue come in propria sede e scorre, e s'agita? Gran Dio, ripigliai, che Sangue è quello? come si versò ?e qual'acuta spada ed ingrato barba-ro serro delle squarciate membra cavollo? Questo Sangue claniat de terra : Vox Sanguinit Fratris tui clamat ad me de terra (6), ma non è pero Sangue di Abelle innocente, che vendetta chiami contro del fraterno ingiusto sdegno? Questo Sangue clamat de terra: Vindicas Sanguinem nofirum (c), ma non è Sangue di Martire ch' armi il divino riffentimento dall' Urne fagrate a vendicarfi dell' empietà tiranna? Quefto Sangue clamat de terra, ma grida pierà, tenerezza, efultamento. Così è, o Signori, fu la

(a) Pfal. 67. u. 36. (b) Gen. IV. v. 10. (c) Apoc. VI. v. 10. N. 2

fcorta fedele di quello Sangue, vivo argomento dell' avventurata forte d' EN-RICO, pretendo di questo Eroe a favellarvi . Già il tacito filenzio di chiunque ascoltami l'attenzione divota di chi presiede, la pompa di questo ec-celso Templo, questi Altari, questi d'intorno venerabili monumenti della Santità d' ENRICO, cioè la fina Salma incorrotta, quel Cilizio di Sangue tinto, quel duro Saffo feroce ffromento al suo petto, que' Flagelli carnefici delle fue membra, quell'aspro Legno d'annosa quercia ingegnoso martirio del fuo capo, fono tutti eccitamenti, acciocche in pubblico di fue gloriofe gefla parola fi faccia. Sì sì, lo firepito divoto de' comuni plausi m' eccita . mi simola, mi rapisce a tesservi più colle meraviglie del cuore, che coll' espressione del labbro quella giusta laude, quale mai sempre con interrorta fuccessione di universale acconsentimento fi merito quello Beato. Dicali dunque, o Signori, a pregio d' ENRICO, che la di lui Santità è sì grande, sì luminosa, sì certa, che non v' ha ingiurioso velo, ed ingrata benda, quale occultare la possa; come appunte non v'è nube per denfa, quale al Sole s' opponga, che a traverio della stessa non passi la vaga sua piacente luce. Eccomi all' argomento. Quel Sangue clamat do terra: Similem il-Ium fecit in gloria Sanstorum (a), che il B. ENRICO, da Diosimile satto nella gloria de' Santi, ebbe una Sanrità dotara di Virtù da lui praticata con gloria. Secondo fu fregiato d'una Santirà ingegnofa nelle Patfioni da luidebellate con trionfo . Terzo d' una Santità dichiarata dal Cielo con prodigi . Date dunque fiato alle vostre trombe fellive, o Città divota. Buccinate in Neomania Tuba (b), ed in quello infigne giorno del voftro comune esultamento prendendo i Salmi, toccando i Timpani, Salterio giocondo con cetere armoniose ripetendo, alle voci del Sangue d'ENRICO, che

clamat de terra, dite francamente, che il Voltro ENRICO è Santo, o si riguardino le virtù praticate, o le pafsioni da lui soggiogate, o le meraviglie del Cielo per lui fatue. Così è. Vox Sanguinis clamat ad me de terra.

#### PRIMO PUNTO.

La più vaga maraviglia del Mondo fi è dello slesso la creazione. Il farsi ubbidire, e vastallaggio riscuotere dalle cofe, che fono, quanto da quelle che non fono , Vocat ea que non funt tanquam ea que funt (c), e dalle tenebre la luce produrre, ciò mostra d'illimitata ennipossanza il comando, ficche dir si debbe con giustizia, che Dio non parla meglio da Dio, fe non fe quando parla da Creatore . Non è però folamente il nulla nell'ordine della natura n rendete acclamata la divina gloria, Dixis de tenebris lucem [plendescere (d), v'è il fuo nulla anche nell' ordine della grazia, ficchè Dio non meno compatifce ammirevole nella fantificazione d' un' anima, di quello conoscere si faccia glorio(o nella formazione del Mondo . E qui , che luminoso riscontro se la vita del B. ENRICO rapprefenta alla noftra ricordanza! Nafcono, non v'è dubbio, gli nomini tutti tra la viltà della colpa o dell'ignoranza: nè v'è anima alcuna, quale a' diffegni della grazia appresti , che l'ubbidienza d' un nulla. Vi sono però, diciam così, alcune anime, quali fortifcono un nulla meno refistente al divino comando .. L'educazione, gli agi, la letteratura lavorano in molti lo spirito, perche s' abiliti a farsi Santo. Non fu però così in ENRICO. La di lui Santità nacque da sè flessa per nascere tutta maravigliofa. Sortì egli ofcuri natali nell'occupazione di vile messiero, sotto la difciplina dell' ignoranza, eppure divenne anch' enli Santo . ( Bolandisti in Vise 10. Junii). Appena ebbe della natura il lume, che s'invaghì della belrà della grazia, praticò il Vangelo fenza

<sup>(</sup>a) Ecclef. XLV. v. 2. (b) Pfalm. 80. v. 5. (c) Roman. IV. v. 17. (d) II. Cor. v. 4.

efferne addottrinato, e spuntarono le sue Virth nell'umilià di sua oscura condizione, come appunto il Giglio de' Cantici non dalle tenere erbette, ma dalla caure Spine risiorire si scorge: Sicut Listum inter spinas (a).

Tre furono le principali Virtù colle quali sefe doviziolo lo fuo fpirito . L' Orazione , la Carità , la Penitenza . Cella prima fi fe tutto a Die , colla feconda tutto pel proffimo, colla terza tutto contro di sè fiesso . Appena qual novello Abramo fugli da Dio intimato ch' abbandonasse Bolzano in eui nacque, Egredere de terra tua (b) , fermosti in Trevigi, e tostamente considerandolo come quel fortunato terreno da Dio affegnatoli, lo fece ben tofto di fue Virtudi il gloriofo teatro . Cominciò egli a tutto applicarsi all' Orazione più fervida , coficche fovvente fiate nella contemplazione delle divine cole immergendofr, o ftelle egli genuflesso avanti le reverende Immagini . o visitasse egli con instançabil piede i venerali Templi ed in pubblico profirato pregaffe, talmento raccolti i penfieri (uoi teneva , che null' altro che a Dio pensando, fi scorgeva così con Dio unito, che di diffraerlo impoffibile cofa era. E qui, bet vedere il gloriolo Eroe allo prime spuntar del giorno portarfi a questo Sagro Templo , e coll' anima afforta a' divini Cantici affistendo , l' ecclesiastiche sante laudi udendo , accordava anch' egli , fe non colla voce , però col core , il fantoplaufo, onde orava colle preci di tutti , perchè godeva che tutti falmeg-giando Dio lodasfero . Non finiva quì l' ingegnoso Orante, ma sapendo che l' Orazione d'un core umile qual' odorofo incenso a Dio piace , Oratio umiliantis fe penetrat nubem ( e ), passava egli alla vifita d'altre Chiefe , ne v'era Altare, o fu l'Altare Immagine, o all' Immagini la venerazione offerta, che non si profitaTe boccone per terra di tutti gli benemeriti del Paradiso l' ajuto imporando. Sì, e Signori, ogni

Immagine era per lui ûn tenero argomento per orare, e ogni Orazione era diretta a totti, perchè di tutti imitare le viriudi fi fentiva gloriofo l'eccitamento . Infatti vedeva egli l' Immagine di Gesti Bambino in culla , lo pregava, aceiò lo facesse degno di fua umilià. Vedeva egli l' Immagine di Gesù in Croce, lo pregava, che lo faceffe partecipe di fue pene : ficchè ogni Immagine veduta era un tenero oggetto alle fue fuppliche, ed ogni fupplica era un forte memoriale per ottenere da' venerati Eroi l'imitazione . Simile in tutto ad un' Ape follecita, industre, inquieta, che non contenta d'un sol fiore , sù di tneti avidamente si getra per trarne da tutti più grato l'alimento , e per formarne più prezioso il dolce mele nel suo Al-

Era dunque ENRICO sì flabile nell' Orazione, che per tutte le Chiefe della Città e Soberghi girando ogni dì le visitava , ne punto lo rattenevano o l'alte nevi, ne le dirotte pioggie, ne del Sole la più infocata luce, anzi vecchio, cafcame, affiacchito, colle nevi ful crine , le abbattute membra sù d' un bastone poggiando, correva doveeranvi Immagini , e bramava che più lungi fosfero i giorni per dare issogo alle fue Orazioni , come Giofuè , chebramò più lungo il giorno per compimento dare alle fue vittorie : Sol contra Gabaon me movearis (d). Quantoegli in pregio avesse 1º Orazione . lodiede a conoscere il Cielo che con uno prodigio coronolla . Stava il Beato. alla vista di popolo numeroso orante in pubblico avanti l' Immagine di Ma-ria Vergine; quando ecce tutto d' improvviso il Cielo s'annera, e le nubid'acqua gravide infieme cozzandofi, eper l'aere ofcure e denfo la spessa fol-. gore strisciando, segno davano di futuro nembo. Ognuno alla ferace comparfa del Cielo concitato fotto del pontici correva per difenderci dall' inforta bufera . Solo ENRICO non paventa , EN-

<sup>(2)</sup> Can. III. v. 2. (b) Genef. XII. v. v. (c) Eccirfiaft, XXXV. v. 21. (d) Jafue X. v. 19.

102 ENRICO non fi muove, ENRICO non abbada . Cadeva eià ruinofa l' acqua » ed a tutt' impeto da' veuti spinta sù della terra fi rovesciava . Gridavano tutti ad alta voce gli affanti : Ecco là il pazzo, lo feimunito, lo flolido . Ma l'intrepido supplicante in Dio afforto non ode chi lo proverbia, non fente chi lo derice, ed immobile s'efpone berfaglio alla dirotta pioggia : Ma che ? meritò che un prodigio l' Orazione sua glorificasse: perchè cessa. ta l'acqua fu veduto, che nè meno una picciola gocciola ardì toccarlo (a); come appunto ne meno da picciola fciotilla di fuoco furono offesi li tre. condannati Fanciulli nell' accesa fornace di Nabucco: Non tetigit eos ignis (b) onde se si compiacque il Cielo alle suppliche de benemeriti Isdraeliti porre all' incendio il fuo arrefto, così all' Orazione d' ENRICO flabill all' acqua il suo confine . Ed in quella guifa che al popolo di Dio viaggiatore fi divisero l'acque del mare fatte pensili dalla verga taumaturga dell' invitto Mose orante : Ingressi funt Filii Ifrael per medium ficci maris (c); cosl per glorificare l' Orazione di ENRICO l' acque cadenti s'arrestarono sù del suo capo per servire di teno alla sua difefa , venerando , cred'io , il coman-do , che Dio gli fece come lo fece al mare : Hue ufque perveniet , O non precedes amplius, accid ENRICO non pe fenta il danno, bie confringes tumenter fluctus tues (d). Meritando anch' egli il bell' elogio : Aque multe non permetunt extinguere charitatem (e). SI, sì, non potuerunt extinguere charitatem , perchè seppe il nostro Beato unire in stretta lega ed amore a Dio pelle suppliche, ed amore al suo proffimo nella più tenera carità (f). E come che l'abito della carità è un indivisibile abito, che a Dio, ed al profamo dirigge le sue azioni, per questo sì airo polto prefe nel fuo cuore l'amo-

re al proffimo , come in alto credito nello suo spirito splendeva a Dio il fuo affetto. In fatti egli a fimiglianza dell' Appostolo gridava : Charitas Christi urget nos (g); onde eccolo per amore travagliando, e fiscelle tessendo , quanto ne ritrae di guadagno tutto l' offetiva in provido foccorfo a' poveri di Cristo . Urget , e spogliandosi per fino del necessario per vivere, pariva , perche altri non patifiero; e dell' elemofine , quali dalla pierà de' Fedeli ve. nivano offerie alle sue estreme miserie, ne taceva un generolo facrifizio alle altrui indigenze . Simile in tutto a quel terreno , quale d'acqua bifognofo la riceve sì , e l'accoglie non per fervirfene, e rattenerla in feno oziofa, ma per dispensarla ed all' erbe . ed a' fiori acciò non languischino inarridite .

Non finisce quì di sua caritade il forte stimolo , ma vieppit animato , eccolo tutto di nelli Spedali , ed a fianchi avente quella carità, quale, al dire dell' Appollolo, è piacevol tanto: s' avvicina ad un infermo, e gli apprefla il cibo, gli raffetta il letto, lo confola con fanti difcorfi : s' accosta ad un moribondo, e ne 'l conforta : visita un ferito, e ne ripulifce la piaga ? ad un ulceroso, e nulla punto la putrefatta gangrena stomacandolo, con avido labbro s' avvicina , per fuggerne l' orrida marcia e fracidume , più sollecito a dare isfogo alla fua carità le piaghe suggendo, di quello fosse sollecito il popolo di Dio colà nel Diterto affetato (b) ad avventarfi a quella felce che fospirata fonte apprestogli . onde la rabbiola sete restalle estinta. Non vi deste però a credere , o Si-

gnoti, che quella carità che ad altri usava, con se stesso la praticasse . Signori no . Dio te lo refe ammirabile nell' Orazione e nella Carità, lo refe altresi lo spietato carnefice comro se ftello. E qui permettetemi che m' avan ...

<sup>(</sup>a) Pietro Baone Vescovo di Trevigi citato da' Bolandisti , ibiden .

<sup>(</sup>b) Daniel III. v. 19. (c) Exod. XIV. ver. 22.

<sup>(</sup>d) Job. XXXVIII. v. 11. (e) Exod. VIII. v. 7. (f) D. Thomas. (g) Il. Cor. V. v. 9. (h) Exed. XVII. v. 6.

ai con un tiffesso . Il dottiffiino Drogone Oftienfe (a), paragonando il fafso vibrato da Davidde, cui rovescio il Gigante , con quel sasso , quale dal Monte cadendo atterrò il fimelacro di Nabucco, dice effere più glorioso il colpo del fasso quale si spicco dal Monze, di quello fii il colpo della pietra vibrata dal braccio, perchè il primo fi fece dalla mano di Davidde, il fecendo però si fece colle mani sole di Dio: Quia lapie absiffus est sine manibus , iste jellus suus Domine : Dietro la scorta di questo riflesto diafi licenza di dire , che Dio solo inspirò le più straniere maniere onde ENRICO flesso si tormenraffe. Jellus suus Domine . Dio gl' inspi-, rò ad eleggerfi un' ofcura, angufta, in-Salubre Sanza, quale non più larga di fette piedi e lunga otto , gli rendeva difficile lo adaggiarvisi se non se con pena. Sì, jactus suus Domine. E così istrutto dava di piglio a duro sasso, ed a mano concitata fi percoteva fenza pierà il petto. Non era contento, ma con-mano franca stringendo un fafcio di groffe funi stranamente aggruppate , e con forti nodi connelle , non cessava vibrarne i colpi, fino a che non iscorgeva mancare al braccio la lena (6). Che più? udite barbarie, ma però fante industrie di martirio . Difpose egli nella sua flanza tre Letti , ma diro meglio, tre Croci penolissime, tre inumani fleccati di pene estreme non già per dare riposo alle oppresse fouarciate infanguinate membra, ma per porre a tortura los flesso suo riposo . Era il primo letto tutto contesto di raggruppate funi, su cui dormendo velluo con una vella foderata firanamente di groffe corde gli accagionava uno spasimo , ahi quanto acerbo ! e quafi che flata fosse poca la pena che tutto di gli arreccavano le funi del cilicio, studiò di farsi un letto, ove collo spesso rivoltarsi non meno gli dassero tormento le funi strette alle sue membra, quanto anche le corde disposte ad artifizio sul letto, per

rendergli impossibile la quiere d'un sol momento. An che questa su una invenzione assa crudes, quale certamente doveva in breve sinisto, quando stato non sosse assassibilità de quel Dio, che l'addottrino a fasti mattire così spietato ! sessu una Domine.

Non vi deste giammai a credere , o Signori, che il fecendo letto foffe meno spietato del primo . Signeri no . Era questo tutto composto di duri e mal raggruppati farmenti, con pezzetti di legni irregolari e mal disposti -Ma Dio Santo ! come mai potea fervirgli di refrigerio? mentre quelle in-grate punte soventi fiate dal suo corpa innocente premute , per vendicarsi della preffione, al di denero della fua vesta penetrando, con barbare trafitture gli cavavano fangue (c). Ma forfe il terzo suo letto farà men barbaro de' primi! Sì è vero, che s'è meno acerbo. perchè composto di paglia e fieno; ma che i là soltanto vi si gettava dope d' effersi tutta una notte fingellato , dopo esfere flato per più giorni digluno , dopo che fentiva la natura tutta che fremeva , ricalcitrava , finiva a tanti spasimi. Se poi questo gruppo di paglia fervire gli potesse, onde in qualche parte sollevarsi, decidetelo Voi, o Signori. A me balla il dire , che per quanto stato fosse soffice e morbido il (no letto, gl'avrebbe fempre impedito il ripolo quel suo abito di funi con-tello, quali incastrate nelle sue membra erano baftevol spasimo per torturarlo anche su le più morbide piume . Aggiungere però , che se egli con amabile milleriola simplicità credeva trovare qualche quiete su della paglia, avido però di patire, teneva sotto, del capo non più lungo d' un palmo un pezzo d' ineguale annosa quercia , per dimostrare, che se dava qualche riposo alle membra, non voleva però difpensato il capo dal sentirne il suo mar-

Vi confesso, o Signori, che in leggendo nella vita del Beato una soggia

(c) Eolandisti in vita.

<sup>(</sup>a) Drogone in Daniel. (b) Pietro Bacne ne' Bolandisti .

104 di patire strana cotanto , giudicai su le prime, che commello avelle grandi colpe, per scontare le quali in uso ponesse quelle inustrate maniere di torrurare e spirito, e corpo. Ma Dio immortale! che colpe in ENRICO? che colpe credete voi fatte abbia contro i fuo Dio ? Sagri Ministri , che nel confessalte ogni di, ponere pure in profpetto i falli suoi , apriseci la sua co-scienza , schieratene i delitti . Eccoli , Vide un giorno un prato verdeggiante : fe ne compiace . Questa compiacenza la giudica colpa : ciò bastò ; perchè egli si flagellasse sino a mancare sotto de' fieri colpi . Udl un giorno un Uccellino cantante: l'allettò il dolce suono. Quest' allettamento lo fa suo delitto, e per questo si percuote con duro fasso il perto . Chiese in elemosina alcuni Granci acquatici : gli ottenne . Stima ciò offesa di Dio , e per questo postigli nel seno, ed affibbiando la sua vesta, tollero di quelli le acute traf. firture, e lasciatigli morire, sostenne per più giorni la stomachevol pueza . più di quella Pastorella gentile di mil-le fiori tolti dal prato ne goda il grato odore. Ecco le colpe d' ENRICO: fa delitto anche una brama innocente; ed ogni diletto, che non sii a Dio offerto lo giudica una indegnità capace di mille spafimi : in ciò tutto diverso dalla Spoia delle Sagre Canzoni . Quefla delle create cole si serviva onde conremplare il suo Sposo: vedeva la candidezza del Giglio, e la riferiva al volto del suo Sposo (a); udiva il dolce mormorar de ruscelli , e ciò rifletteva al labbro del fuo Sposo: mirava del Sole la vaga luce, e questa venerava nelle pupille del suo diletto ; infomma ovunque andava, vedeva quello che amava, ed ogni Creatura era per lei un fido criffallo, quale al vivo del fuo amante le rappresentava l'idea tutta. Ma ENRICO tutto all' opposto . crede un piacere innocente concepito per le Creature, una colpa ingiuriofa al Creatore delle stesse; onde se la Sposa nel gaudio che concepiva delle crea-

te cofe, a faceva merito col fuo Amante : ENRICO nel piacere delle steffe & faceva colpevole verso il suo Dio . Bifogna dire con franchezza, che così lo istrul il Signore . Jactus suus Domine .

#### SECONDO PUNTO.

Ma a che qui perderfi , mentre il fuo Sangue novellamente clamas de serra ad infinuarci un altre vano carattere della Santità d' ENRICO nel trionfo di sue passioni. O siano le passioni, come accenna l' Evangelista Giovanni, la concupifcenza della Carne , l' allettamento dell'occhio, la superbia della vica : Concupiscentia carnis , concupiscen. tia oculorum, superbia vita (b), o fieno queste, secondo la morale Cristiana, l'ira e la concupifcenza, dalle quali, come da loro forgente, le passioni tutte traggono l'origine, come dal mare i fiumi, certa cola è, che lo spirito d' ENRICO con tal credito domoile, che non ebbero più d'ardimento di rinovellarne l'indegno arracco . Non intendo quì porvi tutte in vista le debellate paffioni, a me fol bafla parola farvi della passione dell' ira , mentre questa sembro, che più dell'altre conspirasse a prenderlo di mira. Egli sl fattamente domolla , che per fino arrivò a godere negl' infulti, a tollerargli con rassegnamento, ed a riconoscergli da Dio solo per suo profitto . In fatti , è questa la disgrazia di chi vive da Santo, the se sta nascosto allo sguardo del Mondo, non riscuote lo plaufo, ma fe si pone in comparsa, viene tostamente assalito e dagli strappazzi, e dagli infulti. Pur troppo alle mondane pupille la vita de' Santi viene creduta una stolidezza, e senza onore la loro morte. Così accade alla Santità di Cristo, fino a che stette occulta fotto il paterno fuo tetto , delufe e l'odio de' Farisei , e della Sinagoga il barbaro infulso. Ma che ? Appena fece di fue Virtudi la luminofa comparía, allora e l'odio e l'invidia pre-

Te l'armi, e ne compl la feroce meditata vendesta contro dell' innocente . Così successe al nostro ENRICO. Fu egli più esposto alle derisioni, che agli applaus; e comparendo in Trevigi firaniero, mal in arnele, fcalzo il piede, inculto il crine, abito dimesso, e volto squalido, venne fatto lo scopo delle più nere derisioni, e de più avanzati strapazzi. Eh se poteffi di tutti parola farvene, vedreste che anima più coffante non vi fu , che quella dell'invitto ENRICO. Non così annofa Quercia all' urto de' venti, od all'accozzamento dell'onde fcoglio immobil staffi, come resisterre il nostro Beato alle replicate ingiurie. Correva a gara la mala disciplinata gioventù, e per impegno di temeraria licenza facendosi avanti d'ENRICO gridava ad alta voce : Ecco il pazzo , ecco il pazzo. Ma egli dal Vangelo addottrinato, godeva di portare per

amore di Gesù codesto carattere, fra se dicendo . Nos flulti propter Chri. flum ( a ) . Gridavano altri : Ecco lo (cimunito, lo stolido. Ed egli in sè raccolto si rammentava dell' infegnamento di Gesù : Estote simplices secut Columbe (b). Altri lo rimproveravano della fua vil nafcita, ma egli risovenendosi del derro di Giobbe, diceva a se fieffo: Putredini dixi : Pater meus es , Mater mea, & foror mea vermibus (c) . Anzi tant' era lungi dallo rifenrirfene, che rispondeva con parole di ringraziamento, e con volto placido faceva plauso a datigli insulti, e ne l' invitava cortele a ripetere più acerbe le fcagliaregli contro indegne beffe. Simile in tutto agli Appoltoli, quali andavano santamente fastosi dopo avere riportate alla prefenza del Concilio le

contumelie, perchè si vedevano degni

fatti di tollerarle a gloria del loro Maeftro Gesti . Ibant gaudentes a confpecta confilii (d): Anzi fait' emolo all' Appostolo Paolo ripeteva al suo Dio: Mio Dio, il Mondo mi dileggia, ed io le benedico; ogn' uno mi perseguita , ed io foffro ; Maledicimur & benedicimus (e). Sono fegnato a dito qual quisquiglia più abbierra, ed io canteronne il mio trionfo nel più conosciuto avvilimento.

Non finiscono qui di sua pazienza li gloriosi trofei. Vi fu per fino un temerario , quale ardì percuoterio in faccia, e di fetido fango bruttargli il vifo. Che farà ENRICO a sì duro incontro? darà egli nelle fmanie? armerà la destra alle venderre ? mostrerà in volto l'acceso sangue? Signori no. Anzi qual novello Davidde, che dall' indegno Semei infultato con maledizioni, e percello con pietre riconosceva nell' ingrato vassallo la mano di Dio, che lo percuoteva: Dominus pracepit ei ut male diceres mibi (f). Così ENRICO non parla, non s'adira, non dà nelle smanie, perchè negli altrui colpi riconosceva la divina mano, quale lo feriva e per provare, e per coronare la fua pazienza; qual Giobbe dicendo : Manus Domini tetigis me (g). Cofa certa effendo, che folo colle scintille del foco se purgasi l' Oro. rosì colle perfecuzioni fi pone in prova la tolleranza de' Santi. Siens igne probatum argentum (b).

Il Pontefice S. Leone spiegando il tefto della lettera di San Pietro, che di Gesù scrivendo , afferisce che essendo infultato non infultava, e tormentato non minacciava venderta : Cum malediceretur non maledicebat, cum pateretur non cominabatur (i). Dice, che Cristo tollerò di buon talento la bar-

a ) 1. Cor. 4. v. 10. ( b ) Marci 30. v. 16. ( c ) Job 17. v. 19. ( d ) 1. Corintb. 3. v. 19. e ) 1. Corintb. 4. u. 11. (f) 2. Reg XVI. D. 10. (g) Job XIX. v. 21. (h) Proverb. 17. v. 3. ( i ) I. Petr. 2. v. 23. Temo V.

barie degl' empj , quali nello flesso tempo, che davano sfogo alle loro crudeltà , fervivano di gloriofi ftromenti alla sua volura Redenzione (a): Admisit in se impias manus furentium que dum proprio incumbunt sceleri famulata funt Redentioni . Li ftromenzi adunque confiderati in mano della perfidia avevano il carattere di barbari, ma nella volontà di Gesii erano confiderati come necessari alla nostra falvezza, onde la stessa empierà serviva a Crifto per farsi Redentore, come a' Giudei ferviva per fargli carnefici, ficche fe in mano nemica gli stromen. ti della passione erano segni di crudeltà, in mano però di Crillo si secero argomenti di misericordia. Non altrimenti ENRICO di Gesù imitatore benemerito admisit in se impias manus furentium, e mentre in mano d'altri servivano per abbatterlo, nel suo core però servivano per fargli merito. Sì sì admifit le ingiurie e le percosse, le beffe, e le derifioni, e sebbene non lasciavano d' essere ingiurie colpevoli in' mano d' altri che le facevano, pal-Savano ad effere marche di Santità in ENRICO, quale le tollerava. Ma è ormai tempo, che se fino ad ora udifte una Santità correggiata dalle Virtu, ed avvalorara dalle paffioni foggiogate, ascoltiate ancora le voci del Sangue, che manifesta la sua gioria ne' prodigi dal Cielo fatti per render. la venerabile: Sanguis clamat de ter-TA .

#### TERZO PUNTO

Era finalmente in impegno il Cicio di coronare la fanticà di ENRICO o poco al Mondo-conofcitta, o troppo nel Mondo defiria. E la fere bene con pieno sfoggio, e ciò ii viden nel fina perziola morte, over tanti operò il Signere probigi, e cinsi fi contro di debbio de tra l'immertale d'appello de' candidati del Paradifo de rapidato del Paradifo de re fili l'anima dell'invito Erro di paradifo ne fili l'anima dell'invito Erro di pa

ri luce coronata. Doveva effere 6. nalmente farta palese la Santità d'EN-RICO, e che il Mondo sapesse, che Dio destinato l'aveva per esfere glorificato in quella stessa Cirrà, nella quale sì poco conosciuto ne visse. O qui sì, che per l'alto giubilo mi sento rapito lo spirito. Morì ENRICO dopo una vita menata tra le angustie e le penitenze : mort, ma fu affiftito al gran passo dagli angioli, quali sov-venti fiate uditi surono con lui savellare nella sua flanza; spirò in osculo Domini l'anima benemerita . Ma come saprassi mai che morì un Santo? come Treviei adore:à la preziofa Salma? chi accorrerà fellivo a trasportarne con funebre ponipa l'amabil depolito? E' impegno del Cielo a manifestarlo, e lo manisesto: e su allora quando da se medefimi di questo Sagrato Tempio diedero armonioso, infolito, amabil concerto i facri bronzi-Sì Dio lo manifesto, facendo che all' armonia degli agitati bronzi tutto Trevigi , da Dio ispirato , gridasse : E' morto un Santo, è morto un Santo. Sì sì, lo ripeto anch' io, 'mor' un Santo, e queffi è ENRICO, perche vifse da Santo. Andate pure, o popolo avventurato, ove morì, vedrete un Corpo , quale foave odore spirando tutti alletta a baciarnelo . Già fi con-·duce con Ecclesiastica liturgia al Tempio, chiuso in umil cassa; ma le aftollate genti per desio di vederlo, di adorarlo di contemplarlo urrano . premono, e con pierofa infiftenza alia cassa avvicinandos la spezzano, per portame come in caro deposito le parti, refe taumaturghe dal contatto di quella Salma facrata e felice .

Oh Dio, che meraviglie mi fi parono alle pupille! Qantunque l'incorruttibilità de' corpi non fii argomento di Santità in quell' anima, 
quale l'abitò, il Cielo però decide in
vantaggio d' ENRICO a crederio Beato a frome dello fleffe fuo Corpo.
Vi par poco miracolo, che il fuo
Corpo fi conterraffe frefco, incorret-

se, odorofo, per ventilel giorni alla pubblica venerazione efgonle / Vi pare dubbia la Santità d' ENRICO, vi pare dubbia la Santità d' ENRICO, in flagione al acecha; (a) / ro. la moltitudine di tanti lami, tra til numero-d'affolta genit, le face merbara mai deffero feggo verumo di alterazione deffero feggo verumo di alterazione di marza de flano depofino fi erigifica un altro paico, fu di cui a cento e mille gl'infermi poli fi videro guariti da l'orto. malori fino al novero di quattrocenticioquanta / E-limpegno di Dio, si, è impegno efaltazio, che fi prostifa, che (b) zantizabun offe bus-

Non è di tutto ciò il Cielo appagato per rendere al Servo fino la gloria. Stordite, o Signori, al racconso. Il suo Corpo si vide vivo Sangue tramandare, ed in tanta copia, che tutta di Sangue si tinse la sua vesta, se: ne inzupparono molti panni lini, fi. riempirono molte ampolle, e tutte ora fe ne confervano le prodigiofe flille . A. tale infolita effusione vox Sanguinis clamat, che l'anima d'ENRICO fi sposa a Trevigi con un vincolo di Sangue: Sponfum fanguinum tu mibi es. Sanguis clamat, (c) che fenza l' effusione del Sangue, o cavato dalle pupille col pianto, o tratto dalle vene colle penitenze non si timettono le colpe : Sine Sanguinis e Jusione non fit remiffio (d).

O Sangus ! o prodigiofo Sangus ! Vi bolli il dire o Signori, che le geni tutte, come colì nell' Apoca-filii alla vidia dell' Agnoli (venato-gridavano: Riuniteci, a Dio col vogridavano: Riuniteci, a Dio col vogridavano: Redde insu Deo in Sampaine tute (e). Così fu alla veduta di quelli fagrati torremi, di Sangus meliasi losgenetem-Sanguire Abel, classes ENRICO da Dio la gratia fude!

peccatoris', e fi convertonos, ed alife fille del fuos Sangue fa vedono Corsere fille d'addolerato pianto; Clamora la pace tra l'anime; rifeninte: alla venotetta, e fe nes fanno pubblis he riconciliarioni confirmate coli fuo Sangue; Clamat. finalmente fu di tatti il patrocinio, e tutti piangono pet tennerara. Che fe nell' Orto Crillo indo Sangue per apprenfione di colpe addoffate, Fellar eff fudor ejun ficur guara Sanguini (f), ENRIGO effitto tudo Sangue; pet laivazione de'colpevoli ravvedutio.

Due occliere finalmente al fangue: di Geiu in Croce, al Sangue d'EN-RICO fu di quell' Altare . Alla comparía del primo, ed a'miracoli accaduti e della terra che si scuote, e del velo del tempio che fi divide, e del Sole che s'eccliffa, e de' morti che rifuscitano, tutta la Giudea addolorata e mesta il petto battendosi, confesso, che Cristo era il vero figliuolo di Dio : Revertebantur percutientes pe-Hora fea, dicentes : vere filius Dei erat ifte ( o ) . Così alla vitta del fangue d' ENRICO de' storpi raddrizzati, de' ciechi illuminati; di Demonj fugati, di conversioni accadute, di paci stabilite, chi dubiterà afferire, che non sii un Santo, un vero addorivo figliuolo di Gesù, un' anima fregiata di Virtù, corteggiata dalle paffioni debellate coronata colla maellà de' portenti ? Sì, vere filius Dei erat ifte. Dunque lasciare che sclami, sii il suo Sangue pegno di falute a noi, di ficurezza a tutti : Sanguis ejus super nos , & Super

flier, nostro: (b).

Sangue dunque amabilissimo, prodigiossissimo Sangue, forto le vostre stille difendere chi presede con tana a gloria e decoro, con tanta pace ed amore a questa benemerita Città,

<sup>(</sup> a ) Mer) a' dieci di Giugno.

<sup>(</sup>b) Pfal. 50. v. 17. (c) Exod. 4. v. 28.

<sup>(</sup>d) Hebraor. 9. v. 22.

<sup>(</sup> e ) Apoc. 6. v. 13. ( f ) Luc. 22. v. 44.

<sup>(</sup>g) Luc. 23. v. 8. (h) Matth. 24. v. 16.

108 Panegiricò in Onore del Beaté Enrece.

fate Sole a quello Tempio, onore di
Gestò clamar, che èquello efemplafilmo Clero, d'acuretaz di tutto quello a Voi benemerito
Popolo. El lo in faccia di quel Sand,
guel dando fine all'Oszation mia, all'
De Tozzion voltar dirb, che fi il Jangua

id Geste clamar, che è il mio Redenstore: così pure dirò, che il Sangue d'ENRICO clamar, che di me, di Voi, di tatti prefo Dio è, e fatà l'amabise Protettore. Dicavo.



# DISCORSO NELLA CONSECRAZIONE

DELLA CHIESA DELLE MONACHE

D. E T T E

# LE VERGINI,

RECLTATO IN VERONA

DAL P. SERAFINO DA VICENZA CAPPUCCINO

It di 8. Aprile l' Anne MDCCXXXVI.

ESSENDO ESPOSTO IL VENERABILE.

Juntificavi locum-iftum, ut fit nomen meum ibi, & permantant oculi mei, & cor moum, 2. Paral. cap. 7.



Empo v'ebbe, umaniffimi Afcoltatori, che in ravvolgendo nella mente le benedizioni, le e le grazie: sparfe- dal-Signore fopra il maeflofo Tempio di Salo-

mene, neb di folenne di fua conferazione, mirai con- fanra invidia qual tempi, que' buoni Ifraeliti mirai, he videto o propri) codi: accetta à alla Masella della Arilmone, la retiliazione della discontinuo della mirai di la Masella della Arilmone, la retiliazione della consumenta della mirai di la consumenta della consumenta de

io cesso d'invidiare. Imperciocche vidi anch' io, vidi nel falire al Cielo gl' incensi in odore di soavità scendere dal Cielo le grazie e le benedizioni, e tuttora veggo in vece-di nuvola difcefo il Signere posto il fuo tabernacolo nei Sole spandere per ogni dove di quelle mura raggi di luce celestiale. Ne men ampio d'allora è in questo giorno nelle sue promesse il Signore; mercecche risuonare sento dall' alto le medefirme parole . Sanctificavi locum iftum, ut fit nomen moum ibi , O permaneant oculi mei , & cor meum : io ho confecrato questa Chiesa, per qui riporre la mia gloria, i miei occhi, il mio cuore: la mia g'oria, ut fit nomen meum ibi; i miei occhi, permaneant oculi mei; il mio cuore, O cor meum . Venerabile Pastore, che foste della facra funzione Ministro, ed interprete delle voci divine, compiendo voi in quello dì il mio gaudio, la mia corona, non può se non se dilatarsi il mio cuore . mentre da voltri occhi a rincorarmitrapella. un raggio di benignità , che tempera la vostra gloria. Incomincia,

Santificavi locum iftum, ut fit nomen meum ibi : io ho confectato questa Chiesa per qui riporre la mia gloria. Tutta la Terra, Afcoltatori, è ripiena della divina gloria, e come il mendo, e tutta la fua ampiezza è del Signore, così nel mondo e in tutta la fua ampiezza la gloria del Signore risplende . Nen ispunta , dice Agosino, nel prato un fiore, non germoglia fpiga nel Campo, che in quella ipiga, e in quello fiore non fi vegga. espressa, o mio Dio, ta vostra gloria. Nondimeno, come il Sole sebbene ovunque la terra indori apparisca agli occhi noffri glorioso, tale principalmente 6 mostra nella sua casa; così Dio, quantunque in ogni parte, in ogni piaggia impresse abbia le belle orme della fua gloria, ha voluto che vegganfi fegnate, particolarmente nella, fua, Chiefa . .

Qui, peffiamo dir coll' Appollolo, che vi abita la pienezza della Divinità corporalmente, poiche vi rifiede il Corpo Santifimo del Figliuolo di Dio nel Sacramento adorabile dell' Eucaristia. Quel Corpo dietro a cui van sì affannose, al dire del-facro Testo, le aquile reali, che dalle inaccese rupi, e dall'erte cime precipitano per pafcerne con ministeriola avidità. Quell' Anima, quella Divinità, cui non fu conceduto il rimirare all' antico Legiflatore della Sinagoga, benchè sì calde n' esponesse al Signore le suppliche sul giogo dell' alto monte da caligini ingembrato, e circondato da fiamme.

O quale gloria quinci fi spande, talche per l'immenso soverchiante splendore gli Angeli s' abbagliano, e come afferma il Grifostomo: libero: intueri non audent propter emicantem fplonaisrem, sì: quel Angelo ch' effendo beato non per ispecchio, ed in enigma, ma a faccia svelata vede Iddio, a cagione della troppa luce non ofa fiffare lo sguardo in faccia al medefimo Dio fopra l' Altare facramentato : libere insueri non audent propier emicantem fplena.

dorem . Vì fembra firano ? Lo fplendore della glotia divina ancorche infinita fia di fua natura , non, altrimenti. che l'ardore del Sole rifletto in un criflallo . Il quele avvantpa maggiormente, diviene nell' Eucariffico Sagramento di se flesso maggiore : Quindi è, che questo (plendere accresciuto impedisce agli Angeli fifiarvi lo fguardo, quello fguardo, che per altro dalla Scrittura Sappiamo tissare immobile nel Divin. volto: libere intueri non audent prepter emicantem folendorem .

In mezzo a tanta gloria, a sì rage. giante fplendore , che farà di noi , che fiacche sì, e così inferme abbiam le pupille? Come non ci avverrà ciò che lo Spirito Santo afferma allo Scrutatore della Maettà avvenire, il quale rimane, oppresso dalla gioria? Rassereniamo i confusi volti, Uditori, che a questo fine il benignissimo nostro 1ddio , il quale conoice il nottro frale , . comparire, ha voluto agli occhi noffri fotto apparenze neglette, e nuvolofe. Perchè noi poteffimo gli occhi volgere in lui , come umile ancella fiffi. gli . tiene nelle mani della sua Padrona. egli ha nascose nel Sacramento come tre differenti vite, la sua vita Divina, la fua umana vita; la fua vita gloriosa, la sua vita Divina come Ver-60 e Figliuolo del Divin Padre; la fua.vita umana, come il più perfetto, e il più leggiadro fra tutti gli uomini ; la fua vita gloriofa come riforto immortale, e beato . Coreffe tre maravigliose vite, che eziandio fra l'ombre avvolte, manifeste sono a coloro . che al Conditor della gloria affiftono, ed il presente di Dio volto veggono, quasi tre luminose saci agli occhi nostri asconde, la profezia di Giobbe avverando: io terro celata la luce; e quella di Ezechiello : velerò il Sole con .

fosca nube. Ne perciò fia, chi pensi per avventura rimanere ofcurata punto, o diminuita quella gloria, che in quello-Tempio ha ripofta la Maeftà del Signore. Quanto più noi lo miriamo di fembianze ricoperto di oscurità e di annichilamento, tanto più questa tra-

manda

manda luce maggiore. Quando fu che agli uomini fi manifestò la gloria dell' Unigenito Figliuol di Dio ? quando che la confessarono eguale alla gloria del Padre da cui fu generato fra gli folendori de' Santi? Allorche vesti le nostre spoglie, allorchè si fece carne, allorache abitò fra noi come uno di noi : Verbum caro fallam eft , & habisavit in nobis : 'che ne fegul ? Et vi-· dimus gloriam ejus , gloriam quasi Unigeniti a Patre . Lo stesso avviene a lui nell' Offia confectata : gli accidenti del pane, anzi che ofcurare la fua gloria, la mettono in più chiaro lume; nella guifa che le spoglie della nostra carne, anzi che celatla, la rendettero più palefe : Verbum caro factum eft, O vidimus gloriam ejas.

Pollo eid, non vi fara difficile il persuadervi . Ascoltatori . che riposti abbia il Signore in questa Chiefa ancora li suoi occhi; fantlificavi locum istum ac ibi permaneant oculi mei . Ove andrò, dice il Profeta, che Voi non siate, o mio Dio? Se da questa bassa terra falirò al Cielo, colà il vostro soggiorno; fe all' Inferno fia ch' io fcen-da, fra quegli orrori, fra quelle tenebre farò a voi prefente. Per trovar Dio, non abbiamo a cercare o la quercia di Mambre con Abramo, o l'ardente roveto con Mosè, o il turbine con Giobbe, o la pietra occhiuta con Zaecheria . Vicino a noi, dentro a noi , con noi Iddio fi trova ; ovunque l' occhio fi volga ; fi vede ogni cofa effer piena di Dio, da per tutto spira quest' aura divina, e fi fente chiara. mente una certa grave Maestà, ad attestare la divina presenza.

Gio nulla ol'ainte (altrove mi ricorda avelio fatto a voi offervare) in due luoghi principalmente il grande Iddio ha la ida refidenza; nel Gielo, e nel Tempio: Dominus in Templo Sardo (na; Dominus in Calo fode e igu-Quefii fono del miffico Silomone i due più abiati Palagi, l'uno nella cirtà fanta o pacifica, l'altro ne' fuoi confini; e l'uno e l'altro è fondaro fu pietre vive, che gli offerificono Offie fiprittuali. Ingeretiocchè dicera S. Bertfiprittuali. Ingeretiocchè dicera S. Bertnatón, fabbene quelle mura, queffe interes que que de la corpo di maneraile edificio, è opera della mane, e del la voro degli uomini, nondimeno dappoi che la mano del Vefeovo le ha benedette con certemonia il venerabili, de ha fantificate con fatre afpersioni, ple ha confectate con trifini, e con unzioni, 'fon divenute eguali alle mura di zafiro, alle pietre preziole, all' Edificio, cui bagna, e detifica l'impeto del celefte fumore.

Anti In piacer vi troni questa voita tristetrec che Davidde prima della Sede, che ha Iddio nel Gielo, nomina la Sede, che ha Iddio nel Gielo, nomina in Temple, Dominus in Curle 1 y and the della Sede che ha Dio Davida della Sede che ha Dio nel manti della Sede, che ha Dio nel mandolo fanto, che mandolo fanto, chiamandolo fuo. Fore fe per dinotare, che la prefenza, che ha Iddio in un Tempio non Glamen-time della Sede, che che dinotare della Gielo della prefenza, che per dinotare, che la prefenza, che dinotare della prefenza, che que di che della prefenza, che della della prefenza, che la Iddio in un Tempio non Glamen-the fenso a da logora annora in qual-the fenso della prefenza, che la Iddio din el Cielo della prefenza, che la Iddio nel Cielo della prefenza che supportationa della prefenza che la Iddio nel Cielo della prefenza che prefenza che la Iddio nel Cielo della prefenza che la Iddio della prefenza che la

O fe è così, io do ragione a quelle fante anime, che ne' Templi entrando fi fentono fcorrer per l'offa un facro orrore, cambiarfi tutte fi fentono, e queste pareti , e questi Altari , e quefle mura non fo quale fentono infonder loro riverenza e timore. Sono nella Cafa di Dio, ftanno dinanzi alla Maestà sua, in verun luogo l'han più presente. Non possono se non se de-starsi ne'loro cuori que' medesimi commovimenti, ed affetti, che fi destarono già nel cuore di un Patriarca benedetro da Dio, e ripieno della fede delle verità future, allorche abbandonatofi al fonno fu d' uno feabro faffe gli si parò dinanzi aperti i Cieli, il Dio de' suoi Padri, che sece ogni cosa colla fua parola.

Questi affetti voi ben vedete, che non dipendouo nè dalla finezza de marmi, nè dalla pompa degli addobbi, nè dalla ricchezza delle suppellettii si dipendono dalla Divinità de 'mister, che nelle 'Chiese rappresentanis'. E il Divin Divin rabernacolo era fempre lo fleffo e quando poíava ramingo nelle manfioni della foresta, e quando risedeva fermo sopra l'altare di Gerosolima, e quando era ricoperto di pelli ruvide, e quando era adornato di perpora . Nondimeno come i Cieli enarrano la gloria di Dio, perchè in mirarli s'erge la mente noîtra, e si folleva a lodarne il Fabbricatore, e di tutte le universe cose Artefice supremo, così negar non possiamo, che a risvegliare ne nostri sensi i sopiti semi di Religione non conferifca de' Templi la magnificenza esteriore. Vana perciò è quella obbiezione, che le parole efforcendo d'un Santo Padre a noi fanno i Novatori; che ha a fare l'oro nel Tempio? Fa lo stesso, che lo splendore de' Cieli: e narra la gloria del Signore.

Quinci di quanta laude è degna la pietà di quelle Sacre vergini , nelle quali è paffato l' interno impulso di Noemia, e il divoto pensiere, che a rifare le mura della città fanta infiammollo! Non fono ancora tre luftri, che questa Chiefa io vidi in molte parti consunta , e quasi cadente per le ingiurie del Tempo, ch' eziandio le più eccelle moli adegua al fuolo, e gli ar-chi, e le torri a terra sparge. L' Arca tremenda dell' antico patto pareami vedere posta nell' umile Silo sorro ret-to di canne, e col doglicio Profeta quella del Tempio santo lagrimevole quella del Tempio santo lagrimevole desolazione per cui genevano le vie di Sionne Ora ristorata la veggo; e a bellezza ridotta, e ad ornamento, a chi zalo tanto il decoro della cafa di Dio , e l'onore della fua abitazione , efalto, e Dio benedico, che gli occhi suoi vi ripose .

Una sol coda a provar mi rimane, ed è la tenera amorda partailià del Signore nel riporre in quella Chiefa il fou cuate: Leadificavi lecum (ilum, na primanata ibi cor mesur. Voi già vi facet avveduit dal bel principio, che come parlai alla foggia noltra in attribuendo di più già vi più coi ma trabata del principio del presente di più già coi in attribuendo di più già coi in attribuendo di con que del presente del la traccia feguendo di core; e che la traccia feguendo di faco trafto con quella depreficione vo-

glio dinotare, che nelle Chiefe a più larga mano le fue grazie sparge, affluentemente le dona, e non impropera.

·Io fo, asceltatori, io fo la beneficenza effere virtù così ingenita al nofire buon Iddie, che non v' ha luogo in cui lasci di esercitarla. Ovunque si stende l'ampiezza del suo dominio, e per ogni dove si estende, per tutto magnifico fi mostra, e liberale, e quanto di bello ci fi para dinanzi non è altro, che un raggio della fua Bontà, il quale penetra e riluce in tutte le cole. Egli è, dice il Profeta, che cuo. pre il Ciel di nuvole, e dal loro feno fa le pioggie scendere : egli , che ne' nu aridi monti i fieni produce, e l'erbe per pafcere gli animali, che hanno da servir agli uomini: egli che a corvi stessi provvede il vitto, quando derelitti col loro crocitare par che chiamino Dio in lor ajuto.

Ma che per questo? Ma che? Io non trovo nelle Scritture facre, che fiafi obbligato con sì forte impegno a pioverci altrove in feno le fue grazie. come s'è obbligato nelle Chiefe. Vi ricorda ciò, che diffe a Salomone nel giorno appunto che fi confecrò quel sì memorabile alle venture etadi famofo Tempio ; Se, diffe egli, fe io chiuderò il Cielo, e non iscenderà la piog. gia a fecondar le campagne, fe le locuste roderanno i seminati, se infettata l' aria in vece d'alimento darà a' cittadini nel respirare il veleno, e col veleno la morte, ed i popoli verrarno a questo luogo ad implorare la fospension da' flagelli io dall' alto mio trono esaudirò le loro suppliche-, spezzerò l'arco, e gli strali, e cangiando in pioggia le folgori, li riempirò della mie benedizioni . Benignissimo Iddio . fe sì ampie furono le vostre promesse, ove si svenavano a vostro onore tori ed agnelli , quali faranno , ove per parlare con Agollino, Offia infieme, e Sacerdore, Offia quanto alla carne, Sacerdote quanto allo fpirito si facrifica il vostro medesimo figliuolo! Tanta parzialità verso un luogo,

ove fi cuflodivano l' Arca , la Manna ,

la Legge, e non farà maggiore ove si conservano le preziose reliquie de' Martiri, e Gesucristo medesimo itssede sa Mentre un Profeta così v'invita, su-

noffri altari ?

Quand' anche mai inforgermi potesfe dubbio alcuno degli altri Templi, non fia certamente , che inforgermi possa di questo, che sotto il titolo di S. Maria Maddalena con sì pie ceremonie oggi viene consecrato . Imperciocche quel Dio, che a' servi suoi pro-mise di voler corrispondere con una mifura e piena e calcata, e fopra abbondante, non può non riguardare con occhio di benevolenza speciale quella Cafa, che al nome è dedicata di colei , la quale tante volte l' albergò nella propria , vestito di spoglia mortale - Sopra tutti i Tabernacoli di Giacobbe, parmi egli dica, io amerò queste porte, sarb memore di Raab, e delle finezze , che io ricevei nella fua cafa.

Sicuri per tanto, che esaudita ritorneravvi nel feno la vostra orazione . che benigno inclinerà Iddio l'orecchio alle vostre voci : concorrete , o Popoli , a questo Tempio con letizia e con giubilo, che il Profeta v'invita in un fuo Salmo. Entrare nel cospetto del Signore con esultazione , rammentandovi , ch' egli è ll Dio vostro, e ch' egli ha fatto voi non voi voi fleffi . l'opolo fuo, e pecorelle de' paschi suoi insinuatevi in quelle porte, e penetrate quefli atrii per dar lode all' Altiffimo colla consessione, e cogl'inni. Perchè in formma chi è più foave , e più delce di lui? O come è ererna e indeficiente la sua misericordia? E a quale ge-

cherà giammai di fua parola? Mentre un Profeta così v'invita . fuperflua cosa io penso altri slimoli aggiugnere alla pietà vostra, onde si porti di sovente a vedere la voluttà del Signore, e visitare questo suo santo Tempio. A voi volgerommi piuttoflo, a voi , facre religiosissime Vergini , e qua e la le sparse cose in un raccogliendo, andate pure, dirovvi, andate innocentemente fastole , poiche quel Dio, che in questa Chiesa ripose la fua gloria, i fuoi occhi, il fuo cuore, e cuore, e occhi , e gloria in voi altresì ripole. Ha ripollo la fua gloria. perocche che altro siete voi se non altrettanti facramenti ? Virgines . così chiamovvi il Santo Martire Ignazio, Virgines funt Christi Sagramenta . Imperciocche ficcome il Sacramento dell' Altare sotto gli accidenti del pane contiene il corpo del Signore ; così voi fotto il velo della carne, e del corpo mortale serbate la purità e lo spirito degli Angeli . Ha riposto i suoi occhi , perocche Gesucristo Pontefice de' beni futuri invisibilmente vi ha consecrate in fue Chiefe, allorache nel giorno di vostra letizia, giorno di desponsazio-ne vi ha elette in sue spose. Ha riposto il suo cuore, comunicandosi a vol con effusione, che è quel terzo speciale modo di comunicazione", col quale, a detta di Ricardo di San Vittore, fa egli partecipi di sue grazie l'anime noftre . Onde a voi pure il citato tello giova applicare : Santificavi locum iftum , ut fit nomen meum ibi , & perma-

neant oculi mei , & cor menm . Diceva .

# PANEGIRICO

# SANTISSIMA VERGINE

RECITATO

NELLA CHIESA DI SAN MOISE

DAL MOLTO REVERENDO PADRE

# SEBASTIANO PAOLI

DELLA CONGREGAZIONE DELLA MADRE DI DIO.

Istorico del Sacro Militar Ordine Gerosolimitano,

Nel corfo Quarefimale dell' Anno M D C C X L V I.

Stabat junta Crucem Maria Mater ejus .



Piè di quel patibolo, ove fpira il Figliuolo affifie la Madre: a piè di quella Croce, ove agouzza Gesù, è prefente Maria; Angeli della pace che piange-

ste mramente fulle rime del fanguimede Cattario, non si gai questa la
mede Cattario, non si gai questa la
mede corribite delle vostre lagrime ?

Siffir marigini del Golgota, che colassa vi squarciasse per ribrezzo, e
per pietà, non perendese già di qui le
iorri ragioni del vostro doloroso risentimento? Ah the se è così, come così
dovere esfere, non potevano avere motro più guilistaca ne il vostro piano, non
to, ne i vostri squarci. E chi mai dele creature, in quell'ordine esfa si sossignio vassissime di orrore o ratternet
le lagrime, o non distassi Vedere un
Figlio e, questo Figlio esfe Gesil» mu-

rire fovra un patibolo da condannato! Vedere una Madre , e questa Madre effer Maria , affistere agli ultimi sfinimenti delle sue agonie ! Oh Dio! che funefto spettacolo, atto pur troppo a far piangere gli Angeli , e intenerire i macigni. Ma non voglia già il Cielo, che questa stessa giustizia del vostro rammarico, abbia ad effere stamane un rimprovero troppo dovuto alla nestra ingratitudine . Angeli della pace , saffi del Calvario , e che direte : se raccontando io , qual lunga storia di angoscie , di desolazioni , di patimenri, si racchiuda in queste brevi parole : Stabat juxta Crucem Maria Mater ejus non mi riuscirà di riscuotere da tutto questo divoro Uditorio ne un fospiro dal cuore, nè una lagrima dalle pupille : Arrenderene l'efito per effere nella gran valle testimoni veraci, o della nostra compassione, o della nostra insensibilità.

Per quanto fiano penole, e forti le agitazioni , cagionate in un' anima dall' amore, passione veementissima e difficile molto ad effer retta, tutte nulladimeno debbono cedere a quello (concerto maggiore , con cui il vedere in pena l'oggetto amato, tutto fconvolge, e scompone il cuor di chi ama . Nè chiamerei in tellimonio le vostre fiamme, fe le credeffi innocenti ; ficcome in ogni uno che vive foglione effere comuni . Qual pena intanto fatebbe la vostra, in vedere cinto da manigoldi, e straziato a talento loro colui, o colei, cari oggetti delle vofire tenerezze , e occupazione amabile de' vostri pensieri i Non è forse vero, che da una vedura così difguftofa, cagionato ne' vostri spiriti un movimento difadatto, e difarmenico, e poste tutte le potenze dell' anima in difordine, ed in iscompiglio, vi fentirefle caricare da quell' ambafcia e stringere da quel penoso tammarico, per cui alle volto ci suole riuscire odiofa neceffità il dover vivere? Ma fe Voi foste Madri, e chi pena vi fosfe Figlio, con quale penosa circostan-za le vostre assizioni si aggraverebbono? Se è vero , che il dolore debbasi mifurare dall'amore, effendo questo in chi è Madre oltre ogni credere imilurato, pensate Voi , fino a qual segno dovrebbe giugnere la fua pena, in veggendo l' ainato Figlio in travagli ? Qual pericolo potrebbe mai trattenerla , ficchè non correlle , o a liberarlo , o a morir feco ? Qual morte non incontrerebbe con genio per rifparmiarfi unatal vifta?

Noi però, ragionando di Maria, che vode morire Geiù, put troppo fiamo nel cafo di tagionate di una Madre, e he vegga patier il Figlio, a vu gnashè il paragone da Noi fecto, di miturare il doitor dell'amore, non debundifiama Madre, fe volere, che Noi giugniamo a capire l'accibità del voltro delore, faceti intendere una tradicalità del voltro delore, faceti intendere una cincilia del voltro delore, faceti intendere una contra l'accibità del voltro delore, faceti intendere una contra l'accibità del voltro delore, faceti intendere una ferio dell'aminea voltra verefo il vonero dell'aminea mava Cabite l'ama-

ya con un amore di Madre ; ma di una Madre come Maria, e Madre di un Figlio come Gesù. Le altre Madri amano il Figlio ; ma con un cuore . la di cui porzione migliore , viene occapata da' altri affetti diverti molto da' quei di Madre . Pretendopo ivi avere la parte loro l'amore di Figlia, com cui ogni Madre ama il suo Genitore ; l'amore di Spofa , con cui ogni Madre ama il Conforte ; l'amore di Sorella, e di Congiunta, con cui ogni Madre ama i Fratelli , ed i Parenti : Per non dirvi nulla di quella baffaturba di affetti più vili sì , ma nullameno vigorofi degli accennati; i queli vasti di numero, e vari di genere occupano tanto spazio di cuore delle Madri, che spesse volte al Figlio ne rimane la minor parte . Maria fola avea un cuore tutto di Madre , e in esfo , o non eranvi altri amori , o si riducevano, come a loro primiero fonre, a quel di Gestr. Questo occupava-ivi le veci ancora di Padre, di Spofo, di Fratello, e di Parente, impoffeffatofi di tutro quello spazio , che in ogni altra Madre, deve dividetti a con-tentare quei diritti di affetto, dovuti naturalmente ad ognuno di costoro -Ora paramonate Voi una Madre . la quale con una porzione di cuore sì picciola , nulladimeno ama tanto ardentemente il suo Figlio, e Maria, la quale con tutto il fuo cuore , quanto egli era grande amava fenza paragone affai più ardentemente il fuo Gesù : e dal penfare, che quella prima Madre non avrebbe potuto in como veruno relistere alla grave angolcia di veder morire crocififo il Figlio, paffate a riflessere, quanto mai doverse effer grande, e quanto spietato il dolor di Maria nei veder morire crocifilo il .

Vode ella morite un Figlio, la di cui bellezza, le qualità amabill, le maniere dolci, e (navi fi farebonofatre amare dalla cruddità, e dalla barbarie medefina, se aveifero avuro cuore. Un Figlio amato da lei per genio, amato per inclinazione, amatoper debito, amato con tutto P amore dovu. dovuto al suo Padre , al suo Sposo , al suo Benefattore, al suo Dio, amando in esso e quella vita che a lui diede, e quella vita, che da lui riceve . Vederlo poi morire ; e morire come morì! Oh Dio, che tormento mai dovette effer codesto ! Quel Corpo santissimo maneggiato con tanta venerazione e rispettato dalle di lei umili rivetenze, lo vede ora facero e fanguipolo elpolio nudo alli (chernide' Manigoldi, e alle beffe del Popolo . Vedeva grondare da cento piaghe quel Sangue, da lei sottratto con tanta sollecitudine alle politiche perquifizioni dell' empio Eroce, e a cui avea dato col proprio latte l'aumento. Quegli Oochi, ah sì quei begli Occhi, valevoli a rafferenare con un fguardo folo l' angoscia di mille cuori, e che già aveano vinto, e l'avarizia di Matteo, o le sordidezze di Maddalena , li vede ora coperti da nera nebbia di morte : quelle Labbra, an st, quelle dolciffime Labbra, che con i loro foavi accentieransi tirate dierro le turbe Evangeliche , dimenticate de' loro lunghi digiuni , vede ora che pallido lividore le ricuopre, e funella tintura di agoniale contamina . Quel Voito , ah sì quel vaghistimo Volto, in cui gli Angeli desiderano di fpecchiarsi , vede che chinafa giù cadente, e languido, ricolmo tutto di fangue , e di vergogna .. Oh Die, che fiera vista per una Madre! Stabat · juxta Crucem Maria Mater ejus ,

Almeno Maria poresse unirsi a quel Figlio , e stringersi a quella Croce . Codesta in tal caso sarebbe dolorosa fol per metà, e la Madre recando qualche sollievo a Gesia, alleggerirebbe delfuo Calvario il Calvario del Figlio . Ma oh di Madre , che vede penare , e morire un Figlio, circoffanza dolorosiffima ! Altre Madri videro per av ventura morire un Figlio, ma come morir lo videro ? Giacente in letto ... attorniato da' Parenti, affistito da' Familiari , compatito , e confolato da tutti . Maria lo vide morire fovra una Croce in mezzo a due ladri, attorniato da' Giudei ; una parte de' quali lomalediva , l'altra lo rimproverava ,

tutti lo bestemmiavano . Altre Madri videro morire un Figlio ; ma quante volte in quell' ultima malattia lo confolarono? Quante altre gli reffero latella inferma e cadente ; gli afcinga-rono fulla fronte il freddo fudore della morte, e gli tennero la fua , stretta nelle proprie mani, quasi in pegno di quell'amore, che volevano serbargli ancor dopo la morte? Ma nulla e: poi nulla di ciò fu permello a quelta povera Madre, Vedeva ella il fuo die letto Figliuolo, pendere da tre barbari chiodi su rozzo legno ; vedealo stirarfi per lo dolore , contorcefi per lofpalimo, fenza poter giungere a stringerselo una sola volta al seno, sussurrargli all'orecchio l'ultimo addio, efigillare con un bacio l' amara separazione. Chinava Gesù il sacro Capo, oppresso dal numero terribile delle spine, ne la Madre poteva stendere una mano a reggerne le languidezze. Girava Gesù l'occhio squallido e smorto: a cercare da deftra , e da finistra chilo confortaffe , nè poteva la Madrestringerselo al collo, e dirgli consolatio Gest mio . Grondava fangue Gesti .. chiedeva Gesù agonizzante un forfo d' acqua, ne porè mai la Madre o fa-, sciare una di quelle aspre ferite , olasciar cadere su quelle arse moribonde labbra una stilla di pianto . Qualespettacolo dovette mai effer codesto ?-Vedere una Madre a' piè della Croce, stendere le braccia , avviticchiarle a quel tronco per giugnere al Figlio, nèpotendolo fare , lasciarle piombar giù fiacche e spossate ! Vedere un Figlioin Croce col Corpo in aria , cogli oc -chi in terra, col cuore sopra la Madre, ne poterla stringere fra le braccia! Io muojo per gli Uomini, doveadirle Gesù : e a me- conviene baciarecon umile fommissione quella mano .. che vi flagella , dovea risponder Maria . Questi sono sospiri : prendeteli per vostra scarsa consolazione, comafospiri di una Madre, che non può far nulla di più , sa non dolersi , dovea dirgli Maria. Quello & sangue, prendetelo, e per riparazione del genere, Umano offeritelo poitamente colle vofire raffegnazioni all' eterno Padre, come fangue di un Figlio, già preflo a terminare l'universila redenzione, dovea rifonder Gesh. Ah Madre! Ah Figlio! Ah Maria!: Ah Gesti! Miferi di noi, se abbiamo un cuore così ollinato, cui meditazioni cotanto tenere nonammollificano!

Gi fuol tirare fugli occhi le lagrime una Madre, allora quando nella morte di un suo Unigenito piange la più senfibile delle sue disavventure . E pure quanti ajuti , questo suo dolore suol mai avere : e quanti lenitivi fuol mai il Mondo recarle in congiuntura così fatale! Morto il Figlio, rimangono per confolarla il Marito, i Fratelli, i Parenti, gli Amici, i divertimenti, gli fpaffi: i quali tutti nel lungo andare de' giorni e faldano l' acerba piaga , o poffono ancora rammarginarne la cicatrice. Maria fola perde un Figlio e perde in esso quanto avea di bene nei Mondo. Sovra il di cui fammuinolo eadavere piange colla morte del Figlio, che amabil Figlio l' era Gesù; quella del Padre , che Padre amantilfimo gli era Gesù ; quella dello Spofor the care sofo eli era Gesù : quella di ogni fua consolazione , che unico suo sollievo era Gesù : nune orbor-Patre; uditela colle parole del suo divotiffimo San Bernardo , nune viduor prole: nune deflisuor sponfo, omnia perdo te terdiro . Delle ine lagrime , oh quanto numeros sono gli argomenti ! Del suo pianto, oh quanto vaste sono-le cagioni! Che più le rimano perduto un Figlio sì grande , sì dolce , sì amabile? Dove trover's di che compenfare una tal perdita? Dove un talantidoto con cui difacerbare una talpiaga? Dove un conforto, con cui mitigare una tale ambafcia?

Ferfe nelle divote Marie? Ma quafle ancora, involte nelle lagtine, enelle afflirioni-, hanno più-bitogno di ricevere conforto, che maniera di darlo. Negli Appoftoli? Ma effi già tutti fuggirono , o non avendo coraggio di fegoitare il Maeffra, o non reggendo loro il cuore da voderne la carnificina, e, la morte. Nel diletto Discepolo? Ma quanto è duro , e quan to è penoso questo cambio , dice San Bernardo: Giovanni per Gesù! un Flglio dell' Uomo per un Figlio di Dio! In Dio forfe? Ma non vedete Voi ,. che sdegnato fulmina sovra del Figlio: e rifguardando in lui le colpedegli Uomini, l'abbandona, e pare che lo dimentichi ? In sè medefima peravventura , divenendo ella stessa consolatrice de' suoi travagli ? No , crediatelo, no: poso farebbe flato il dolore di Maria, se le avesse permesso piangere affolutamente la morte del-Figlio , fenza obbligarla per un altroriguardo a volerla. In tanto argomento di lutto, non folamente le fu negato il consolarsi ; ma bisognò che ella flessa co' suot voti ajutasse la barbarie de' Manigoldie bisognò che ellastessa co' suoi desideri appendesse il suo-Gesù fulla Croce . E in far ciò , chir può immaginarfi quali, e quanto fpiotate fossero le convultioni delle suematerne viscere?

Udii già da un sacro Oratore, da cuiperò alteraronfi le circoftanze di un fatto scritto da uno Storico Greco . ( Sozomen. apud Baronium Ann. 300.) narrarsi , che ad una Madre , la quale giaceva angosciosa alle sponde di unletto , .ove infermi d' uno fteffo atumore velenoso, agonizzavano due suoi gemelli Figliuoll: Noi, diceano i Medici ? vi diamo quasi per certo la salute d'uno di questi; ma bisogna lasciarfi porre in un pericolofo forfo quelia. dell' altro. Tenreremo con acuto, ma cauto ferro un tumore : chi sà se altaglio penolo morirà il pargoletto; mafrattanto Noi offerveremo la tea qua-lità dell' umore, che laddentro riftagnafi, e prenderemo tume per rifanare il Fratello . Voi configliatevi colvostro amore, per risolvere qual de' due volete confacrare alla falvezza dell' altro. Ma a me fonta imbedue ugual-mente cari, perchè imendue mi fono ngualmente Figli , loggiunio la Madre : ma a Noi , ripreferta Medici , non dà l' animo fanarne uno , fenza impianarne un altro : ed è poi meglio , che: vei seguitiate ad esser Madre col do .-

lore di una morte, che fenza Figli col dolore di due. Or via fia così, riprese la dolente Genitrice . Ma qual di questi esporto al pericolo , e qual di questi riferberò alla speranza di vivere? Ah viscere del cuor mio , aitemi . chi di voi mi ama più, cel di voi mi ama meno? Configliate voi Pamore, configliate voi la crudeirà di vostra Madre : chi ho da perdere , chi ho ha confervare! Indi rifoluta : finiamo!a , foggiunfe; ragliate questo, e a me ferbate quest'altro. Ah no, fermate : que-flo appunte m' è troppo caro : cambiamo la forte : datemi questo, e si conceda alle vostre esperienze quell'altro . Oh Dio! ne pure : quell' occhio lauguido, con cui mirami fa pietà . Partite, che io li voglio ambedue; ma mifera me, amendue li perdo: e io pur troppo veggo ne' loro fguardi languidi la giuffizia della mia dubbiezza, l' affanno della mia irrefoluzione, il mia tormento . Ne potendo più reggete alla grave angolcia del cuore, oppressi gli spiriti , ristagnato il sangue , stendendo la destra ad un Figlio, la sinistra ad un altro , in mezzo a quei due moribendi cadde, e morì . Maria era Madre di Gesti, e Madre di noi altri Peccatori . La Giustizia divina postasi in mezao di entrambi alto gridò : o questi eternamente dannati , o questo merto ; o questi perduti , o questo crocififfo . Diede allora la cara Madre uno fgnardo a Gesù , uno fguardo a' Peccatori : e chi di voi , diffe , ho da confacrare colle mie rassegnazioni all' ira del Padre, che vuole o voi rovinati, cari Figli, o voi morto, amabil Gesu . Quindi firertis al materno feno i Peccatori rifoluta e costante, avendo avanti gli occhi l'umana redenzione :-Stabat ut non dolorem Filii confideraret ; fed ut falutem bumani generis expedaret (S. Anfelmus). Padre, diffe, eterno Padre, falvate questi, e codesto muoja: e sieno adempiuti i vostri alti voleri. Ne aspettate eià , che il mio amore vi preghi ad usar seco pietà . So che quando Voi comandate, ogni fupplica farebbe delitto : e fo che a me tocca a patire, e a voler bene al-

la cagione de miet Pasimi. Io intranto, qualora, conò vi piaccia, condurrò Critlo forra il Calvario; io l'inchioderò fulla Croce : io branerò lavittima, qualora il fagrifizio abbiafa a cumpiere permano della Madre. Voi però lapere, qual dolore accompagni quellemie umil raffegnazioni ; e quanra ambaica queda offerra dolorofica, imm mi coli ; nulladimen Voi coal volete, e coal fix: non mos., Pater, fed tua vuolanta fiat.

Ma (e Maria non può confolarfi con altri , ne fervire di conferto a fe medesima , perchè non cercarlo nel Fi-glio? Se l'anima sua è tutta fiele , perchè non raddolcirla nel cuor di Gesù che finalmente è cuor della Madre Colà gli afflitti trovano tutt' ora di che appiacevolire le loro disavventure, perdendo d'occhio le propie miferie collo (vantaggioso confronto di quelle del Crocifisso. Che fate dunque , o-Maria ? Perchè non ricovrarvi , colomba imarrita, in quest' area di pace? Perchè non ripararvi dalla tempella de' vofiri (pafimi nel Coflato del Redentore ? Qua dentro , que è milericordia per Noi , the Poffendiamo , non vi farà forfe per Voi , che lo compatite? Qua, dove si pengono al coperto le mostre colpe, ne sarà forse scacciata la vostra innocenza? Ma che barbara pietà di configlio è mai la noftra , Uditori ? Come vogliamo Noi , che l'afflitto cuore di Maria, si ricco-vri nel cuore del Figlio, se appunto. nel cuore del Figlio è tutta l'afflizione della Madre ; ficcome sta nel cuore della Madre l'afflizione del Figlio? Per una vicendevola scambievolezza: . di affetti abitava l' Anima di Maria. nel Cuor di Gesù, e l' Anima di Gesù nel Cuore di Maria. Quindi ficcome nel Figlio penava la Madre, nella. Madre altres) era tutto il dolore del Figlio . Due volte erano i tormenti barbari col nostro Salvatore ; e perchè gli ferivano le membra del corpo , e . perchè gli straziavano in fono l' Anima di Marla; e due volte pure con : Maria spietate le pene : e perchè le -

firaziavano l'anima propria, che ella,

avea.

avea nel cuore del Figlio: e perchè le crafiggerano l'anima del Figlio nel proprio seno: Torquecarar magis in Filio, quam si terqueretur in fe, dicea di Maria il divoto Amadeo: plus del Maria il divoto Amadeo: plus del considera de me, quam de fe: dicea di Geliotte de me de m

st la Vergine a Santa Brigida . Per fare intendere un cambio sì dolorofo di fpalimi , non li ha migliore espressione di quella del Proseta , laddove rassomiglia ad un mare le pene del nostro Cristo: Magna oft velus mare tontritio tua : E altrove : veni in altitudine maris , & sempeftas demerfit me ; e altrove : intravemnt aqua ufque ad animam meam . E qui due propietà vi propongo ad offervare nel mare . La prima dentro di sè: la seconda suori di se. Per nascolli, e non conosciuti canali, lafcia egli travafare fuori disè una parte dell'onde. Queste trasfondendosi, e stravasandesi a poco a poco nelle viscere della terra , qua e amanti di quella libertà che perdero-

no, sbucciano fuori all'improvvilo, e fpogliata nelle spelle doro filtrazioni la natla amarezza , dove zampillano in fonti, e dove diramanti in tivoli. Nè guari và, che accresciute coll' unione dell' altre , con effe frammischiate per via , tornano con impeto a traboccare in mare , restituendo ad esso per un folo e furioso canale ciocchè da lui riceverono per cento fcaturigini affai più picciole, e più piacevoli. Questa è la prima propietà , offerviamo la feconda . Spinge il mare verso del lido distribuite in più schiere l'onde orgogliose : le quali accavallandosi l'una l'altra, e l'una l'altra dandoli furiofamente alle spalle , accostanti con tal veemenza al lido , che pare che lo fommergano . Flagellano con rabbia le spiaggie, e lasciate sovra le fponde le spume del loro furore retrocedono in alto , a caricarli di nuove collere per iscaricarle di nuovo sovra l'arene. Ed oh come, e in quella ed in questa propietà raffomigliani il maze a la paffione di Crifto, e alla com-

passione di Maria, Diviso in più par-

ci niciva il dolore dal Figlio. Una

porzione dal fuo capo ne trafmettevano le spine; un' altra dalle mani i chiodi ; dolore ufciva dalle fue fpalle lacere da' flagelli ; míciva dolore dalle labbra assureggiate dal fiele , dolote dalle lividure , dolore dalle contuisoni, dolor dalle piaghe : Ora questi, lasciatemeli chiamar così , rivoli di dolore per diverse frade ponevano foce unitamente nel cuore di Maria ; e indi uniti , e mescolati a guisa di tortente furiolo , che rovesciatoli sopra degli argini inonda i campi, e le valli , sboccavano un' altra volta con tutto il lora impeto nel cuor di Gesù . Là ad uno ad uno straziato aveano l'anima di Gesti nel cuor della Madre, e qua tutti insieme firaziano l'anima della Madre nel cuor di Gesù. Quanto vi dico è una divota meditazione di San Bernardo : Tantus erat impetut paffionis, at Matre impleta , in filium iterum redundaret . Enli era Gesù, ella era Maria il mare di questi spasimi : ma dla era ancora il lido di codesto mare . Il dolore dopo ellersi scaricato nel suo seno di tutte le sue amarezze, tornava poi nell' alto mare della passione del Figlio , a prender nuova forza, e a far impete un'altra volta nel suo angustiato cuore. Qua rompevali ogni tormento del Calvario, qua frangevali ogni foalime della Croce : His confringes tumentes Auctus suos . Povero cuore ! povera Madre ! Confideriamola in mezzo a queflo barbaro scempio , Anime devote .. e tenero fenfo di compaffione vi tocchi il cuore, e ve lo disfaccia in pianto. Qual mai più bella occasione di questa ! Qual più tenero argomento di lagrime , che questa Croce , questo Figlio, e quella Madre ! flabat junta

Crucom Maria Matra ejar.
Fosse almon finito colla mostre del
Figsio il dolore della Mastre, e non
fi suffe fatre più barbaro, quavto più
ebbe vicino a st il fuo morto Gesà.
Tre ore avea fospirato l'inficite Donna a più della Croce; senza mai poter giugnere a dare un abbraccio al
suo Figsio. Ora che è morto glisio
gettano in seno trosco cadaver, maiguettano in seno trosco cadaver, mai-

sa di carne infranta e lacera , e ridotto sì che non avea più sembianza d'uomo. Quando la morte entrò la prima volta nel Mondo, e si sece vedere la prima volta nel cadavere dell' uccifo innocente Abele, qual mai dovette essere il dolore di Eva, in vedere quello spaventoso frutto del suo peccato? Rimirando gli occhi fanguinoli , e lividi del Figlio morto, quel volto pallido e sparso di un orrore non più veduto , imorte le labbra , forde le orecchie, muta la lingua, la deftra, che alzata ricadeva già , la testa , che a non reggerla traboccava ful petro : in vece del Figlio un tronco di carne . in vece di Abele un non sò qual uomo inutile e freddo : mi credo bene , che abbandonatali fopra afflitta oltre modo , e dolente : malederto , avrà detto, il mio peccato, maledetta la mia disubbidienza : ecco qui dove le mie colpe hanno ridotto un Figlio ? ecco a qual distruggitrice della nostra umanità , abbia io sperto l' ingresso nel Mondo? Ma se ella pativa , avea anche peccato. Ma che di male avea fatto Maria, a cui gertano in grem-- bo il suo Gesù , morto per i nostri peccati? Offerva ella ora l' una , ora l' altra di quelle care ferite , e quelle bacia , e questa rerge , e non fenza angosciosi risalti di cuore , ora d' una la vaftità , ora la profondità dell' altra mira e considera ; ed oh , dice , quanto mai ingratissimamente vi hanno trattato gli uomini / Con quelle pungentissime spine ricompensarono in questo capo gli amorevoli disegni delta redenzione umana. Con quelli chiodi premiarono la queste mani , tanti miracoli feminari a prò loro . Questo amarissimo fiele su la barbara ricompenla di tanti inviti , con i quali si graffe dietro le turbe beneficate . Quanto mai costò a voi l'averli amati, e quanto mai dovrà costare a me l' avervi perduto . Quindi rivolta al Cielo: così mi rendere, eterno Padre, il voftro Figlio? Rivolta agli Uomini : che mai di male vi fece Gesù per poi doverlo trattar così ? Rivolta alle pictole Donne , che l' accompagnava-

no : mirate , o Figlie , fe v'è dolore . da fare al mio dolor fomiglianza ? Vite fortunata , che era io fin tanto ; che il mio bel grappolo mi arricchiva! Ora vindemiavit ene Dominus : eccolo qua da fiera falce di morte reciso . Donna felice che fui , fiu tanto che visse, chi poteva lusingarmi col dolce nome di Madre: ora possis me desolaram : eccolo qua colle fue membra mutole, e fredde. Quanto fereni, e quanto chiari tramontavano i giorni per me . fin tanto che poteva stringermi al seno il mio confolatore : ora fon ross die marore confecta : Eccolo qua divenuto luttuolo fine de' miei conforti . e inconfolabile principio de' miei lunghi martiri .

E veramente fint bene, Uditori , il

Calvario, del Figlio; ma non finì già col Calvario del Figlio, il dolore della Madre . Discese ella dal monte , ma recando feco nella memoria delle fue disavventure l'acerba durazione del fuo cordoglio. Lasciò la Croce, per-de di vista l'infauste cime del Golgoia; ma feco venne a tormentarla la rimembranza funestiffima di tutti quei natimenti, che aveano chiufo laffonta 'infame tragedia di un Deicidio . Nel Levitico comando Iddio a Mosè, che se taluno de' suoi Ebrei , fosse stato toccare da una malattia schisosissima qual è la lebbra , offerire dovesse in olocausto due vittime innocentistime : o sossero passeri, o pur colombe. Questa però dovea essere la ceremonia del fagrifizio . Una di quelle vittime fi diffanguaffe : reftaffe viva quell' altra : e questa viva tuffarsi dovesse nel sangue della già morta. Cui poscia tinta. e grondante di sangue si desse libertà di volariene, purche recasse, ovunque givane, nella memoria della già morta, compagno indivisibile il suo dolote . Unum immolari jubebis : alium tinges vivum in sanguine immolati . ( Le. vit. 14. 16. ) Ahi Madre dolorofiffima . quanto mai fu fiera e penofa la parte toccatavi nel fagrifizio, che per la brutta lebbra delle nostre colpe , fi consumò dal vostro Figlio sovra il Calvario! Chiuse egli in poche ore le sue

divi-

divine labbra; chind la maestosa fronze, e sparito a quei begl'occhi di Paradifo il nostro giorno, finì la fua vita, e la fua pena: unum immolari jubebis. Ma voi tutta immerfa nel fuo fangne, giacchè al dire, di Gugliel-mo Parisiense, sangue è la vostra men-te, sanguinosi i vostri pensieri: rubebant materne ille cogitationes sanguine compassionis, portate con voi il voftro martirio : e terrorella afflitta . e fconfolata recate ovunque gite il pianto, e l'angofcia : tinges vivum in fanguine immelati. Dopo una Croce fevta un' altra di maggior durazione v' inchioda la vostra memoria : dopo un Calvario, un altro meno strepitoso, ma non però meno barbaro , ve ne dipinge alla mente la fantafia. Ogni fibillo d' aria vi risveglia la rimembranza di quei flagelli, che fecero delle membra del vostro Figlio sì mal governo: In ogni fiepe, in ogni fratta Voi rivedete quelle acutissime spine, che lo trafiffero, in ogni albero, in ogni pianta Voi riconoscete quel crudo legno, in cui appefo a tre chiodi fi mantenne sì lungo tempo il -vostro Gesti. Gesti vi rammentano quelle strade, per dove passeggio: Gesti le turbe beneficate : Gesù i Discepoli : Gesù chiamano i vostri pensieri: Gesù ripeteno le vostre voci : Gesù figurano i vostri fogni, Gesù chiedete dal Cielo: Gesù dagli uomini. Ahi dentiffimo Sagrifizio! Ahi lungo fiele dato in cibo non in beyanda : Dederunt in efcam meam fet. Tinges vivum in fanguine immolati .

Ma che faremo Noi, ora che la nofita affitta Madre, lafcia la Croce fu quelle fanguinofe cime, e ne porta feco l'immagine, imprefia nel fuo Verglaal feno ? Deh accompagniamola , Anime divote, che qui m' udite, e Voi deh afpetrarect Genitrice affittifiam. Se perdede un Figio croclafio prendere in compagnia que i precubiento en compagnia que i precubiento en compagnia que i precubiento en confidencia dei formo la cagione de' vofiti fondriu, i en nofite colpe traditoreo il vo-fito Geta lo trafifero colle fone, lo Tempo IV.

lacerarono co' flagelli, lo confeccarono con i chiodi, lo bestemmiarono, lo maledissero, l'uccisero. Ah colpe, ingratissime colpe! Noi le derestiamo. le abbominiamo; intercedereci Voi la grazia di deteffarle, e di abbominarle per sempre. Ma già la nostra Madre ha lasciato il Calvario, scendiamo Noi ancora, ma avanti di foendere, contentatevi, che io vi ponga in mezzo a Gesù crocififo, e a Maria angustiata, e con i più vivi fentimenti dell' anima vi dica: Tornate, Uditori, a' vostri traffichi , a' vostri interessi , a' vostri impieghi, e se vi piace ancora a' vostri onesti -divertimenti; ma non vi scordate mai di aver con Voi un' Anima, la quale costa tutto il Sangue a questo Figlio, e tutto il cuore a questa Madre.

#### SECONDA PARTE.

L nostro buon Redentore, difleto fovra il duro setto della Croce, compiè il fuo tellamento, cui poi al dir dell' Appostolo San Paolo dovea avvalerare la morte del Santiffimo Teflatore. E prima prega per Noi crocifisfori , o Padre , dice all' eterno suo Genitore, perdonala a cofloro, perchè non fanno ciocchè fi facciano. Invita indi il ladro forrunato al Paradifo, e l'afficura che il giorno stesso farebbe staro-feco a goderlo. Gira poscia i suoi languidi lumi, e fermandoli pallidi e scoloriti sovra la Madre. Donna, le dice., il vostro Figlio se ne muore. Non altro fine potevano avere le difpofizioni del Padre, nè con altro mezzo poteva maneggiarfi la falute del ge-nere Umano. Voi però non terminerete di effer Madre. In vece mia vi fi affegna Giovanni, e in esso tutti gli Uomini . che unitamente con lui dovete ricevere in grado di Figli. Io li riscattai, Voi proteggeteli. Io per essi placai il Padre, Voi colla vostra interceffione mantenerelo tale : mulier , ecce Filius tuus. Ed oh di paterno teflamento amorevolissima clausula! ed oh di Figli ingrati misericordiofissima eredità !

#### 122 Panegirico della SS. Vergine Addolorata?

In una notte del Santo natale meditava fulla lezione del Vangelo Chiara da Montefalco, e giunta là, ove dicefi, che Maria partorì il fuo Figliuol primogenito, or come va, di-cea ella fra sè la Santa Donna. Se l'effere primogenito, ha relazione ad altri Fratelli; e se Maria non ebbe altri Figli fuori di Gesù , perchè più presto, che Primogenito, non chiamarlo Unigenito ? E già un non sò qual tetro pensiero, non le lasciava veder chiara la verità del Vangelo , quando a rischiararle la mente le comparve la Vergine, e pur troppo, le diffe io ebbi altri Figli, e Gesù n'è il Primogenito . Partorii questi nella stalla di Bettelemme, . partor? gli Uomini fulle cime dolorose del Calvario. Ed ob quanto fu penosa per Maria questa sua seconda genitura . Non voglia il Cielo , nè voglia la nostra ingratitudire, che debba questa Madre amorosissima riguardat Noi, con quell' occhio di pentimento, con cui la dolente Rebecca riguardava il Figlio conceputo, e che moltrava non voler nascere , fenza prima uccider la Madre; si sic mibi fu-

surum erat quid necesse fuit concipere? ( Genel. 25. v. 22- ) Se tanto fe illu-mati doverno effere i Figli, fe tanto lontana dal dovere , e dal giusto quefla mia feconda prole, eterna Provvidenza, che mi giovò partoritla con tanti spatitai fovra il Calvario? Padre divino Padre, perchè farmi Ma-dre degli Uomini i Figlio, divino Piglio, perchè lasciarmi nel vostro ultimo testamento un' eredità così dolorofa ? Povere lagrime mie , che Figli così fconoicenti non ammollirono ! Peveri mici patimenti, che non l'intenes rirono! Poveto cuot di Maria, che straziato, e trafitto non merita da effi un compatimento! Si sic mibi futurum erat, quid noceffe fuit conciperet Ah non defraudiamo, divori Uditori, una claufula così vantaggiola per Noi nel testamento del nostro buon Gesù; nè disprezziamo così la bontà di Maria, che in mezzo alli fpafimi de' fuoi dolori ci accettò per Figlinoli . Corrifpondiamo alle determinazioni di Gesù , all'amore di Maria. Ella ci ricevè come Figli, è dovere che Noi l' amiamo da Madre.



## PANEGIRICO PER LA FESTA

DE L' L. A

# SANTISSIMA VERGINE ANNUNZIATA,

R. E. C I T A T'O

NELLA CHIESA DI S. MOISE

D'AL' MOLTO REVERENDO" PADRE

# SEBASTIANO PAOLI

DELLA CONGREGAZIONE DELLA MADRE DI DIO,

Istorico del Sacro Militar Ordine Gerosolimitano.

Nel corfo Quarefimale dell' Anno MDCCXLVI.

Ecce concipies, & paries. Luc. 1.



D'eccovi nell' augusto Mistero che si celebra in questo giorno da Santa Chiefa la forgente, e l'origine di quella grandezza, a cui fi com-

piacque l' Onnipotenza d' innalzare con tutto lo sforzo del Divino suo braccio Maria nell'atto di conferirle la fovrana dignità di Madre di un Dio . Dignità così eccelfa, che S. Idelfon o difperando di potercene fomministrare un' immagine, e di farcene concepire un'idea col prenderne il paragone da queste basse terrene cole, si ssorza di rinvenire in Dio medelimo · la · femiglianza . . Penfa · egli · intanto, che siccome l'eterna generazione è il modello della generazion: Spolo lo Spirito Santo, il quale fen-

temporale di Crisso, così la Paternità dell' Eterno divino Padre sia il modello della Maternità di Maria; e che la fomiglianza ugualmente : che la diverfità la quale vi fi ravvifa contribuiscan alla gloria di sì gran Donna . L' Eterno Padre genera egli folo della fua propria foftanza il fuo Figlio; e così il-Verbo nell' eternità ha Padre ma fenza Madre . Maria nel tempo concepifce foix il medefimo Figlio della fua propria fostanza; e così il Verbo nella fua temporale generazione ha Madre, ma fenza Padre : Se non che l' Eterno Padre lo genera talmente folo , che nione entra a parte di questa gloria : laddove la Genitrice concepifee il Figlio talmente fola, che ha per

124 za divenir Padre contribuisce al conpimento del Figlio. L' Eterno Padre contemplando se stesso, per la virtù feconda della fua rifleffione genera l' Eterno Figlio, cho è l'immagine di fua fostanza, ed il quale fostanzialmente non fi distingue dal spo eriginale. E Maria colla riflessione e col penfiero tutto occupazione ed immerfo in confiderare il fuo nulla concepifce il medefimo Figlio, e lo concepifce fomigliantiffimo a se . Se non che l' eterno Padre nel generare il suo Figlio , tenendo d'occhio l'infinite sue perfezioni non può a meno di non generarlo infinitamente perfetto : laddove Matia nel concepire quello stesso Figlio nel tempo, volgendo l'occhio al suo pulla, concepisse un Dio umile, spogliato di tutti i segni di sua grandezza, ed interamente conforme a quelle umili disposizioni, in cui si ritrova il suo cuore. Or se questa divina Maternità è, come più sù vi dicea, è la nobile origine della grandezza di sì gran Donna; se questa è il nobilissimo fine di quelli inufitati mriffimi privilegi, di cui nel punto dell'Immacolata sua Concezione si compiaeque diarricchirla quel Dio, che di Creatore che erale , avea difegnato di farfele Figlio; non me ne voglia già male la vostra divozione, o Signori, se io non perdendo di vista il Mistero mi fermo a tintraeciare il modo, con cui Maria divenne in quello giorno Madre del Verbe. E voi pure farete meco d' accordo a confessare , che ciò fegul col mezzo di due firepitofi miracoli, i quali faranno tutto l'ognerto della vostra breve sì , ma particolare attenzione .

1. Ciò che nelle disposizioni della Provvidenza non si può ponsare senza maraviglia ( dice Agostino, e con lui il fuo discepolo San Tommaso ) è l' offervarsi , che nelle cose appartenenti alla Natura, fu gloria di Dio che Noi ci ingegnassimo di faper tutto; e nelle cose della Fede su suo impegno che Not mai giugneffimo a saper molto. Concedendo le prime all'applicazione laboriofa de nostri studi, e

parve che si compiacesse che Noi tratto tratto, e nella lunga fuccessione de' tempi ci sviluppassimo sotto degli occhi gl' impenetrabili lavori di fua Onnipatenza, sceprendo ogni giorno in quelle e di che lodar lui, e di che confondere la nostra ignoranza. Ma togliendo le seconde di sotto alla giurisdizione di nostra mente, volle per sè il nobil dominio del noftro intelletto, e costrinse la parte miglior di Noi a confessare con una cieca ma giustificata credenza la di- lui alta sovranità. Onde è poi che quanto Iddio opera intorno a se, e fuori di se nell'ordine namrale, più lo sà talvolta chi più lo cerca, e quanto Iddio opora in sè medefimo nell' ordine della grazia più lo sà talvolta chi con rispettosa umiltà meno curasi di rinvenirlo. Sia poi questo o suo decoro, in quella guifa che è desoro di un Principe che non fappiansi dalla Corre minuta gli affari del Gabinetto, come vunte Agoffino: o fia vantaggio del nostro merito, giacchè è degno di maggior premio chi sà perchè crede, di quello che ne sia degno chi intendendo una verità finisce di crederla perchè comineia a saperla, come insegna Tommafo: fia, dico, fuo decoro, o noftro merito, certo è che alcuni principali. Misteri del nostro credere sono esclusi dal nostro intendere. E sebbene non ce li propose mai contrari alla nostra raginne , comecche spesse fiate di superiori a quelle ne proponesse, e ce li rendesse certi certissimi di una cerrezza affai maggiore a quella che Noi veggiamo cogli occhi noftri, non per rò volle mai che se ne avemmo se-

de, ne acquistaffimo scienza. Or che un di questi Misteri supariori al nostro corto intendimento fosfe quello appunto dell' Incarnazione del Verbo in Maria che oggi la Chiesa solennemente a Noi ricorda, e chi v'è che possane dubitare ? In quellofi videro poste tutte sossopra ed in difordine le leggi della natura, dice il Nozianzeno : Natura leges evertunsur . (Orat. de die Nat. Dom. ) Iddioche puro spirite non ha corpo incar-

noffi.

noffi. It Verbo che nom ha parti ebbe afenfione, e l' Eterno che non ha tempo ebbe principio: Cerrait experimentation, proform englisier, carper, carrest initiament, proform englisier, carper, carrest initiami fumit. Gruppo, fe vi piace cool chiamanto, di minacoli, e di prodigi, dei quali fornacoliere una fola, alta, flupenda maraviglia, queral por fiu qualla che rence. Madra: la

Vergine . In due maniere può dirfi miracolofa un' operazione facondo la dottrina dell' Angalico Dottor S. Tommafo , o allorche in una materia affatto indifpofta opera un agento fovrannaturale, e in virtu dell' infinita sua forza la costringe a ricevera una forma straniera , e ad effa in varuua maniera nè devuta, ne confacevola; o allera quando effendo la mataria naturalmente disposta, nulla però gioverebbe una sì farta disposiziona per addattarla alfa forma, fe la fovraumana virtir dell' Agente non cercasse introdurvela . Mi spiego con un esampio. Che nel campo Damasceno un vile squareio di tarra lavorato dalle mani del Creatore giusta l'idea di sua gran mante si ravvivaffe con un' anima spirituale , con un' anima eterna, quella fu un' operaziona, che nella prima maniera da me divifata feggattò una mararia quantunque indisposta alle laggi- inviolabili dal divino volere. Ma cha poi, come leggiamo nel Vangalo , la Suocera di Simeone inferma di febbre ricevelle la fanità portatala in un comando dal Redentore , e cha gli umori mossi in quel corpo fi riflagnaffaro , e fi calmaffero , ed i fluidi che accendevano ta maffa del fangua fi raddolciffero , quello fu un vedere ubbidienti alle leggi, di chi poteva dare la fanità quella mambra, che per altro naturalmente erano disposte a ricavarla . E appunto coo un miracolo di quella feconda maniera divenne faconda Maria , Somministro Ella co' suoi puriffimi Sangui una materia disposissima a cangiarfi, o per dir maglio a formarfi in un Uomo ; folamante fu divina, e fu fovrannaturale quella virru, per cui formoffi un tal Uomo., Ma. in

questa prodigiosa formazione qual ina finito turbamanto, e qual alto disordine non confuse e non altaro le leggitutte della natura?

Seguendo alla le sue ordinarie daterminazioni, non avrebbe riconosciura per vera e natural Madre di un Figlio una Donna, che concorrendo folamente con alcune fua disposizioni ad essar Madre, le fossaro poi mancate quelle che non fono compatibili coll'effer Vergine: Eppure pella Coneezione dal Verbo fu obbligata a riconoscara la nostra Vargine par vera e natural Madre di Crifto , quantun-que fosse in Lai miracoloso il modo , ... e prodigiofa la maniera di concepire . E fu un' orribile bastemmia dagli Eutichiani condannati nel Concilio Calcedonale fotto Marciano Cafare , e Leona Pontefice, il dire che la carne di Cristo non fosse naturale, o che Ella nell'atto della prodigiosa Incarnaziona fosse passata ne' confini della Divinità, di medo che di due nature fu d'uopo che una fola fe ne facesse » Fu poi la nostra umana natura assuafatta a vedara nella Concezione dell' Uomo la succassione del tempo, che avvegnache brevissimo, nulladimeno in adaguara mifura dilatali per dare il fuo moto , e la fua propria organizzazione alle partin Eppure ella vide in Maria farfie la Conceziona del Verbo in un istantaneo momento, ed in quel punto medefimo , in cui Elladando il suo confentimento divenne Madre . Essendoss in Lei nel tempo stesso preciso e formatos il Corpo staffo di Grifto, e al Corpo di Griflo unitafi l' Anima . E fu un errore degli Ariani acremante confecato dal grande Agostino , e da Sant' Episanio P avar detto cha Griflo foffe flato nell? utero Verginal di Maria fenza l' anima ragionevola, che il Verbo avafsa allora sostanuto le veci , e le funzioni dall'anima.

Quando parò un Agente fovrannatursala opera in una materia naturalmente disposta, egli è da osservaria che quantanque miracolosa sia la sua operazione, oulladimeno non se un

126 produce che un lavoro ed un effettoposto sempre e collocato nella linea delle produzioni naturali . Così Voi vedete che la fantità restituita alla Suocera di Simone con quel miracolo più sù rammentatovi fu fantità naturale e propria del corpo umano, avvegnache fosse prodigioso il mezzo, con cui, ella la ricuperò . Così parimente la vista restituita da Cristo al Cieco nato fu una vista, fimile a tutte l'altre, nè egli vedea con una maniera che fosse dalla nostra comune dissomigliante. Poiche ebbe egli ancora nell'occhio suo quel naturale artifizio, per cui col ministero de' nervi-, e . degli spiriti traportansi alle interiori potenze gli oggetii: comechè chi adattò quelli al corfo, e al tremore quegli altri lo facesse con tutto . l' inspegno, dell' incontrastabile suo potere. ... Tanto è vero, che un miracolo prodotto fovra pna materia disposta dalla natura a ricevere quella forma che il miracolo v' introduce , opera prodigiolamente sì, ma da questa prodigiola operazione ne proviene un effetto naturale e comune. Ma nel Concetto fagrofanto che si pruduste in Maria, neppure per quello verfo ne ftette bene la nostra natura , e qui ancora alle fue leggi fi derogo, Il Sangue purissimo della Vergine su una materia natutalmente dispostissima a divenir corpo umano . Eppure da quel Sangue purissimo se ne formò un corpo , che fu un legame, ed un' unione miraco-Infa dell' effere Divino , e dell' effere Umano, Si travolfero lungi dal confueto lor corfo, e prefero una via affai iontana dall'ordinaria i miracoli; e dove-prima fi contentavano d' influir nella canfa , qui giunfero a rimefcolarfi insieme coll' effetto . Fu. un prodigio quello, che sece divenir Madre Maria; e fu un prodigio maggiore quello, che risulto da Maria già fasta Madre . Concorfe Ella naturalmente alla Concezione d'un corpo, ed u(c) fuori di tutto l'esfere naturale il corpo- che concepì, Audistis, esclama maravigliato il Grisologo, inaudita ratione in uno corcore Deam Hominema; misceri,

Non crede quello miracolofo fecons-do fconcerto della natura l'empio Neflorio ; e petò facrilegamente fcriffe ... che in Crifto non eravi altra natura , che quella del . Verbo, e negando al Verbo l' Umanità, chiamò la Vergine Madre di un altro Crifto , che non era il Figlio di Dio; Non lo crede Eutiche , poiche non sapendo in qual maniera la natura umana non fosse asforta dalla divina , bestemmiò che in Crifto non eranvi due Nature . Non lo crederono i Monoteliti fuoi difcepoli , e di reo feme velenofi germogli , e però negarono in Cristo : due · volontà, e lo stimarono e e lo dissero capace folamente della divina . Lo crede bene a merce la nostra luminosissima Fede , la nostra Carrolica Religone , e consutando colla penna di Basilio, di Girolamo, e di Agostino l' empio Nestorio, confessa in Cristo anche la natura divina ; e condannando co' Padri di Calcedonia Eutiche, confessa in Cristo le due Nature ; e fegregando da noi , e dalla nostra credenza colla festa Sinodo generale i : Monoteliti . consessa in Cristo le due volontà . E crede foccedato in Maria questo fecondo miracolo, in vigor di cui, da Lei che su Madre naturale del Verbo , ne nacque un Figlio che fu Dio ed Uomo, accoppiando infieme · la Na · tura Divina fenza diffruzione dell' Umana, e l' Umana fenza alterazione della Divina . E crede che quantunque lo Spirito Santo vi avesse quella sovraumana-cooperazione che ballò perchè dicesseli nel Vangelo: Quod enim in ea natum eft ; de Spiritu Santto eft ; nulladimeno Cristo sosse Figlio. a Maria, non Figlio allo Spirito Saoto.. Nè come ciò avvenga, lo può capire la nof.ra mente , che affuelatta a ragionare secondo l' idea di ciò che naturalmente fuccede nella Concezione degl' Uomini, non può che con pericolo di abbagliarfi , e di traviare infelicemen te dal vero ragionare della Concezio ... ne miracolosa di Cristo . Quemodo non .. fir: udite Agoffino , che fi confessa fu; quello punto ignorante per confondere l'ambizione di quelle Scuole , in:

cui par vergogna il dire che non fi la intendere quel che fi crede . Quomodo sono fie Il lines Spiritus Sancti. O fie Filius Marin, cum de illo O de illa fie masus, difficile est explicare. ('In Enchirld. Cap. 28.)

Che fe poi vi faffe in piacere, o siporri, sti confiderate la fectodità di Maria in concepir Crifto riguardo alla fecondità della noftra mente in concepire il Verbo, io fon qui con voi, ni reuco l'impegno. In quello confronto ancora Voi vedrete in tivolta quell' cordine che hai uto di cottumar la natura, allora quando procede in Noti cozione.

. Già fa ognun , che sa non effer altro i noffri ragionamenti che una pittura di nostre idee. Le parole che si esprimono copiano le immagini di nofra mente . Laddentro fi concepifce ciò che si produce su' labbri , e possono dir in tal proposito, che di una tal copia n'è dipintrice la lingua : ne fon colori le voci : Ora a quella :Concezione . e a questa produzione del nostro Verbo , l' Angelico Dotter S. Tommafo appoggiato all' autorità della Sinodo di Nicea rafforniglia le due Concezioni del Verbo Eterno, di modo che il Verbo nella mente del Padre, fia come il noftro Verbo conceputo nell'idea, ed il 'Verbo concenuso nell' Utero castissimo di Maria sia come il nostro Verbo espresso colle parole. Ma oh quanto più ha del miracolofo la Concezione del Verbo in Maria; che la Concezione del Verbo nell' Uomo .

Perchè l' Uomo concepifca un Verbo egli ha d'usop di fipetic che lo fecosdino. Queffe partendofi dell' oggetto, 
b attendo i fenfori, corret debbono col 
ministero de' nervi, e dello spirito sin 
dentro il cestro per vi i laciare impressi in quella molle fostanza una spete di quell' oggetto, da cui fulfiperticie di quell' oggetto, da cui fulfipertite di quell' oggetto, da cui fulfipertite di quell' oggetto, da cui fulfipertite di quell' oggetto, de cui di perte di perche de cui perche de cui 
te di perche de cui perche de cui 
te di perche de cui 
te della cui 
te di perche de cui 
te della cui 
te di perche de cui 
te della cui 
te di perche della cui 
te della cui 
te di perche della cui

a riportare fovra altra tels la pittura di valent' uomo, riceve da quella le specie, che l'arricchiscono l'immaginazione, con cui dall'immaginazione ne trasmette alla mamo la somiglianza,

Ma dagli 'oggetti tutti efleriori qual fomiglianza potè ricever Maria d' un Dio fatt' Uomo, dell' Eterno 'nato 'nel tempo, dell'infinito, dell'incomprende bile comprento, e circoscritto ? Aveffe pur Ella l' idea di Dio, se questa fola è ( come credo ) quella che in Noi nasce . e in Noi non s' infonde. Ma qual poreva Ella aver idea di tanti miracoli insieme congiunti nell' Unione Ipostatica del Redentore? Concept Ella il Verbo, ma del Verbo concetto non fu l' alta idea che nella mente del Padre di tanto in sit fi spicco quella sublime divinissima immagine, che tutta rassomigliando l'essenza del Padre : Torne in fe referens Genitorem , a dire del Nazianzeno, prefe poi corpo, e vefil cara ne nel sen di Maria. Ella fu lo specchio, dice Bernardo, di quelle eterne rassomiglianze, ed è quella, dice Ricardo, che raccogliendo in sè l'raggi di quel divin Sole die corpo a quella luce .

Concept Ella il Verbo c ma fe Not concependo il nostro verbo nulla concepiamo di corporeo, e nulla efferiormente produciamo di eliftente . Ella però arricchì la natura d'un corpo il più vago, il più amabile, il più predigiolo che mai potelle giugnere a confini dell'effere. Anzi neppure una niente per angelica che ella fi foffe potrebbe penfando concepire un Verbo che uguale fosse d'infinita lomananza a quello y a cui , concependo , die corpo , e die estenfione Maria. Invisibilmente concecepì , visibilmente produsse ; secondata da uno Spirito, che su lo Spirito Santo . fentiffi ricca d' un Uomo , che fu un Dio fatt' Uomo pet nol : Enbibuit ( Tertulliano lib. de Char. Chriffi ) Doum O hominem, binc notum, inde non natum : binc carneum, inde fpiritualem . Ma non avrebbe ella certamente conceputo così il Verbo, se non sosse stata nella mente del Padre unita al Verbo con quella grazia di predilezione con cui Ella fu eletta Madre nell' erernità , pria di effere flata fatta Madre

II. Quando Iddio grande e immutabile determinò negli eterni suoi decreti di partecipare alle creature le divine sue perfezioni filsò prima l' occhio ( fe non prima rispetto al tempo , prima certamente rispetto all' ordine ) nella bella risoluzione di farsi Uomo . Gli piacque così prima d' ogni altra cofa risolversi , e determinarsi a comunicare fustanzialmente la sua Divinità fuori di sè, cominciando nella fua mente le fue operazioni dalla più bella , dalla più perfetta, dalla più prodigiosa, che è quella d'un Uomo Dio. Da ciò fi deduce che nella divina mente del Padre, il primo luogo, il primo poste fra' Predestinati lo tiene il Verbo. Ma in qual riguardo è egli predestinato I Eterno Verbo? Forse come Figliuole di Dio, ed eterna generazione del Padre? Non già : perchè come tale è Predestinante, non Predestinato : Difpensa, non riceve Predestinazioni . Fu egli predeflinato come Figliuolo dell' Uomo . come coperto di questa carne , come nato di Maria Vergine. Ma come poseva, ripiglia quì S. Bernardino da Siena ugualmente che gran Santo, gran Dotto, come poteva predestinarsi il Figlio come Uomo, fe in fuo riguardo son predeftinavafi ancor la Madre , che dove a farlo tale? Tu autem ante omnem creaturam in mente Dei predeftinata fuifti, ut Deum ipfum bominem verum ex tua carne procreares . Ed ecco come nella mente del Padre va infieme il Verbo Uomo , e Maria Madre : ed ecco come nell' eterne divine idee dopo l'Umanità di Gesù tiene il primo luogo la Maternità di Maria.

Tenendo così il secondo posto nell'idee del Padre, tiene anco il secondo posto nella somiglianza di Dio. Il Verbo che nelle idee del Padre entrò il primo, è l'islesso como padre: Ego O Patre unum fumma. Maria Madre che nelle idee del Padre entrò la seconda nelle idee del Padre entrò la seconda

nel fomigliarlo fu inferiore al Verbo fu superiore a tutti . Ed eccovi la perenne forgente, e l'inefaulto interminabil fonte di quella distintissima Predilezione, per cui Maria come Madre fu arricchita da Dio di celesti sublimi doni, e di altiffime perfezioni divine con uno di quei miracoli della grazia , di cui non ne vide altri il mondo, ne speri mai più di vederli. Prediletta , dice Bernardo, non solo da quel Verbo che veste di carne , ma da quello Spirito che la feconda, e da quell' Ererno Padre che ne fomministra colla sua Divina mente l'idea . Nec ransum Dominus Filius , quem carne sua induis , fed & Dominus Spiritus Sanctus de quo concipis, & Dominus Pater qui genuis eum quem concipis.

Prodigiofa Maternità riconosciuta con tanta predilezione dell' eternità , e con tanti miracoli seguita nel tempo . Madre , fortunatissima Madre , grande per quella diffinzione d'amore, con cui foste eternamente Madre nella mente del Padre; grande per quella eccezione di natura, con cui foste nel tempo real-mente Madre nella Concezione del Figlio . A quella prima elezione dovere Voi la pienezza e l'abbondanza di quella Grazia che vi distinse la più felice e la più benedetta fra tutte le donne. A quella seconda Concezione deve la nostra Umanità quel preziosissimo Sangue e quelle Sagrarissime Carni col sagrifizie delle quali si compirà sul Calvario quella universal Redenzione, che oggi cominciali nel Verginal voltro Seno . Ringraziamo ben di cuore il vostro umiliffimo confentimento , o Maria , Questo compiè l'alto Missero del Verbo incarnato, e preparò un corpo fu cui poscia dovesse l' Eterno Padre verfar rutta l'ira dovuta alle nostre colpe, ingrarissime colpe! che condurranno a morte quel Figlio che si concepì in Voi fatta Madre con una grazia di predilezione nell' eternità, e fatta Madre con più miracoli di natura nel tempo.

# ORAZIONE SACRA

DETTA

NELLA SALA DEL SENATO

DELLA SERENISSIMA

### REPUBBLICA DI LUCCA

Nel Sabbato precedente alla terza Domenica di Quarelima l' Anno MDCCXLIII,

DALPADRE

#### GIOVANNI GRANELLI

DELLA COMPAGNIA DI GESU.

PREDICATORE NELL'INSIGNE COLLEGIATA DI S. MICHELE.

Pater , peccavi in Culum , & coram te . Luc. 15.



E presente, e degnevole Maestà di Principe saggio e pio, se grazia e savore di nobilissimi, ed elettissimi Ascoltatoti, se religione e ma-

gnificenza di luogo, se grandezza, e dignità di soggetto a tutte queste sì splendide circostanze convenevole, e risplendente, poteron mai modesto, ed umile Dicitore innalzar fopra se stesso , di alte idee confortare, questo a me oggi per fingolar dono di Dio , e vostro , sembra esfere conceduto, PRINCIPE SERENISSI-MO. Parlo a un venerabil Senato di santissime Leggi Custode e Padre; e parlo vestito dell' alto e sacro carattere di Ministro di quel gran Dio , che per Giobbe su detto il primo , e l'inadegnabile di tutti i Legislatori . Parlo a' nobiliffimi ordini di una Città dominante per naturale istinto di Patria Tomo V.

vangelio fi forms la prima Legge, e la più mivolabile del fapientifimo, e felicifilmo fuo Governo, e volcedo per pubblico confenimento un Minifro della divina parola si quello roftro in rasfericie forvanamente la fenatoria autorità. Quelle si fiplendide, e favorovoli circollanze, a cui in non un fono fino a quell' ora trovato mai a pariare, mi configliano navora guila di Crazione di prima prim

done del prodigo Penitente . Padre ,

libera del pubblico bene amanti, e parlo in un Luogo, ch'è sede, e santuario di que' consigli, onde si nutre, e cresce la pubblica felicità. Parlo fi-

nalmente a una Chiefa di un Popolo

religioso, e fedele, che del divino E-

dic'egli, io ho peccato, ma le offese, che ho fatto a voi , non fono più che una parte del mio delitto. Ho peccato contro del Cielo, e voi foffrite, buon Padre, che nell'atto di mettere a' vostri piedi un Figliuolo ingrato, e ribelle , nella mia ingratitudine , e nella mia ribellione io pianga prima, riconosca, e consessi le ossese, che bo. fatto a Dio, di quelle che ho fatto a voi : Pater , peccavi in Calum , & coram te. Io dico vera, o Signori, quest' ammirabile confessione, perocche 1 ortimo, e fommo Iddio ha congiunto per modo i diritti paterni ai diritti fuot propri, che gli uni violar non fi possono, senza che gli altri si offendano; anzi però appunto si offendono i diritti di Dio, perchè si offendono quelli di un Padre. Io aggiunsi misteriosa, poiche nella prima autoriei , e nella filial dipendenza giustamente si vogliono riconoscere la sovranità de' Principi , e l'offervanza de' Sudditi , che da Dio ugualmente; ficcome parla l' Appostolo , non men la patria podestà , che la principefca discendono . Su questo certo principio to costituisco una semplice, e non men certa propofizione, che tutto l'ordine reggerà del mio ragionare. Da una vera Reigione 2 o Signori, così dipende la pubblica felicità di uno Stato , che fono termini per sacro vincolo indissolubile legati insieme, indivisibili, e inseparabili, vera Religione, e felice Repubblica . Parmi così trattare pubblica causa, e facra; l' una al carattere, che quì fo-flengo, l'altra richiesta al luogo dov' io ragiono . Studiero farlo in giufa , che ne troppo fallidio io vi generi per lunghezza, nè lascivi per brevità deliderio. Incominciamo.

Che una vera Religione tragna di forza fua la pubblica felicià, ficche impoffibile cola fina profeffare veracemente la prima fenza ottener la feconda, due vive e fosti ragioni la perfuadono, che in Opero agevoltmente condurre fino ad una chiarcza diriofitativa; imperocche Afcoltatori, quefia pubblica felicità, fe noi, vogilaquefia pubblica felicità, fe noi, vogilamo considerarla nelle estrinseche partifue, è forza che sia un premio di tuna vera Religione, si enelle intrinseche, è sorza che ne sia un'effecto. Incomincham da queste ultime, che c'introdacono per se medesime nell'effer intimo, dell'argomento, che abbiamo preso a trattare.

Pubblica intrinseca felicità di uno Stato, io dico, o Signori, non men coi Padri , che coi Filosofi , il diritto ordine delle due parti precipue , che una Repubblica cossituticono , del Prin-cipe a' Sudditi , di questi al Prencipe : ordine , per cui l' uno ginstamente , clementemente, e sapientemente regge e comanda, gli altri fedelmente, e prontamente ubbidiscono. Ottimo Principe, ed ottimi Sudditi; eccovi, s'io pur non erro, l'idea più chiara, e più femplice d' una felice Repubblica, che ben si può con più parole spiegare, ma con pile giufta fenrenza non può comprendersi. Ora se io vi dimostro che nna vera Religione fa ottimo il Principe, ed ottimi non meno i Sudditi , aved ad un tempo affai dimoftrato , che una vera Religione produce di forza fua la pubblica intrinfeca felicità . Piacciavi , Ascoltatori cortesi , che un tratto io mi sciolga di questa troppo angusta maniera di ragionare. e più libera, ed ampia via apprendomi, innanzi vi parli in guifa a sperarne il piacer vostro non meno, che l'evidente confermazione del vero , ch'io vi proposi.

Volgete, vi prego, uno fguardo a questa maravigliosa costituzione dell' Univerlo. Eccovi moltitudine quali infinita di corpi, che l'adornano, l'occupano, lo riempiono, e bello, e ricco, e piacevole ad abirare, a vedere, a filosofate lo fanno. Cie'i , Srelle , e Piareti ,. e Mari , Terre , e piante , ed erbe, e pietre, e metalli, altri a conforto, altri a rimedio, quelli a ornamento, quelli a ricchezza, alcuni a congiugnere le disperse genti, altri a divider le unite, molti a offervare, tutti a godere maravigliofamente ordinati . Se voi ne chiedelle , Uditori, qual fiafi pure il principio , da

cui fi vnol riconoscere questa fisica felicità, e universale del Mondo , niun' altra risposta non potrei rendervi o più precifa, o più vera, che se io vi dicessi in una sola parola, questo essere la Religione della natura. Sì , miei Signori, la Religione della natura, per cui le Leggi ricevute da Dio sì fantamente guarda , ed offerva , ne da esse mai un punto sol non devia , che se per elezione facessero le naturali cagioni ciò, che fanno per impeto impresso loro dal Creatore, non pure re-ligiose, ma tutte sante sarebbero. Idea: giustissima di pubblica Religione, che eità, perche chiedente per se medelima il carattete ottimo delle parti , che la compongono .

E nel vero, create, o Signori, nelle vostre coltissime, e saggie menti, create qual più vi pjaccia perfetta forma, di Principe ottimo, ed altrettanto compiuta d' ottimo Suddito ; Voi formarete nell'atto fesso due caratteri di Virtù . che riguardati per se medesimi , e contemplati , potrebbono lafciar dubbio , fe la mente, che li formò, più avesse riguardo a costituire la pubblica felicità di uno Stato , ovver piuttofto la privata Religione delle Persone, che debbono costituirlo. Carità nella Patria, offequio al Principe, ubbidienza alle Leggi , contribuzione de' tributi .. fortezza, e valore a fagrificare qualor fia d' nopo la vita stessa, inviolabile fedeltà, quelle sono virtà, che ottimo fanno un Suddito; ma comandate così altamente, e tanto felicemente prodotte dalla Religione , che i politici ancor più empj la giudicarono neceffaria, e indispensabile ad ogni Stato, ficcome quella, che sola frenar potesse le paffioni di un popolo , e contenere in uffizio l'ardire, e le forze della fempre terribile moltitudine ; condannando per mio avviso così manifestamente se stessi , e la loro empietà , quasi falfa, ed erroneo poteffe effere un mez-20, fenza cui, per loro giudizio medefimo , ne pensare , ne constituire fi può forma alcuna di ordinato , felice , e durevole Reggimento.

Che se del Principe noi parliamo, quali parti chieggono in chi governa i più faggi, e meglio accorti Politici, che non eligga, e dirò di più, non produca la Religione ? Incorrotta giustizia, che fenza riguardo alcuno a Per-fone, confervi i fuoi diritti a ciafcuno, presso cui sar non possa vantage. gio, che il folo merito, e il folo demerito pregiudizio. Sapienza a difcernere l'uno, e l'altro, dinanzi a cui tremi l'inganno, e la menzogna disperi di star ascosa . Liberale magnificenza, che la vistù guiderdoni, e allo studio di essa colla onesta speranza di onesto premio i buoni accenda, ed infiammi . Severo rigore, che il vizio punisca, dal seguirlo coll' opportuno timore d'inevitabil gassigo i malvagi, ed i rei atterrisca, e alsontani . Così venite Voi raccogliendo le parti ottime, che ne suor Libri bellissimi della istruzione de' Principi da tutti quelli , che scritte aveano innanzi a lui , maravigliofamente trattò l' Angelico San Tommalo. Sarravi egli possibile di titrovarci qualità alcuna , o virth , che da una vera Religione non fia spirata?

To farei infinito, ic tutter volefil feguir le traccie, che m' apre innauzi la vafiità del Soggetto, che ho profo oggi a trattare. Piaccisivi però, Uditori, che ad sun Repubblica ortima refringendomi più friettamente vi parli di cole voltre, e permettetemi, ch' io mi compincata, che obbligato da Voi a ricovatti de deventa lungo da Voi a ricovatti de deventa lungo poli fata altramente, che nelle fante fue Leggi, riconofendo i Religioli vofiti cofumi.

Dividefi, Afcolatorfi, în una Repubblica l'autorità Principefia ne Magifirati, che la governano, i quali ficcome del Principe fi dividon le cure ; coal hanno a dividerfi le virità. Grande, e inclimablic priviligio di Patria libera, in cui d.l pubblico confensimento d'ottini citradini follevato aftri al Governo, non vi fale altramenrio di consegnito delle virità che fole puffono farnelo riudire R a fellfelicemente. Ma în questa varietà di Cariche, d' Impieghi, di Magistrati, qual' altra è , ed effer può la forma universale, dirò così, che ogni cosa nel gener suo renda perfetta , se non fe unicamente la Religione ? Nelle molte, e varie elezioni, che far convienfi, effa è, che determina l' incergezza delle vostre deliberazioni , e comandavi di preferire al buono il migliore. Nell'uso poi , e nella difficile amn inistrazione, de' gelosissimi Magifiraii, effa è a guifa di luce; che tutti in se contenendoli i color propri, e diversi variamente alle cose , e legeigdramente comparte. Mi fpiegherd . Ascoltatori , con più chiarezza , se quella fleffa comparazione tratta da una vaga scoperta ultimamente fatta nella natura, vi piaccia ch' lo alquanto più largamente flenda, e divifi.

Ofcurate opportunamente una flanza, e per alcun fore angusto della finestra, fate vi penetri, e pascivi un-fottil filo di luce; indi a tagliarlo, dirò così, presentate l' oltramarino cristallo, che pri ma per noi si dice. Voi toflo vedrete, siccome la rotta lucein molti diversi raggi si divide , e si parte, ciascun de quali di color proprio, e dagii altri diverso tinto, e adornato, fa con diletto vedere nella fola luce raccolti i color tutti, che adornano le superficie sì leggiadre, e sì varie di tutti i corpi. Vedesi l' uno quali di rollo fuoco vivissimo ardere , e fiammeggiare , l'altro di un dorato giallo risplendere, questo di un dolce verde, quale di fresca esba vestire, quello di un marino celeste azzureo di pingersi; l'uno all'altro confusi, e variamente temprati , variamente rimettere, intendere, od addolcire, tutti raccolti maravigliosamente imbiancare . Bella immagine , Ascoltatori , dell' ordinata divisione, che ne' Magistrati diversi d' una Repubblica, e nelle varie Persone, che li compongono, fa la pubblica autorità in tutti splendente, eppure in tutti variamente veflita; in altri volta a rigore, in altri a pietà, quando a magnificenza, quando a moderazione, l'un configlio coll'

altro addolcirfi, e temperarfi ; in fine tutti raccolti fvestir la propria, ed esprimere la dominante , fincera , pub-plica maestà , che in Città libera ammaestrata per nobili Cittadini ben si può in un color ricono cere, che altro in fomma fisicamente non è , che tutti i luminofi colori raccolti infieme . Ma se questa comparazione vi parrà forse piacevole, a renderla vieppiùgiusta, riconoscete in questa luce maravigliosa la Religione. Questa è, che a ciascun ordine di persone, e d' impieghi l' adenipimento perfeito de' loro doveri chiedendo, ed efigendolofeveramente, a tutti, e a ciascuno le qualità, e le virtà, che più loro convengono , maravigliofamente comparte, Ella fola può sveftir l'Uomo dell? interesse, dell'ambizione, delle private passioni, che nascono collà natura ; e in quella vece vestirlo di un purozelo, di una perfetta moderazione, di un amor vivo e leale della giustizia . Eccovi in due parole la ragionesondamenrale, perche una sincera Religione in uno Stato produca la pubblica intrinseca felicità, perche nommeno nel Principe, che ne' Sudditi edt efige, e produce l' adempimento perferro de vicendevoli lor doveri-

Che per nome di pubblica (elicità, Afocilatori i, noi intendamo la fetie di quei profperi avvenimenti , che confervano, illultrano, amplicano, oppur difendono le ricchezze, i commerzi, la gloria, la tranquillità di uno-Stato, io dico che quelle (non ad alpettare, e a proteziere, ficcome premio prefente di una vera Religione-productirice nella Repubblica della

edinincea felicità.

Molti, o Signori, ed affai forti argomenti dalle Storie, dalle Scritture a,
d'Padri, o dall' idea naturale della
Provvidenza Soyrana reggirtice giufiffima dell' Viniverto confermar- poffono, e dimoltrare quella certifimaveità. Ma io non fo fe prova alcuna
o a conofere più illufter, o a ricoratre più vaga io fegglier poffa di quella che Dio medofimo ci lafish nel Diovin libro di Giudica.

Era.

Era Betulla, Citta nobiliffima, ricca, e forte (Judit ), non troppo ampia di giro, costituita tra i monti di Palestina. Oloserne condottier di un Esercito innumerabile, e vittorioso di Affirj vi mile affedio. Ma fopraporeso nel tempo fleffo, e sdegnato della franca, e magnanima refistenza, che quefia Piazza mostrava di veler fare alla fuperbia , e alla forza dell' armi fue d'ogni altra Nazion d'Oriente al primo loro comparire già fatte conquista. trici, chiamò innanzi al configlio de' fuoi Grandi d' Affiria 'r Principi tutti, e i Duci di Moabbo, e di Ammone, Nazioni già conquissate, e confinanti a Ifraello, e richiefeli, perchè delle forze, della condizione, e del governo di quello popolo, gli rendeffe-70, quale aveano informazione, e contezza. Quando Achior Principe degli Ammoniti così rifpose . Senite, o Signori , ammirabile monumento , di cui not fo se altro abbiaei nelle memorie di tutti i tempi o più fincero per la lingua di un Idolatra da cui parti, o più splendido per le magnifiche circo-Stanze, a cui fu relo, o più forte per là ferie, e l'induzione certiffima dell' Iftoria, che effo comprende, o più confermaro per gli ammirabili celebratiffimi effetti; che ne feguirono.

Signore , incominciò l' Ammonita (Judith s. ) un Zelo il più fincero, e Il più vivo della nestra gloria mi obbliga a dirvi la verità. Questo Popolo, di cui mi chiedete, ebbe origine dalla Caldea. Abitò da principio nella Me'opotamia, perchè non volle ado-rare gl'Idoli de' Caldei, e abbandonando la Religione di quelle Terre, che molti Dei adoravano, riconoscer non volle-che un folo Dio, che Dio del Cielo appeliò. Dalla terra di Cannan paffati poi all' Egitto, e quivi crefciuti, ed a gran numero moltiplicatifi, ona serie d'inaoditi prodigi ne li fe uscire. Gli Egiziani prefero con unesercito fortissimo, e innumerabile ad infeguirli. Videro il roffo mare, chedivile le acque a guifa di due muraglie aperto aveva nel soo profondo a' fuggitivi la strada. Qsarono di cac-

ciarvisi alle loro spalle. Ma appena il Popolo perfeguitato fu tutto in falvofu l'altro lido, che le divise acque ad un tratto ft riconglunfero, e tutti ghi Egiziani persecutori ci perirono, ed annegaronfi così, che un folo non; ne campò, il qual potesse di questofatto-alla nativa fua terra recar- novelle. Ora per dirvi, o Signore, quanto io ne fo, Achior feguiva, quaranta anni inteti ci vissero nel- Disertodel Sina inospito e inabitabile a ognialtra gente. Le amare acque addolcirono per diffetarli, e il Cielo piovè fopra effi di che cibarli . Ovunque poi. fono entrati fenza arco , o faette , fenza fcudo , e fenza fpada , il·loro. Dio ha combatteto per elfi, ed ha vinto. E a-dir sutto in breve, niuno ha mai poruto reliftere a questo Popolo,. ne fargli infulto, ed oltraggio, fe nont fe allora, ch' effo ha cangiato di Religione, o provocato co' fuoi delitti-les ídegno del Dio , che adora : perchès egli è un Dio nimico dell' iniquità. Allora sì che stato scherno, ed obbrobrio delle Nazioni , ficcome ultimamente è avvenuto , che molti dieffe n' andarono prigioni , e schiavi . Placciavi dunque il mie configlio . o-Signore. Esplorate un tratto, e ricercate se sieno empi, o religiosi, se il lero Dio abbia cagione d'effere lor propizio od avverso. Se in mezzo ad effe è delitte-, voi non aveie che a prefentare alle lor mura la minor, parte di quello esercito invitto. Sarannovoltro irionfo, e voltra preda. Ma fe, pir fono, e innocenti, volgete, o Signore, volgere altrove il corso delle voltre conquiste, che Betulia sarebbe scoglio fatale, a cui romperebbono se senza riparo le forze tratte, e la gloriadell' arn.i Affirie . Il franco e venitiero-Ammonita così conchiule, forle troppo finceramente per un barbaro, a cuiparlava, ma veramente altretranto per-l'infallibile avvenimento, che le fue. parole adempie.

Un gnardo, o Signori, al teschio, reciso di questo superbo conquistatore grondante sangue (fudi: b 16.) tra lemani di Donna imbelle, al disordine allo.

allo spavento, e alla fuga, anzi alla strage da poche schiere fedeli recata a un Efercito innumerabile di fortiffime Nazioni . Ah , miei Signori , che: con ragione ebbe a cantar poi Giuditta , che Dio era il Signor delle: guerre, Dio il dispensator della gloria, e della selicità. Conciossiache diceva ella per sopraumano furor prosetico. trasportando, e innalzando divinamente lo flile, e il canto , non fono flati i figliuoli di Titan , non i Giganti , che abbiano sbaragliato , sconfitto, e vinto le forze delle Nazioni ; ma un gentil volto, ma un vago crine , ma un dilicato braccio , ed inerme, ma paurofi figliuoli di madri. imbelli. I Persiani, ed i Medj. tremarono , e inorridirono alla costanza , e all'ardir di una Donna . Urlarono di fpavento le tende Affirie , quando loro fi presentarono gli umili miei, quan-tunque per lunga sete arsi, e languenti. Dio ha combattuto per noi . Guai alle genti , che fperano opprimere il popol voftro , popolo di cui voi fiete difenditore . Ah, che grande farà, ognorchi vi teme , grande in tutto chi a voi ubbidisce, e vi adora, Sono parole di Dio, o Signori, aggingnervi del. le mie, parebbemi profanarle. Scierto piuttofto una difficoltà , che

la cognizione delle cose del Mondo di leggieri potrebbe recarsi all' animo . Donde mai , e perche si veggon dunque delle Nazioni ribelli , e barbare grandeggiar tanto , ed opprimere lereligiole , e fedeli ? Sembra difficile , Ascoltatori, e pure è facile la rispofa : anzi è già refa dalle parole di Achier, che mi è paruto, il testimo-nio più illustre, e niente fospetto della verità. Perchè nel popol fedele avvi soventemente di che irritare lo sdegno del Dio, che adora Dio nimico dell'iniquità . Saggio , fantissimo , nè mai abbastanza lodato consiglio vostro, o Signoti, che avere la Rellgione, e la virtà a base del Principato, e il più fevero, e ineforabile de voftri fapientissimi Magistrati è freno al vizio sì forte , che ne alla vegliante fuz Provvidenza può sperare di asconderfi lungamente, ne al fuo giusto rigore impunemente sottrarsi.

Per altro, o Signori, se allo intrinfeco effere de' Reggimenti , e principati infedeli , de' quali alcuni pajono co-

sì felici, porrete mente, quello vi farà forza conchiudere, che ciò che in esti è di ottimo , che alcuna cosa pur, c'è, non è che un avanzo, od una imitazion de' precetti della vera Religione; ciò che in essi è di pessimo , siccome pure dimostrano le interne stragi, le continue rivoluzioni, le civili discordie, e le non finte tragedie, che spesso ci rappresentano, non è che mifera confeguenza delle viola-

te fue Leggi ..

Ma a che venir rammentando delle funelle memorie altrui, dov' io non debbo , che alle vostre gloriose e liete rivolger l'animo, ed il parlare ! Che ampia melle di vere laudi, che ferie non interrotta di meriti , e di virtù, che largo campo di gloria nel corso di tutti i secoli riportata presso ogni Gente dagl' incliti, e memorandi Maggiori vostri? Ma se lo aprir quest' Arringo, è forza dell' argomento , di cui vi parlo; ne di me , ne di queftoluogo è lo scorrerlo. Che a me solo gloriosa sarebbe l' Ocazion mia di splendidiffima verità illuminata , e d'ognivile adulazione lontana: ma nè l'udirla effer potrebbe affai caro alla voftra moderazione , il compiacervene degno affai della vostra grandezza. Chiuderò adunque il mio parlar rifletten. do , che fe una vera Religione è indivisibile dalla pubblica felicità , quetta io non potrò , per quantunque di Paefine di Terre debba il mio Ministero pellegrinando condurmi , ad alcuna altra Città giammai, nè con voti più fervidi di grato animo desiderare , nè con più cerra speranza di non manchevole adempimento promettere . Ho.

# PANEGIRICO

IN ONORE

D I

## S. GERTRUDE VERGINE DETTALAMAGNA.

RECITATO IN BOLOGNA

DALPADRE

#### CARLO SANSEVERINO

DELLA COMPAGNIA DI GESU',

Nella Chiefa Parrocchiale e Priorale

DISANTA MARIA, DETTA DELLA MASCARELLA.

Dilectus meus mibi, O ego illi, qui pascisur inter tilia, donec aspiret dier



Divini caratteri , le squifire delizie , e inespicabili tenerezze del santo e insocarissimo amore , con esso do spirituale conjungimento inestabile , le grazie , e i doni d' ogni più scel-

na maniera di Do inverto dei di contanta di maniera di Do inverto di conci in verfo l'Anima giufia, per manavigliofi fimboli, per fomigliarre dolloquio nel facro libro delle divise Cantiche maniffatti, e nulla meno i trafporti, la gratitodine, i deliqui, li rapirenti dell' amante Chicia, ed anima verfo il divino Spofo, tutto allo
maniera di maniera con la confimpici da me pur ora recitate parole.

Dilella meta michi, or rge illi: parole
di tanto più alti, e cari fendi, e ami-

mirabili piene, quanto più tronco ed ofcuro a prima fronte il parlar ci fembra : e più sia ciò che tace , più tosto nasconde, di quel ch'esprima, e paless. Imperocche, il mio dilesso e me, ed io a lui, che altro vuol egli fignificare, se non se Iddio turto e per l'amata anima, e l'amata, e riamante anima tutta è per Iddio ? e ciò folo non abbraccia egli però quanto di più divino, di più profondo, di più tenero, e benefico, e affettuolo ha il creato; e l'increato amor persettissimo, e degno di Dio amante, e dell' amata anima ( per restrignere a questa fola il ragionamento ) , e riamante il divino Spolo, e Signor fuo? Ma concioffiacolache amor fia dell' anima ancor viatrice, e pellegrina fopra la terra, finchè il giorno di questa vita mortal trapaffi , e l'ombre di morte com.

piano, ed ofcurino il giorno da cambiarfi finl altro perfetto e feliciffimo cui ombra o notte mai non potrà coprire , donec afpiret dies , & inclinentur umbre; perciò diverso è il carattere dell' amore di due diversi amanti, secondo quelle due parti, che compongon quaggiù il perfetto amor divino . Per parte di Dio amante quanto può, e quanto non può di dolce , e di deliziofo capire in umano intelletto ; per parte dell'amara anima, e che riama il suo Iddio, quanto debb' effere di forte, di coraggioso, d' invitto : laonde Iddio è all' anima il tutto con i fuoi più scelii favori, e con le più soavi, e pure delizie fue , dilectus meus mibi, e l'anima tutta è di Dio per lo magnanimo ardor del piacetgli, e forte a qualunque più malagevol prova, o combattimento, & ego illi. Or quefto impareggiabile amore in idea delinearo, ed espresso per lo sagro libro delle divine Cantiche, amor fommamente deliziofo dal lato di Dio amante, amor fortiffimo da quel dell' anima amata, e riamante il fuo Iddio, fu, Alcoltatori , fenz' alcun fallo , in effetto mostrato ed espresso al vivo in quella gran Vergine, di cui qua venni a ragionarvi quella mattina; dico la Vergine ed ammirabil Santa Gertrude chiamara intra l'altre Gertrudi per l'eccellenza de' pregi fingolarissimi , e delle non meno fingolari virtu, la Magna. Iddio, che per graziofa predilezione la fi avea scelta a colmarla de' più esquifici doni, e delle più saporire delizie dell'amor fuo , mostrò per esti , ch' era Gertrude la sua diletta : Gertrude grata e fedele a divino Amante con invitta Fortezza d' animo eroico a qua-Innque arduità dell' amor verso Iddio, mostrò, ch' egli, ed egli solo era il diletto fuo , dilectus meus mibi , & ego illi . L' amor di Dio verso Gertrude tutto foavità, e delizie; l'amor di Gertrude verso Iddio tutto Fortezza, e Coraggio saranno le due parti del Panegirico, per onore di Lei, e per nosiro ammaeftramento : a farne a un tratto fleffo conoscere qual' abbia ad effere l'amor nostro verso quell' ortimo di tutti gli amanti, se

vogliamo per isperienza conoscere qual farà per noi l'amor suo; dove tanto samo avveduti, e felici, che ci avvenga d'esperimentarne con la debita proporzione in noi, ciò che ne' Santi suoi per noi si loda, ed ammira.

Convien ben dire , Afcoltatori , che vago oltre modo fosse l' Altissimo di versat ben per tempo in seno alla sua Gertrude i tefori ineffabili de' doni fuoi . fe nella teneriffima età di cinqu' anni : età, in cui altri non può ne pur conoscere di vivere al mondo, ed a sè, le diè a conoscere di poter lei interamente vivere a Dio . La fignoril compostezza al nobil suo nascimento sì convenevole, la modesta affabilità, che rilievo e grazia aggiungeva a una rara bellezza; ma nulla meno l'abborrimento a' folazzi , e alle vanità l' amor della quale fuol nelle nobili , e vaghe fanciulle spuntar con esse sin dal grembo materno, e fomiglianti altri fregi furono l'alba prima di quell' avventuroso giotno, in cui avea il diletto delirato di posarsi nel cuore de lei quali in fegreto giardino di sue de-lizie: Hortus conclusus soron mea spon-sa. Dico, che surono l'alba prima; imperocche per la sacra sposa de' Cantici il rizzarfi , e gire in traccia del fuo amato prevenne la luce , que fivi per noctes quem diliget anima mea ; ma' per Gertrude ansiofamente cercata dal fuo diletto la luce prevenne lei, e dirado dalla mente fua quell' alta notte d'ignoranza, e di debolezza, che fuol nella prima età bambina l' anima impedir dal conoscerlo, e dall' amarlo. Incominciò Iddio fin d'allora a farne le fue più rare delizie anche molto fopra l'usata grazia de' suoi più straordinari favori. In non fo qual festa di Santo Marrire uditofi Gertrude leggere per l'Evangelio, chi vnol venir dietro me, prenda la sua Croce, e sì mi siegua; Gertrude soavissimamente in ispirito rapita vide il divin Redentore in quel dolcissimo sembiante, con cui i più aspri consigli della divina sua Evangelica legge , faceva a' mortali mortal fentire, e gustare. Videlo camminar per non difagiato fentiero ; an-

gusto tuttavolta, e a luogo a luogo di foine sparso, e pungente. Seguivanlo persone d'ogni età, e d'ogni genere moltissime, e in viso liete, siccome e dall'esempio, e dalle parole sue maravigliosamente rallegrate, ed incoraggire; quello una gran Croce lor precedendo a vista della qual confortarfi, e questa nell'udir per interiore dolciffima favella quelle parole medefime : chi vuol venir dietro me, prenda la sua Croce, e sieguami. Da sì divino spettacolo, e da non men divine parole tutta penetrata, e com-presa Gertrude, desideri sentissi accender vivissimi nell'animo, e sviscerari affetti spremere dalle labbra quali ancora di latte, e quinci dietro a quelle beate orme, a calcar le quali già più acerba non era , ma abbastanza matura l' età di cinqu' anni, quando matura al Signor pareva, Gertrude nell' arduo cammin fi mife dell' Evangelica perfezione. Così la divina Sapienza la quale , giusta il detto bellissimo de' Proverbi, che veglia di buon martino agevolmente ritroverà, affidentem enim illa foribus suis inveniet; perciocch' essa medesima le sta all'uscio della casa affin di guidarlo; poteva ella più toflo, che nell' età di cinqu' anni, e più vicina farlesi, che sulla soglia della paterna sua casa; donde il diletto le fi diè guida al Chiostro? volle egli quivi quell' anima mai per l'addietro non dico guafla, ne pur tocca, anzi nespur consapevole di quel tenace vischio, onde i terreni obbietti legano, o per lo meno molto impacciano, e allertano nell' amor delle creature, con le inclinazioni però fincere, con l'appettito avvezzo all' ubbidienza della ragione, con un corpicciuolo i cui fenfi mai non avevano al vizio, o al peccato servito; anima che potesse perciò fentir di subito le divine impressioni; lanciarsi alla virtù comunque, di per sè ardua ed aspra molto, con facile impeto, e con ardore poco, o punto non faticolo. L'avreste però, Ascoltatori , veduta precedere nella regolare offervanza le più proverte, e le più giovani accendere con l'angelica mo-Tomo V.

destia del volto, con rigoroso freno d' inalterabil filenzio, con la rigida parfimonia del cibo aggiunta alla parfimonia comune, trattar con la tenerella sua destra quasi ogni giorno un flagello, e se non potea per la fiacchezza del piccioletto fuo braccio infierir contro la verginale sua carne, mostrar la brama almen d'infierire. O Dio! una verginella di cinque, sei, otto anni, che dovea poter mai castigare, o riprendere in fe medefima? nulla, Ascoltatori, nulla affatto avea in sè da punir Gertrude. Voleva il Diletto fuo effer per lei quel fasciculus myrrba: fascetto di mitra dolorosa ied amara. ch' è alle sue più care anime, amarezza piena dell'occulta foavità dell'amor divino , che alle asprezze l' amante anima sospinge ed infiamma.

Ma offervate quì una nuova ammirabil finezza dell'amante divino. Volle, che Gertrude conoscesse per la propria esperienza, che fuori di lui niente non potrebbe trovar di bene, nè di contentezza; perchè voleva egli solo effere il suo bene, ed il suo tesoro. La predilezione per lei non permife già, che Gertrude andasse ad attuffar le labbra in quelle diffipate cisterne, le quali non danno acqua se non fangosa. Calamità troppo facile ad avvenire nell' istabile mente umana, presta a variar pensieri ed affetti, e variandogli da Dio miseramente diviarii, ed affliggersi. No : egli, le merce del tenerissimo amor suo verso Gertrude, ciò non permise. Solo lasciolla alquanto vagare post sodalium greges suorum , affine di richiamarla a sè con maggior piacere, e difingannata dall' esperienza, col non voler ch' ella trovaffe piacere nè pur non colpevol fuori di lui, stringerla poscia al divin suo cuore indissolubilmente . Diedesi ella allo studio delle umane lettere, com' era non isconvenevol coflume nel suo Monistero; e nelle Filosofiche ed eziandio nelle Teologiche quistioni avvolgendosi, come d'acutisfimo ingegno fornita, più ardeva per sete di apprender molto, che soddisfatta fi rimanelle di aver molto ap-

pre-

prefo. Viga in oltre di ragionare affai con c'a aveffe fama di affai fape. re, ta il varo defiderio di quello, e le v.a.e lodi di questi , in vece di meglio trovarvi Iddio, avvennele di trovarvi ciò che alla citata sposa de' Cantlei nel cercare il diletto, addomandandone le guardie della Città: num quem diligit anima mea vidiflis? ne l'apendone essi novella, le convenne trapassar quelli per rinvenirlo; paululum cum tertransiffem eos, inveni quem diligit anima mea. I periti delle umane lettere, e scienze non potevano additatle, falvo che ofcure, incerte, vane ombre di quiete, e felicità ; anzi vi trovò ella diffinazione di spirito. aridità di cuore, svegliatezza del riti-10, dell' orazione, delle regolari ofservanze; per cui Iddio le nascose alquanto, come per levata interpofta nebbia , il chiaro raggio del divino amabil suo volto: Ad punctum in modico dereliqui te ... abscondi faciem meam parumper a te. Ma fe quella turbazione del divin volto meno incresceva a Gertrude, non poco incresceva al diletto suo, Mandolle nel più profondo del cuore una fiera malinconia, per cui ne bene, ne pace, ne confolazione non rittovava. Per lo spazio d' un mese le fremette nel seno questa diurna, e notturna procella terribiliffima . Quando tempo parve al Signore di temperatla non folo, ma volgere in perfetta calma petpetua la preceduta afflizione ; affinche ella medelima tutto sentisse il piacere del ritrovar lui quando tutta era amotofa premura di star con lei . Nel mentre che malinconiofa trapaffando per un chioftro Gertrude, inchina il capo a religiofa più negli anni innoltrata, ed ecco levandol vede Gesh in fembianza di bellissimo. ed altrettanto modestissimo Giovane di fotfe fedici anni , di volto, e di maniere sì oltre ad ogni compara zione amabili, e ca.e, che nol potè per altri riconoscere, che per Gesù . Sentissi il cuore, non che serito d'amore, ma trapassato. E pur ciò fu nulla rispetto alle dolcissime parole, che a serenarie del tutto il cuore le soggiun-

fe . Perche ti ftruggt tu di meftizia ? perchè ti vai tu il dolore inaforendo? non hai tu configlier niuno? or via: consolari, che vicina è la tua pace: non dubitare, io ti liberero, io ti falvero . Indi ad agginngere firale e firale , e fetita a ferita , la divina sua mano le porse a sirignere la man di Gerttude ; aggiungendo : tu hai il mele voluto succhiar dalle spine; ma ritorna oggimai a me. io ti riceverò. ed ebbra ti farò del torrente del piacere divino. Ah fe protetto già la fpola divina, che anima mea liquefacta eft, ut dilectus locutus eft; a quel volto, a quelle parole, a quella mano sfavillante delle divine piaghe atte a fquagliare per la tenerezza un macigno ed un ferro, come arfe? come si lique. fece il cnore di Gertrude? ella più non fentì ; nè seppe di sè medesima ; ma con ine plicabile impeto ad abbracciarlo lanciandosi, s'avvide, che folta siepe di fpine (immagine, cred'io, de' fuoi commeffi difetti ) fra lei, e il divino amante s' interponeva, siepe senze adito neffino per trapaffarla . Conofcendo di non poterlo, fospira, e geme Gertrude, e da inestimabile dolor vinta, fente venire già quasi meno la vita . Il divino amante respiciens pos cencellos, che stava dierro di quegli fpinosi cancelli , e godeva e degli ssorzi, e della brama della fua fpofa, foftennele la languente vita, e afferratale piacevolmente la mano, fopra la fiepe levandola, fenza veruna difficoltà la traffe a' fuoi castissimi amplessi . Quali affetti ! Dio mio, qual dolcezza! qual filme di vivo fuoco divino le inondò allora il petto ? qual lingua mortale può rilevarne quì la figura, fe puro intelletto umano non può concepirlo? dirò folo, che a un punto le fi foense nel cuore ogni amore di lettere . ogni memoria di letterati: più in un momento folo ammaestrata dal fuo diletto, che far per tutti i fecoli non saprebbono i dotti tutti dell'uni-

verso.

E questi, Ascoltatori, non feron più, che i principi di quelle incomprensibili delizie, di quelle dimendole

confidenze amorofe, di quel foavissimo tratto , onde per lo fpazio poi di trent' anni le si venne oggidì più il Signore mostrando, totas amabilis, tetus desiderabilis. Il ritenersi in riposati , e famigliari colloqui con cui fi ama, fuol dell'amicizia dolce frutto. e deliziose estimarsi : ed è certo altresì, che questo diede Iddio qual fegno di speziale benivoglienza al suo diletto Mosè, per ciò medefimo da lui antipofto agli altri Proferi tutti come d'infra tutti gli altri il più caro, Non per figure, non per enimmi no, come ad altri, a lui io non parlo, ma ore ad or, ficut felet homo lequi ad amicum fuum ; ma faccia a faccia in quella guifa, che nom fuole ad amico fuo. Ma quando mai per altrul cagione mofirò a Gertrude, come a Mosè, sdegnofo il volto, o turbato il ciglio? quando con i tuoni, e i nembi, e il lampi, e le folgori a lato, o le tersibile fumantl fiamme ful capo, come a Mosè ragionando; le quali per piacevol che fosse l'aspetto, o il parlar amorofo, il facevano pur tremar dell' aspro spirito dell' antico testamento, e de' suoi terrori . Ah con Gertrude Iddio fatt' uom per amore fempre mai usò foavi le voci, fempre amabile il fuono, sempre amorevole il guardo ! Immaginate, Ascoltatori, che a voi fia ignoto chi parli, e pol fiatene vol, voi fiatene i giudici, e udite. Parla Gertrude: o come è buono, o mio diletto, l'accostarmi a voi, e a voi folo! risponde il diletto, e a me sempre è scave cosa lo stare unito a te, o m'a diletta! ripiglia Gertrude; io vil femminella ti faluro amantiffimo mio Signore; ode toflo rifponderfi; lo rendo il faluto a te, o amantissima mia ! altra volta ode dirfi : io ti dono tutta l' abbondanza della dolcezza del mio cuore, della quale potrai liberamente dispensare ad ognuno quella porzione, che più ti è in grado. Altra volta pregando ella per non fo qual persona desonta già, e gravissimamente tormentata nel Purgatorio: Signer mio, g'i dice, e non verral aver tu di quest' anima misericordia

per amor mio? ed egll risponde; non folamente a quest' anima, ma a mille migliaja d'anime pronto fono a ufare per tuo amore misericordia. Innumerabili io potrei aggiugnere fomiglianti, o ancor più calde espressioni delle arreccate : baffino queste per faggio dell' altre tutte . Or ditemi ; chi parla quì ? chi sfogafi ? chi efibifce ? faluto ! amor mio! dolcezza! compagnia! avvicinamento! Parvi egli, che il Creatore ragioni alla creatura? che un Dio tratti qui da fuo pari con una povera ancella (ua? ma sì che fu questo un trattar da suo pari : perciò che fu un trattar da Dio tutto amor per la creatura . E fe questo non è loqui es ad os, ficut foles bomo loqui ad amicum fuum; e all'amico più intimo, e att' amico più sviscerato, e ad amico qual per avventura non fu giammal, che mai non eccedesse, o per trasporto di cieco amore , o per esagerazione di lingua non bene avveduta di ciò che parli; se quello non è, dico, qual mal può finger uom col pensiero ? Più. E'Gertrude eletta a Badella del Monistero . Sente crucio insopportabile di quell'onore e raccapriccio di quel pelo, che sembrale al bene delle loggette anime, e della divina gloria dannoso. Ricorre al diletto suo per efferne liberata . E Gesti le fi da a vedere con la Croce a tenerle in quel grave carico compagnia : mostralesi in atto di sostener con i divini suoi omeri quella casa, e promettele que doni di saplenza, di fortezza, d' intelletto, di rettitudine, che a lei eran bisogno, con accertarla, che ne' doveri del proprio uffizio mai non averebbe, che gli spiacesse: ed eccola in grandissima parte di quel pefo fgravata, e fgombra, che le veniva dal timore di non fapergli interamente placere . Ancora più. Giugne a lascitrle in elezione, o il vivere più, o il presto morire, e riportandoli lei al fanto voler di lui; udite rifpofta : veramente a me toccherebbe questa elezione; tuttavolta in te io rimetto, o il tofto morir per tua gloria, o il più vivere per mio fervigio.

Gran

Gran cole fono quelle . Ascoltatori . e pur nondimeno follevate i vostri penfieri, che ancor più alte me ne rimangono a dire. Benchè chi mi dirà parole convenienti a tanto foggetto mentre abbandono io qui la terra, ed ogni terreno obbierto: fulle ali levato di questa divina sublimissima colomba, nafcoffa fecondo l'invito del fuo diletto, in foraminibus petra, in caverna maceria? Parlo di quel doppio incomprensibil riposo; di Gertrude nel feno del suo diletto, e del diletto nel cuor della sua Gertrude; sonno di tanta delizia, e di tanta gioia per l'uno. e per l'altra, che allor porè più che mai appropriateli quel chariffima in deliciis, che in due fole parole ne ftrigne e l'altissima cagione, cioè l'amore, e il dilettevolissimo essetto, cioè il godimento ineffabile; per cui, a parlare con S. Bernardo , velus duobus brachiis fuis comprehendit , amplectiour , fringit, tenet, O ait : tenui nec dimitram . Con l' intelletto , e con la volontà quafi con due braccia comprende, abbraccia, strigne, possede Iddio. Taco per lei allora qualunque creato obbietto, anzi pure i fensi corporei della medefima quasi come de' loro uffizi spogliati, si chiudono a tutto ciò, che non è Iddio: perciocche mentre l'anima, dice il Magno Gregorio, col penfier trascende tutre le cole, ad quamdam lucem pervenis, que non est Deus, fed quam inhabitat Deus, & quia tune eledi anima mirabiliter inflammatur, mirabiliter reficitur , ineffubiliter dele-Antione fruitur , cogitare compellitur quam ineffabilis lux , dulcedo , & dele-Elatio fit , que ipfe fit ; fi tam immenfa lux eft, quam inhabitat, & non eft ipfe. Divine parole, Afcoltatori, e che così illuminati intelletti richiederebbono a bene intenderle, come illuminato era quel divin uomo nel registrarle. Allora che l' anima tutte le create cose con inestimabili penne forvola, a non so qual luce perviene, la qual non è Iddio, ma nella quale abita Iddio; maravigliofamente allora infiammafi, maravigliofamente ricreasi, gode ineffabilmente, e dilettafi. Allora estima

quanto inefplicabil luce, dolcezza, e. dilettazione sia quella, che è Iddio, se tanto immensa luce si è quella, in cui Iddio abita, e pur nondimeno non è Iddio. Intefela si, ben l'intefe Gertrude, allorche nell' abiffo della divina contemplazione smarrita, e circondata dall' abisso della luce divina , quante beate ore paffava, in cui altro per lei al mondo non era, che Iddio, e lei? Con qual chiara cognizione vedea quivi i più profondi milleri della Grazia, dell' Incarnazione, della Predeftinazione, della Gloria de' comprensori? di quel divino essere, di quelle infini-te persezioni divine, la veduta delle quali forma la bearitudine del medefimo Iddio, e la contemplazion delle quali facea per Gertrude un saggio anticipato del goder Dio. Là ella atrinse i purissimi lumi sparsi poscia da lei ne' preziosi libri delle sue divine infinuazioni; a fcorta, a falute, a conforto delle anime ottufe, e deboli : là i segreti di quelle profetiche suo predizioni, per le quali adaltri il Trono Imperiale, ad altri i pericoli sopraflanti, ad altri la vicina morte prenunciò, a consolazione, a scampo, a falute loro . L'à quelle fue tanto famofe, e riputate rivelazioni, che da gravistimi, e fanti uomini pofatamente disanimate, furon piene dl santità, e di luce divina riconosciute; e là sopra tutto una sì alta cognizione di Dio, e così profonda, che riscossa da quel beariffimo fono, e ceffata la contemplazione, ben fi può tuttavolta affermare, che contemplaffe: e come a chi abbia lungamente gli occhi fiffi nel Sol tenuti, eziandlo poi abbaffatigli, negli occhi lo splendor gli rimane sì, che appena può altra cofa vedere non che discernerla: così la contemplatrice anima di Gertrude, da quegli altiffimi (pazi , e infiniti del Ciel discesa, e da quella divina regione d'inondanti raggi, e beati, tantone confervava pieno lo spirito, elevato l'intelletto, il cuor infiammato, che, se non a fatica grandissima, non potea ritornare, e per poca ora prestarfi alle creature, nelle necessarie

occu-

occupazioni dell' offizio suo di Superiora, e trattar con gli Economi . e Ministri del Monistero . Nel qual'atto ella non ismarriva pur un momento la vista del suo diletto ; laonde appena ciò terminato, quasi da gravi ceppi fciolta, e di nojolissimo ingombro fgravata, tosto ritornava in sull'ali all'usato volo , con tanto , e più di facilità, che i mileri amatori delle creature, dopo breve, e distratta orazione, non ritornino alle splendide inezie de' sensi loro. E non poteva ella con l' Appostolo dire la sua conversazione effer continua nel Clelo ? conversatio nostra in calis est ? e coll' ésfer nel Cielo non ne provava l' efquifire dolcezze ineffabili, i gaudi, i rapimenti , i trasporti ; arcana verba , infomma, que non lices homini loqui; E come parlarne io più a lungo; con la mia povera lingua, che queste divine cose più tosto scema di pregio col favellarne?

Parli dunque parli il diletto discepolo S. Giovanni : quel Giovanni che per ispezialissimo segno d'amore sopra il petto del Salvatore nell' ultima cena adagiatofi, ivi dormì d'un fonno, di cui la chiara intelligenza della Generazione del Verbo Ererno nel fen del Padre, fi schiuse quasi fonte di mistero, e d'amore a tutte le genti, ed a tutti i secoli : In principio erat Vebum . Giovanni dato da Gesù Cristo a Gertrude per ispeziale di lei Appostolo, perchè il diletto del Salvatore, Giovanni apparitole nel di della fua folennità, con vezzi di Paradiso Gertrude invita, dicendole: vieni, vien meco, o eletta sposa del mio Signore, e infieme ripofiamo fopra il petto dolciffimo di Gesù, in cui tutti i tesori della beautudine nascosti sono: Veni mecum su electa Domini mer , repausemus fupra dulcifuum peltus Domini mei , in quo latent totius beatitudinis thefauri . E per qual cagione? ut exinde hauflus dulcedinis , & confolationis extrabere possis ; perchè tu possa attingere dal profondo del suo cuore dolcezza, e confolazione . Indi egli fi pose a dormire ful manco lato a Gesù , e la Ver-

gin Gertrude collocò al deltro full' apertura appunto del cuor di Gesù . Giovanni , e Gertrude ripofano sù quel petto divino, dove tutti i tesori della fapienza, della carità, della dolcezza della confolazione divina fono ripofti i e vuol dire, che le divine estasi, che le ineffabili vampe d'amore che lo ftruggimento delle beatifiche confolazioni di Gertrude ancor viatrice qui fulla terra, fi raffomigliavano all' effafi, a' godimenti, al piacer d'un beato. Certo è, che se alle sante anime un fiore del campo, e una stella del Cielo considerata empiono di tenerissimi affetti il cuore, e le pupille di soavisfime lagrime, che farà flato il contemplar immediatamente in lui stesso il belliffimo Fior Nazareno, e l'avventurosa Stella di Giacob , il veder la quale, e sospirarne da lungi struggea in dolcissime tenerezze , e infiammate brame il cuor de' Profeti, e de' Patriarchi? Altro che lo scongiurar, che fe lo sposo già le figliuole di Gerusalemme a non rifvegliar dal fonno la spofa , finche ella spontaneamente non si destaffe : adjure vos Orc. Gesti per conciliare più alto , più tenace , e per confeguente più faporofo fonno alla fun Gertrude, le andava egli stello questo foavissimo motto al cuor ripetendo, amor meut continuus, tibi languor afsiduus; amor tuus gratissimus, mibi fapor gratiffimus. L'amor ch' io ti porto, è a ce continua cagion di languore, e l'amor che tu porti a me, è di sapor gratissimo a me. E con ciò il languore non le cresceva via più , col crescerle per ciò medesimo amore? e Gertrude che nel mistico sonno avea vegliante il cuore , ego dormio , O cor meam vigilat, non fe ne fentiva via maggiormente struggere , liquefare ,. morirne ; fe que' medelimi flruggimenti d'amore, e di dolcezze non fossero flate la sua vita , nel centro del suo amore, e del suo riposo? Ah, miei Ascoltatori , non possono le nostre menti giungere a immaginare ne pur da lungi la natura , e gli effetti di queste maraviglie di celesti piaceri , che nemo feit, nift qui accipit, come rico-

vell chlungue introdotto fia e inebbriato da quello divino amante in cellaria fun! Le passioni, le doglie, i ciechi trafportamenti , le dolci frenesie dell' amore ter:eno ne pur com' ombra non possono delinear le delizie d'un' anima cost amonte di Dio , e da Dio cost amata . Tutto ciò , ch'è confirmato ne' fenfi , ed ha per oggesto il terreno e Il creato, quanto si voglia intenso, di là da' confini del materiale, e del fenfibile non può cerro inoltrare . Mia laddove l'amore, e la dolcezza tutta è di spirito celeste, e pura , dove l' oggetto è d' infinita amabilità , dove la potenza amante sopra le naturali forze softenuta, e levata, ed infine per intima unione applicata ad effo , chi può il profondo fcandagliar dell' amore, e per conseguente della soavità : s' egli è un Oceano, il qual fondo non ha, ne riva? Lasciero adunque di ragionare di ciò , e dappoiche un tanto Appoflolo, ha così divinamente a Gertrude parlato , chi può più oggimal degnamente di lei parlare ?

E pur ci ha chi meglio a noi parli , e di lei , Udite queste poche parole di Gesti medefimo, e via maggiormente stordite. Chi vuol trovarmi, dis' egli un di, nel cuor di Gertrude mi groverà , ovver nell' Eucaristia . Dio mio, che mai vogliono fignificar così divine parole, e così inestimabile comparazione? lo leggo, che Gertrude era in guifa d' amor rapita pel divin Sagramento, che ricevutolo fentivali propriamente il cuor quafi cera al fuoco Rruggere per inenarrabil modo , e liquefarfi , come se dovesse venir sugellato col petto facrofanto del divin Salvatore : nel che parmi alla lettera adempiuto il desiderio già della Sposa : Pone me ut fignaculum fuper cor tunm . M a che poi tanto, o somigliante piager fentiffe Gesu nel cuor di Gertrude , come nel Sagramento , che l' un fog giorno paragonaffe con l'altro, chi può intenderlo ? chi spiegarlo ? Vuol eg li dire, che tanto si reca ad onore lo flarfi net cuor di Gertrude , come lo far nell' Eucariflia? vuol egli dire, she ficcome l'Eucarillia raffomigliata

è a cena di splendidissime nozze , per le quali l' amante Signore per divino congiungimento s' unifce all' amante anima ; così nel cuor di Gertrude fia per lui convito perfetto di celessiali nozze continue cou la sua Sposa? vuol egli dire, che siccome nell' Eucaristico Sacramento egli è, affine di efandir le preghiere, e soccorrere alle necessità de' tedeli figliuoli fuoi i così del cuor di Gerrrade egli s'è fatto Tabernacolo, e Tempio di universale rifugio a chi con Fede per lei ricorra negli fpirituali bisogni suoi ; vuol dire , che se per collocarfi nel Sagramento egli flupendiffimi mostrò miracoli , e mostra d'amori, di bontà, di fapienza ; così per albergar nel cuor di Gertrude, egli tanti parimente operò prodigi di effe quanti furon , direi quali , momenti del vivere di Gertrude ? vuol dir tutto ciò . o incomparabilmente più, e meglio di tutto ciò? lo non sò, nol veggo, non lo comprendo. Anzi adunque che feguire indovinando il fenso di quel divino parlare, lasciate ch' io più tosto con divota tenerezza mirando quel facro cuor verginale, eletta flanza del Signor della gloria, per un momento in tal guifa ragioni : Beato cuore, che il centro fofte dell' amore divino , l' oggesto delle tenerezze divine , il pelago della divina dolcezza , e foavità , in voi con guardo di fede riconofco il mio, e volto Signore; ivi lo ammiro, ivi lo adoro, ammiro i laighiffimi doni d'ineffabil grazia in voi per la fua prefenza versati ; adoro quel divino signacolo, di cui v"ha egli impresso, e distinto a sè di piacere, ed a vol di grazia, ut signaculum super cor tuum. So, Ascoltatori, che avventurosissima fu Gertrude per aver accolto Gesù fra le braccia tante già , e tante volte , che porè a ragione chiamarlo fignacolo ancor del braccio , ne fignaculum fuper brachium tuum, che risennelo, carezzò, e godette Bambino dal di del Natale infino al di della Purificazion, di Maria, da lei stessa quivi deposto, e per sì lungo spazio (ciò che di altri io non leffi, ne udii giammai ) beatamente lasciato . Oh gigrui , che-mo-

menti dovertero pur parere a chi quelle delizie gustava di Paradiso! Ma oltre ad ogni comparazion più beato estimo quel facro cuore , in cul perpetua flanza ebbe ed albergo , e conversazione perpetua Gesù , e l' amor fuo dolcissimo, e tenerissimo . Fu la vita sua però più da Beata, che da mortale, o fu almeno anticipato faggio , e affrettato piacere della celeffe beatitudine . Piaccia all' autor , e fonte d'ogni ben nostro l'invaghirci fortemente de' fuoi putifiimi ardori , per entrar pur in alcuna maniera a parre delle sue ineffabili purissime conso-La divina pioggia di tante, e così

lazioni . esquisite delizie , non vi credeste già , Ascoltatori, che in Gertrude scendesse fenz' altra fatica , che di aprirle il feno, e gustarne. No, fu l'amore di Dio alla fua diletta tenero , dilettofo , foavistimo quant' io v' he saputo , e più di quanto io non v' abbia finora faputo esprimere : ma fu nulla meno l'amor di Gertrude al diletto suo paziente, forte, coraggiolo, collante lopra quant' io vi possa in pochi tratti entro i quali m'è forza pure oggimai riftringermi, spiegar ragionando . Imperciocche il rinunziare, com' ella fece, a tutto il fensibil ben di quaggiù . affin di levarsi a quell' altissima , e nulla meno invisbil fonte di fommibeni celestiali; e vuol dire interamente spiccarsi da ciò , che si ha , e da ciò, che si è, per trasformarsi in tutt' altro effete , tutt' altro vivere , che non è il terreno e materiale, che neingombra continuamente, ed impania ; e quello il contraftar fostenendo degli esteriori ad interiori nemici noftri, rabbiosi, molriplicati, implacabili , non richiede egli impareggiabilevalore di fpirito , non folamente maschio, e inflessibile? E pur qual' altra cagione colà ne' Cantici colei, che rutto spira languori, e vezzi, e delizie in seno al diletto, ha nondimeno testanta de' più prodi armati ognora di spada, e al guerreggiare valorofissimi , i quali cingono il letro di Salomone ? se nonperchè anima fanta , e in delizie con

Dio è anima forte, combattota , eiperimentata in ogni maniera di più dere battaglie, e di più eroica difficoltà Sapeva Gertrude, che l'amante suo infra i gigli fi pasce . pascitur inter lilia ; ma gigli , che per siepe hanno le pungenti ed acute spine , lilium inter Spinas . Petò chi più di lei cauta nel tratto? chi più considerata nelle parole? chi nel guardo più: custodita ? Per quanto a lungo udiffe alcun ragionars a se, Superiora essendo del Monistero, mai sì a lungo nol vide . e non I' udl sl fovente, che il fapeffe riconofeer per dello, e divilarlo da ogni altro. Qual maraviglia, e dov' era l' adito con tanta inflançabile fatica . e cura di ben fessant' anni guardato da qualunque umana inclinazione , od umana fragilità, qual giardino fosse sugel. lato per qualunque altro fuor del divino Spolo? bortus conclusus forer mea fponfa . Tuttavolta il crederefte? quell' antico serpente impuro del pari , e in-sidioso , il qual si strisciò al giardin del piacere a tentarvi l'antica madre . non meno fece a tentar Gertrude. Entrovvi non fotto fembianza di colorisa, e di vaga serpe, ma sì di modeftiffimo Giovine; mentre che un di foletta del domessico orticello giva soavemente con Dio, e con i suoi fanti pensieri ragionando . Stupisce più Gertrude a quell'aspetto di Giovine non mai colà entro veduto, che allettata fia da quella troppo mal affunta oneflà , e compostezza . Nel mentre che gli domanda del come, e ode in modefte voci rispondersi, senteli nulla meno da impure non mai fentite fiamme infernali scuoter lo spirito . Però , o il credesse un demonio in sembianza di Giovine, o un Giovine in sembianza almen di demonio, ad altro non avendo l'animo , che al fuo pericolo , e alla fua virrà , inorriditane , e fegnatali della Croce , e i nomi fantifimi invocari di Gesù, e di Maria, gittali fenza più in uno stagno di acqua gelida, che ad innaffiar l' orto ferviva, Prefendo è lo stagno, rigida la stagione ; laonde non fol tofte le fi fpegne ogni vampa di fuoce tartareo in

cuore, ma intirizzifce in poca ora in tutte le membra, nè come quinci faglia sì non vede, nè come quivi fra brenissimo soazio non muoja . Non temete però , che a scampo de' forti veglia il Dio de' forti dal Cielo, Gesù che nel mezzo di quel cuor combattuto per ajuto di lei, e per piacere di sè si Ra, chiama dal Ciel gli Angeli, i quali immantinente dal mortal pericol traendola, la già quasi smarrita virtù nelle gelate membra ritornano , e lo fpirito rafferenandole, le fi fanno quivi compagni a cantar Inni di dolciffimo ringraziamento al divino Spolo : come avuti poc' anzi gli avea emoli nella purità , ajutatori nel conflitto , e spettatori nel trionfo . Cingonle pofcia i fianchi d'una fascia d'impenetrabil virtù , per cui d' indi innanzi fgon bra di qualunque fantasma, o moto d' impurità non s' avvide più d'effer vestita di carne , se non quando se n'ebbe a spogliar per morte.

Ma il vincere in queste lotte anima fin da' più teneri anni schiva d'ogni ombra di men che puro fantasma volante, può forse non parere a vot così ammirabil com'è, e com' effere fi conosce da chi non combatta sì virilmente, ma a troppo più debol nemico, e ad affalti troppo meno feroci fuol cedere di buon grado la palma : ma per avventura parravvi più malagevole, quanto forse non meno raro . l'effere Gertrude ftata altrettanto, e più valorofa contro la fottil tentazion dell'onore; delicata virtù nondimeno: ad appannarsi l' umiltà onorata azevole esfendo per quella, quanto la purità della carne per le groffe, e ree suggestioni dell'impurità, e per cui e clamò già S. Bernardo rara virsus humilitas honorata. Poco fu , che del grado di Superiora ad altro meglio e dell'autorirà non usasse, che a maltrattarfi con rigidiffime penitenze, e con fomme umiliazioni continue: non estervi cotanto vil ministero, ovvero fasicolo, a che la prima in servigio di tutte la follecita man non ponesse : fane foffero, inferme le fue figlinole , fervirle , vegliarle , rinnettarne con

soavissimo amor le piaghe, affarsi a qualunque ingegno, come feguisse non l'impeto della virtu, ma l'inclinazione della natura : immobile inoltre di una imperturbabile tranquilità a qualunque, o avverso, ovver prospero avvenimento. Poco che pregiata da moltiffimi nomini , e da grandiffimi dell' età fua maestri in divinità a lei datifi peruomini, e inesperti discepoli nella sublime scienza de Santi, partissero da suoi colloqui tanto colmi di confusione per sè, quanto di supore, e di sbalordimento sopra di lei: poco era per Gertrude non invanir punto punto , o più tosto rivolgere a propria abiezione l'altrui stupore , e a demerito l' altrui flima. Poco tutto ciò per anima , che fango, e lezzo riputava qualunque co-fa di terreno fappia, o d'umano. Più rara cofa è umiltà onorata, ma da colui, che folo è legge, e misura d'onor vero , cioè da Dio : rara virtus humilitas honorata a Deo . Non rara perciò . che grandi favor divini rado stiano con umiltà grande : perciocchè anzi mai esti non istanno , se non se dove sia parimente grande umiltà; anzi essi medefimi all' anima favorita , per favor maggiore d'ogn' altro, e custode d'ogn' altro , e conservatore recan grande, umiltà; ma rara perciò , che siccome affatto straordinarie erano le altissime contemplazioni , l' inimitabil trattar con Dio, le dimesticchezze, i favori d'ogni maniera più scelti , e le delizie le più esquisite , che per avventura altrettali appena è , che d' altro Santo si leggano, così convien dire, che affatto firaordinaria umiltà . che avvilimento, ed annientamento totale di lei medesima le fosse prosondamente nel cuore in guifa, che lo stimar lei miracol maggiore d'ogn'altro, il fopportarla Iddio nel mondo sì vile . e sì peccatrice, non fia pur folamente un molto languido indizio di quell' abisto infinito d' umiltà , il qual non col nasconderle i doni divini , non col diffimulargli, non col diminuirgli, ma col conoscergli , col prezzargli , col crescergli, divenisse più alto, e più incomprentibil; a mifura, che più

atti, e più incomprensibili le si venivano ogni di maggiormente facendo i divini favori .

Quel ch' io delle avvisate virtu nocennai, diselo, Ascoitatori, nulla meno dell' altre tutte : e dell'eroica fortez-2a in molte graviffime infermità, e dolorofissimi spasimi, alla cote di cui piacque a Dio di raffinarne, e dimo-Brarne la fofferenza : e dell'amore verso Iddio, e verso Gesù Crocifisso, da cui per desiderio di perfetta imitazione, bramo effa di venir trafitta per amorofo dardo dalla fua Croce. Defiderio il quale d'altronde, che da fortissimo animo venir non potendo, ben fi merito d'effere compiutamente elaudito. Spiccoffi un di dalla Croce raggio luminolissimo a maniera di saetta acuta, e appuntatole al cuore; nello aprir il quale con profonda ferita amariffima , e foaviffima tutt' infieme , fentì dirfi a un tratto: qua concorra la piena di tutte le tue affezioni : nè mai poscia Gertrude dimentico, che se quella era ferita d'amore, lo era d'amore, ma Crocifisto, Il qual veementisfimo amore l'arfe anche in fine , e disfece. Ne cred' io certo, che l'amore langueo della sposa in altri giammai più, che in lei fi adempiesse. Più per incendio d' amore dolcissimo per verità allo spirito, ma al corpo infopportabil del tutto, languente, e rifinita, all' ultima fua ora l' eletta sposa s' avvicinò. Apparvele egli allora il divino amante con un volto di Paradifo, più giorni le stette a capo dell' umile suo letticello, la consorto con quelle parole, che fole sapea dire un tale amante in si forte punto a cotale spofa; e già l'ora essendo del dover salire al Trono inestimabil di gloria, la Beatissima Madre di Dio da numerosi angelici cori accompagnata, e dalle anime delle religiose da Gertrude rette già, e fantificate vivendo co' fuoi efempi d'intorno al letto faggio anticipato le davano, con inimitabile armonia, del Paradifo. Indi Gesù le aperfe il suo amorolissimo seno, e dentro esso il capo della cara sua Gertrude ponendo , volle che dentro esso spiras-Tomo V.

fe l'amante spirito immacolato, per quello incominciando a godere da Beata, nel qual' era per lo spazio di set-, tant' anni d' età da svisceratissima amante vivuta e morta. Cum ferventiffimo Dei amore potius quam morbo langueres Christus ejus animam intra cordis fui penetralia receptum ad culestem shalamum traduxit .

Ascoltanti miei riveriti , permettetemi, ch' io qui sul finire, a non piccolo profitto voftro or v'addomandi. Credete vei che il fanto amore divine a Gertrude il bene, e l'ogni ben della vita, fprezzate le splendide vanith, e le folli dolcezze del profano amore viziolo, fosse giammai di rabbiofa noja, o di fazievole increscimento? melto per meritarioli così ridondante . e infocato fofferì ella per verità, molto per confervarlo, siccome udifle, e ficcome più pienamente porrefte , la vita di lei poc' anzi da religiosissimo Sacerdore data alla luce, leggendo conoscere. Ma il sofferire cotanto, e sì a lungo le fu forfe riflorato con piccol guadagno dallo stesso cotanto amare sofferendo, e sofferire amando, sicche le si spegnesse nel cuore, o almen fi ratiepidisse la brama di più amar Iddio, e più, e più per l'amor di lui fofferire? Ah che le fofferenze medefime per Gertrude furono, come per ogni fervente anima fono, delizie, che più invaghifcono di quello amare, per cui fi foffre : talche il divino amore quaggiù scompagnato dal sofferire, men dolce ad effe verrebbe, e men saporito. Misterj penetrati solo da chi, come loro, davvero ama l' infinitamente amabile, e buono. Ne io voglio averlevi così di volo additate, se non perciò che paragonando ( se il paragone medefimo non è un oltraggio alla vostra fede, e alla cotidiana esperienza nostra ) il divino amore col vano, e col fozzo amore delle creature, sinceramente mi rispondiate; se il breve, e vil diletto, che amando le Creature ci si ritrova, soddisfaccia egli poi per maniera, che avanzi i travagli, e le noje, i dispetti, e le amarezze : le ripulse , e le scortesie in-

### Panegirico di Santa Gertrude Vergine

contrate nel ben goduto, o nella speranza di goderne per l'avvenice? O Dio! più che anima datafi a lui ama, e parisce amando, più dell'amare, e del patir s' innamora; più che anima peccattice ama, e tormenta amando, meno amare, e men tormentar vorrebbe . Sente di trovar nelle dolcezze medesime dell'amor suo la pena del fuo inescusabile errore , siccome quella fente di titravare nelle fofferenze medefime del fuo amore la fua dolcissima felicità: quinci quanto più caramente questa e più infaziabilmente s' avviluppa, e firinge le sue legerissime catene d'oro, altrettanto quella più cerca rabbiofamente di frangere le sue pelantissime di ferro, e di svilupparfene ; e dove per divina mifercordia,

dopo un lungo penare, le venga fatto, mille volte ne benedice il Signore : l' unico suo piacere si è la sua troppo tardi conosciuta libertà : come l' umico fuo rammarico fi è la ricordan-22 della paffata duriffima schiavitudine. Stordisce di sè, e appena che a · fe medelima creda le preterite fue follie, e la presente sua inesplicabile confolazione. Apprendete da questa tanto manifelta, ed esperimental differenza, e a meglie impararlo interponete la potentissima intercessione di questa gran Santa, ed amica di Dio, che Iddio solo è, a folo amato può effere l'omne bonum, e in vita, e in morte, e per tutta la beata eternità il felicissimo, e pienistimo ogni ben voltro . Così



## ORAZIONE

DETTA

# AL SENATO VENEZIANO

L'ANNO MDCCXL.

DAL MOLTO REVERENDO PADRE

## SEBASTIANO PAOLI

DELLA CONGREGAZIONE DELLA MADRE DI DIO.

Istorico del Sacro Militar Ordine Gerofolimitano



nevoglianza del nostro Creatore verso degli uomini, e la sommissione e la dipendenza degli uomini verso del Creatore, sono le due vir-

tù che maravigliosamente risplendono nel Missero che oggi da Santa Chiefa fi rinovella . Maniuero Cristo in qualità di Principe, riceve le fommeffioni e gli omaggi de' popoli ; fommeffe le turbe in positura di suddite, incontrano Cristo', e colle proprie vestimenta gli spianano la strada a quella Città di cui una volta volevano farlo Re. Ma oh quanro preflo cangiaronfi amendue cor'esse viriu! La mansuerudine di Cristo divenne rigore e zelo giacche indi a poco armata di flagelli la mano, fcacciò da sè gli empi profanatori del Tempio : e la fommissione delle Turbe divenne ribellione e tumulto, con cui lo deflinarono alla Croce e alla morte. Ma in quella differentiffima mutazione quanto fu lodevole il Salvatore, che paísò da virth in virth, tanto furono biafimeveli le turbe, che degenerarono dalla virtù in un vizio. Colpa e difavventura comune, e ufuale alla noftra umanirà; fe mai avviene che ella non, flia ben

goardinga e cauta nell' efercizfo delle virth, le quali faramo e vere e flabili, quando noi uferemo della Ragione in conoferte; della prudenza in dirigerle, e di un ottimo fine per fantificarle. Intanto mentre io, Serenificamo Principe, e Sapientifimi Padri, ragionerò delle vere virth, Voi la ficiandovi guardare da Popoli, portrete

avvalorare col vottro elempio il miorifpetrofissimo Ragionamento.

Che la virtù fia un mezzo propotzionato e giusto fra que' due vizi che le stanno sempre da fianco, lo crederono la più de' Filosofi, e solamente per un loro mal genlo di contradire lo negarono gli Stoici . Imperocchè non parve loro possibile, che trovasfe un mezzo di tanta efficacia il quale giugnesse a far sì, che il vizio di fua natura orrido e sconvenevole, difcoflandofi da sè flesso verso l'opposta parte, arrivato alla metà del cammino, divenise virtù : ne poterono mai perfunderfi, che egli in questo viaggio acquistasse tale moderazione, che potelle poi cangiar fembianza, cangiar natura, e di biasimevole e perniciosa. cofa, che era, divenir lodevole ed ottima. In confeguenza di che, non vollero credere mai che la giustizia fosse (com' esti la spiegavano) una mode-

rata ingiuffizia , e la prudenza una moderata imprudenza, e la liberalità una moderata avarizia. E con ragione ; poiche non era questo il fentimento dell'opposta sentenza, ne era quefa la maniera con cui l'altre scuole volevano che la viriù si frammerzasse-a' due vizi . Dividevano effe due forte di mezzi, ed infegnavano, che la virtir non è un mezzo fra due estremi renduti deboli, siccome il tepido è un mezzo fra il caldo ed il freddo rimelfi, e la convalescenza un mezzo fra la malattia e la fanità infiacchite . ma un mezzo positivo ed indipendente; in quella guifa che il centro del circolo è un mezzo fra due femidiametri-senza che veruno di essi perda nulla delle sue dimensioni nel costimirlo. E in ral fatta maniera la Prudonza, che è la guida, e la Giustizia, che è il fonte di tutte l'altre virtà . divengano mezzi, la prima fra la ftolidità e la furberia, e la feconda fra la troppa comivenza ed il troppo rigore, il quale non regolate dall' equità divien vizio .

Posto ciò, ognun vede che tutto l' impegno di chi vuole divenir virtuoso è quelto di ravvisare questo divino e beato mezzo, in cui scevro e libero dalle imperfezioni di amendue eli eftremi risiede la viriù vera, la viriù non apparente e mafficcia . Difficile imprefa, ma non impossibile: poiche la divina vigilanza non ha la ciato di provvederci di lume proporzionato per sì malagevole necessaria scoperta. La ragione libera e sciolta , la ragione adartata all' universale volontà della natura., la ragione uniforme a quel celefte raggio che interiormente c'illumina e ci dirige, quella è colei che colla sua divina face il buon cammino rischiara; e dicadando le tenebre, che ingombrano le firade del vizio ci fa giorno a vedere qual fia fra due spazi quel mezzo, ne confini del quale gli non può avanzarsi, perchè ivi la virtù regna e comanda. Confulti smo adunque quello loquace lume, che Dio ci accese in mente, e fia che senza errore conosciamo e dove, tiranneg-

gi il vizio, e dove abiti la Virtit. La gelolia di confervare i pregi della vofira Famiglia, e-le glorie del vostro illustre sangue, che da antichissimi fouti per limpidi e netti canali sboccò nelle vostre vene, è questa una virtù costituita in mezzo a due viziosi estremi ; e. fe la Ragione non vi guida dristi, o prendete da una parte, e vi farete vili ed abbietti ; o da un'altra , e diverrete altiéri e fuperbi. La splendidezza de' domestici arredi, la sontuolità degli equippaggi, il corteggio numerofo de' fervidori è magnificenza : virtù degna di voi, perche viriù da animi generoli e magnanimi. Ma d'uopo è che la vostra ragione la rinvenga fra la fordidezza ed il luffo, due vizi che la circondano . L' amorevolezza di padre, ed una tenera dispofizione di cuore verso de' suddiri reie colpevoli è virtà degna di un Principe, e di ognun di coloro, cui il Principe chiamò feco a confervare la felicità e la sicurezza della Repubblica. Ma la bontà di lei consiste in quel perfetto equilibrio, in cui la vofira Ragione potrà rinvenirla. Se tracolla da un lato, ella diviene una fiacchiffina connivenza: che è un vizio biafimevole de' Principi costituiri da Dio, e de' miniftri costituiti dal Principe per esecutori di quella divina Giuflizia, cui piace talvolra anricipare in quella vita il galligo de' Reprobi. E se inclina dall' altro lato, ella diviene rigore: altro vizio de' Principi e de' Ministri , sotto l'occhio de' quali i sudditi, benchè colpevoli, non debbono prender mai le qualità e le prerogative di Figli . Adunque la ragione luminosa vi rischiari il tenebroso cammino, acciò poffiate scorgere fra la connivenza e la rigidezza quella virtù della giuffizia che richiede da voi un imgore, ma temperato coll' amorevolezza , perchè siere Padri; ed un' amorevolezza, ma fostenuta dal rigore, perchè fiere Giudici .

Ma pur troppo è vero, che il poco uso di nostra Ragione è tante e sà spesse fiate la luttuosa origine de nostri falli; poichè o tenendola oziosa,

o non adoperandola con vigore e con rifleffione, ne avviene, che di fiacca e scarsa luce sfavilli ; la quale non esfendo valevole ad istruirci, in vece di prender il mezzo ov' è la virtù , ci buttiamo (enza avvedercene in braccio del vizio . Così giovine Paftore cui tetra oscurissima notte colfe nel folto del bosco, vede bensì da lungi il chiasose del lume, che avanti al paterno sugurio risplende, ma questo sì debole, o tremulo, e da' fronzuti rami, che ingrombrano la felva, sì interrotto e confuso, che il misero traviato, nel tempo stesso in cui lo siegue, più si rinfelva e si perde; e quel lume medesimo con cui dovea condursi direttamente a trovare sua ficurezza nelle braccia del padre, fra i precipizi e le balze, che da destra e da finistra pongono in mezzo l'angusta strada , lo

precipita e lo tracolla. In questo pericoloso bivio, e in questo difficile impegno di non sapere scagliere fra due estremi il mezzo della virtù crede una volta la Sinagoga, di aver posto il nostro Salvatore. Interrogatolo se si dovesse, o no pagare il tributo a Cefare , speravano di poterlo accusare come reo, o nell'una, o nell'altra parte ch' ei si rivolgesse . Se dichiaravafi a favore del pagamento, diveniva ingiurioso al Santuario, a cui folo doveansi i tributi imposti sulla Nazione, e faceafi reo di religione violata. Se negava il pagamento, dichiaravasi nemico a' Romani , e sacezfi reo di sedizione . Ma il Salvatore scegliendo fra questi due estreum il mezzo della virtà, deluse le loro insidie . Pagate diffe loro il tributo , che deesi a Cefare, fenza pregiudicare a quel zributo, che deesi a Dio . Così manrerete in piè le ragioni del Principaso, ne offenderete quelle del Santuario. Eferciterete autorità fovra de' fudditi , coffringendoli ad ubbidire alle determinazioni del Principe, e conferverete quello della Religione ubbidendo alle ordinazioni di Dio .. Quella favia dil'ribuzione è quella viriuosa mas-fima, su cui posa sicura la base del buon governo. Abbia il Principe quello , che se gli aspetta , senza toglierlo al Sacerdozio ; abbia il Sacerdozio quello, che se gli conviene, senza che fi diminuifcano le ragioni del Principato: Reddite ergo que funt Cefaris Cafari , O que funt Dei Deo ( Matth. 21. 21. ). Cost il Salvatore , svergoguando la falfa politica de Farifei , e rinvenendo fra due viziosi estremi la vera fede della virtù . Istruendo i minittri de' Principi a procurare che la Religione fotto preteflo di zelo non s' avanzi ad ufurpare l' autorità del Trono; nè che il Trono si serva dell' aurorità temporale a far ombra a' Tabernacolt ed agli Aliari : Ciò che è del Principe siá del Principe; sia di Dio ciò che è di Dio: Que suns Cesares Cefari , & que funt Dei Deo.

Dopo aver seguitaro i dettami della ragione in discuoprire quel mezzo over abita la virtù , bifogna feguire i lumi della Prudenza in efercitarla a tempo. Concioliachè una viriù efercitata fuor di flagione possa agevolmen-te passare ne confini del vizio. Voi avrete spesso sonto degli occhi quella adesso usuale, ma sempre ingegnosa macchinetta, in cui l'umana industria è giunta a restringere la mira de' tempi, dell'ore, e de' minuti. In quella l'elasticità d' una molla tenuta a dovere a forza di una linea spirale , che la comprime, comunica ad un' altra linea circolare , ma posta orizzontalmente, un moto determinato e veloce; cui ella poi ora con rette, ora con retrograde vibrazioni , raggirandoft ful fuo centro, partecipa agli altri circoli che le fono dapprello . E questi resistendo con una proporzionata contranisenza alle impreffioni del moto, sfiancandolo a poco a poco e fnervandolo, non lo fanno giugnere che lento e tardo a misura colà, dove hanno da ravvifarfi l'ore ed i minuti . Ora figuratevi che per violenza , o per fiacchezza della forza elaftica fi fconcerti quel primo agente, e quella regola del primo moto; tutti gli altri circoli feguiteranno , è vero , il loro corfo ed i loro movimenti : ma faranno femore movimenti difordinati e fuori.

di tempo . Il primo agente che regola e dirige in noi i fanti e divini movimenti della virtà è la Prudenza. Questa che non è virtù dell' animo come tutte l'altre virtù , ma virtù della mente , poiche è la retta ragione delle cofe, che sare, o non sare si debbono, determina l'onesto ed il giusto : e deflandoci nel petto penfieri gene-sofi e magnaninti, con favia cofianza ci dispone a quelle onorevoli azioni . che virtuose addimandansi . Questa ottima conoscitrice del valor delle cose fu da Dio coflituita nella più pobil parte di noi, ove fiede di tutte l'altre virtù donna e fignora , correggens do e riparando que' moti che alla nofira natura fono sconvenevoli e impropri . Se questa dunque si sconcerta . se questa si altera , se si scompone , noi usciamo fuor di misura, e tutte le nostre operazioni, per virtuose che fienfi, perdono così bel pregio, e cefsano di effer tali, perche son sueri di tempo E' virtù quanto rara , tanto maggiormente pregevole la liberalità verso i mendichi, e la generosità verso gli Altari e le Chiele; ma quando questa non è guidata dalla Cristiana Prudenza, di modo che per essa ritardisi o la soddissazione de debiri , o la mercede degli Operari, è viriù fuor di tempo, e diventa ingiustizia. La guidi dunque la Prudenza; ed essa c' insegni che la limofina è vizio, quando ci obbliga ad esfere ingiusti col profamo . E' virtu , ed è virtu da animi colmi di grandi idee la splendidezza e la magnificenza ; ma se la Prudenza Criftiana non la dirigge, ficche non oltrepaffi i confini del nostro flate , e della nostra condizione, è virtù fuori di tempo, e diventa un affaffinamento delle famiglie . La guidi dunque la Prudenza, ed essa c'insegni, che il volerla fare da Pianeti di prima sfera . quando non fiamo altro che vapori lucidi, o felle minor., è un vizio che rovina i fgli e i nipoti . E' virrà, e virià da Principe lavio, il follevare all' onor delle Cariche , ed all' eminenza de' Magistrari quei cittadini a' quali arde vivo nel feno l'amu-

re del giufio, l'onor della Patria , P integrità delle leggi; ma quando quefte elezioni , non guidate dalla Prudenza, lasciassero indietro in merito maggiore per anteporgli un merito più scarso , ma sostenuto o dalle attinenze del fangue, o dalla qualità degli Uffizi , ciò sarebbe una virtà fuori di tempo, e diverrebbe un torto dell' equità . La guidi dunque la Prudenza . Ella c' insegni , che l' aprire la porta delle Cariche a chi reca feco una Chiave d'oro, e l'introdurre ne' Magistrati coloro, a' quali alza la portiera una mano dilicata e gentile , è un vizio che turba il corso della Giustizia, e raccomanda la felicità de' Vasfalli a chi non merita, e non fa cuflodirla. E se voleste un esempio reale ed effettivo di una virtù che non guidata della Prudenza degenera in vizio, eccovelo nella Scrittura...

Giacevano fuori del Santuario e di là da confini del Tabernacolo Nedala ed Abiù figliuoli di Aronne, e sacerdoti del Tempio arfi e spolpati da quel fuoco desolatore, che per divino gastigo scese dal Cielo ad ucciderii . Fumayano pur anco su quelle membra affumicate i facri lini , le Tiare facerdotali ardevano ancora, e tuttavia frale loro venerabili stole mormorava la fiamma divoratrice ; e da que' turiboli che stavano accosto a loro rovelciati ed accesi pareva che di nuovo divampasse il suoco per compirne la distruzione e l'annientamento . Il povero genitore, il mifero Aronne, qual paflorello, ene aduggiato dal fulmine rimane colà interizzito nella campagna per orrore di chi lo mira, attonitoancor egli e senza moto, erasi ivi in-Clice spettatore dell' orribil tragedia : ed or la faccia de' figli abbronzira e nera , or mirava le mani facrileghearfe e spolpate, ed ora parevagli di fentire, anche intorno a sè il caldodi quel terribile divino flagello che lominacciasse. In questa turbazione di penfieri , e in quello sconvoglimento d' idee accostatolegli Mosè, e turto accefo in volto di zelo : perche , gli dice , non hai tu confumato il folito olo-

causto per lo peccato? e perchè si lafciano oggi imperfette le cerimonie del Santuario ? Ah mira , foggiunfe Arone, mira questi due piuteosto mucchi di carboni, che cadaveri d' uomini ; mira questi due miferabili avanzi del fuoco, rifletti che mi fono figliuoli : e poi di tu fe in così funella-congiuntura di tempo poteva io penfare a compiere le cerimone de fagrifizi . Mibi autem accidit qued videt . Quemodo autem permi placere Domino in ceremoniis monte lugubri? (Levit. cap. 10. 19. 20. ) Rifferteli Mose, e data un' occhiata agl' inceneriti Leviti , un' altra al Padre mello e lagrimolo, si avvide che il fuo zelo, non regolato in quella congiuntura dalla prudenza , era una virtù fuori di tempo, e si tacque . Qued cum audiffet Moyfes , vecipis famifuelionem . Doven Mose accornersi che l'interno impeto , da cui veniva ngitato, era un caldo movimento de' suoi spiriti ed un effetto del suo naturale acceso anzi che nò; e chiamata a confulta la fua Prudenza, questa gli avrebbe infegnato che il zelo in tale occasione prendeva aria di rigore , d' inconsiderazione, e di trasporto.

In un altro errore ci potremmo incontrare, e viziare con quello la virtù allorche si pratica ; e questo è la mancanza del fine oneflo e vero . Il qual fine confiderato come oggetto di tutti i nostri movimenti , è l'umana felicità : e considerato come oggetto delle nostre spirituali potenze illustrate dal lume divino della Fede , deve effere l'eterno Bene : Entrambi li quali fini non hanno altro mezzo che guidi a loro se non l'esercizio delle virtù . Oneste moderano i tumulti delle pasfioni, che ci sconcertano, queste abbattono i defiderj, che c' inquietano , queste mortificano l'amor proprio, che ci agita e che ci turba, e quelle finalmente sono quelle che sulle orme del nostro Redeniore Gesù , il quale di tutte ne su persettissimo esemplare , ci mettono in cammino per l'eterna interminabile felicità.

Quindi è , che fe ad altro vile e mondane fcope fi drizzano , rimango-

no inutili e vane; e come quelle che effendo interamente buone non poffono ammettere nulla di male , difettose nel fine cangiano natura, e divengono vizj. La pratica lo farà meglio conoscere . Al milero Giobbe che tocco dalla divina pefante mano giaceva sparso di piaghe nel corpo , e ricolmo di afflizioni nell'animo fovra di un letamajo , presentavansi a vicenda gli amici per confolarlo . Mostravangti che le disavventure sono mezzi ficnri per la nostra salute, che i peccati fono la cagione de'nostri mali , che im questa valle di lagrime non v'è d' aftro dovizia che di travagli , che finalmente bisogna uniformarsi al divine volere, ed umiliarti fotto quella paterna mano, che ci flagella. Il-zelo & ottimo, la compassione è giustissima, la Predica è fruttuola , ma il fine è cattivo. Temevano costoro che il mifero Principe privo delle foftanze . fenza vesta che il ricuoprisse, e senza serto the il ricovraffe , cercaffe dalla loro amicizia , e dalla loro conofcenza qualche sovvenimento ; onde avari e maliziosi, quando parevano savi e compassionevoli, l'esortavano a sosserere di buon grado la sua povertà, per non averla a follevar' effi celle proprie contribuzioni . E ben fe n'avvide il povero afflitto ; e rimproverando il fine maliziolo della doro apparente compassione: datevi pace, soggiunse loro, e calmate pure le vostre interne paurose sollecitudini, che io nulla voglio da voi , e nulla mi curo d'aver di vofiro : Nunquam dixi afferte mibi O de Substantia vestra denate mibi . ( Job 6. 22.) Ed ecco in qual modo l' umana malizia, cangiando l'onestà del fine . corrompe le vere virtà ; ed ecco come molle di quelle , che a noi fembrano virtù , nella lor fostanza fono vizi . Si potesse pure , diceva S. Eucherie . mettere questa mala genta alla tortura! Utinam vitia in quaftionem advecari poffene : Vedremmo allora fotto quante nostre virtuose azioni si cuoprono e si nascondono . Quante volte il zelo del pubblico bene ha per mira l' umano intereffe ! Ed ecco corrotta

la

la Prudenza ne' configli , e la faviezza nelle consulte . Quante altre la liberalità della mano è diretta a danni dell'onestà! Ed ecco corrotta la pietà e la compassione nelle limosine . Quante volte l'umiltà tiene l' occhio fiffo nelle lodi e negli applausi, che suol' ella riscuoter dagli uomini! Ed ecco corrotta la moderazione e la sofferenza. Prendiamo adunque cura maggiore nell'esercizio delle virtù ; e se queste ci fanno viver felici come dominanti delle nostre passioni ; se queste ci rassomigliano agli Angeli discostandoci dalle imperfezioni degli uomini , procuriamo di farle perfette in noi , nsando della Ragione in conoscerle, della Prudenza in dirigerle, e di un ottimo fine in fantificarle .

#### SECONDA PARTE.

M A petchè mai, Principe Serenif-fimo, fono io andato a cercare sì da lungi quelle riprove che mi sembrarono più valevoli a scuoprirvi l'essenza, la natura, e la perfezione delle virtù ? Certamente il sapere che sosteneva oggi l'onore di favellare a quefo Confesto reale , mi fece fovvenire averla a far' io con nomini così generofi , che ad effi coftò fempre affai minor pena l'operar cose grandi , che il fentirsele rammentare. Ond' è che io timorolo del voltro sdegno, nel fofspetto che potessi adularvi, mi ritenni dal proporre la vostra Repubblica per uno folendido immortale elempio di tutte le vere virtù. Ma adesso vi prego ad ular meco di voltra generola clemenza, e permettermi che io liberi la verità dal torto, cui le ha fatto fin quì la vostra modestia . Permettetemi che io vi dica effere la vostra Repubblica nata colle vostre stesse virtù, ed effere flate quelle quelle , che ne circondarono le culle gloriole, e ne custodirono i primi generoli vagiti. Tecum, applico ad essa l'elogio dato alla divina Sapienza, Tecum principium in die virtutis tue . ( Pf. 109. 3.) La generola disesa da Barbari , che in que' giorni infelici inondavano l' Italia ;

l'amor della Patria, la neceffaria custodia della Civil focietà fu quella, che accopiandovi infieme , e stringendo in fraterna confederazione i voltri cuori, flabill quell'unione che è la base fondamentale della vostra libertà ! Tecum Ge. Indi la costituzione delle patrie leggi, di cui oulla vide la Cristiana Politica di più savio e di più regolato ; la distribuzione de' Magistrati , di cui nulla mai ebbe il governo Civile di più giusto e di più provido ; la vicendevole alternativa della vostra autotità, di cui il ben pubblico nulla provò mai di più utile, e di più vantaggiolo, furono le alte virtù che cominciarono a dilatare i confini del voftro angusto impero, e renderlo formidabile alle vicine, e alle ftraniere nazioni . Tecum principium Oc. Da quefli virtuoli principi con qual passo di trionfi e di palme non avanzarono asempre più segnalarsi de vostre virtù ? Santa Cattolica Religione, fiatemi voi testimonio de' miei fentimenti tanto lontani dall' adulazione, che appenagiungeno a' confini di una giusta lode . In qual' altra nazione di quelle poche (così ci obbligano a favellare le nostre colpe ) che vivono fotto il vostro felicistimo giogo , vedeste mai tanti provvedimenti per confervare illibato il vostro candore quanto presfo l'inclita Nazion Veneziana? Non si consacrano forse quì ad opera così pia le sollecitudini de' Nobili più zelanti , le vigilanze de' Tribunali più incorrotti , l' attenzione de' Magistrati più ragguardevoli ? Santo amore del giusto e dell'onesto, ove vedeste mai voi un'economia di legge più propria, ed una disposizione di statuti più abile a conservarsi di quella che stabiliffi da' Fondatori di questa Patria ? A che altro tendono le patrie leggi , se non a procurare che la fraude o la violenza non si approfittino dell' altrui semplicità, o dell'altrui debnlezza? Le tagioni delle Vedove, quelle de' poveti , de' pupilli , de' carcerati non trovano forse quì destinati a loro conto e Giudici che sempre l'ascoltino, ed Avvocati che a collo del pubblico erario

li patrocinino? Santissima Fede, ove mai più che in quello felice Dominie vedeste voi conservata la vostra illibatezza! Non fi volle forfe che fosseto fempre qui pronti i rimedi pet togliere ogni leggiera macchia, che prentendelle neppur appanmarvi ; fempre pronti i cassighi per troncare e recidere ogni membro, non vo' dire corrotto, ma neppure magagnato? E voi splendidissimo coro di turte le Cristiane virtù, Generosià verso de' popoli, Clemenza verso de' fuddiri , Moderazione nelle prospere cose, Costanza nelle avverse, zelo di dilatare i confini del Cristianesimo, Fortezza nel difendere i Vicari di Cristo, splendi-dezza verso degli stranieri, Beneficenga verso de' Cittadini, dove mai vi provafte accolte con fafto maggiore di quel che lo siate in questa Serenissima Reggia? Io qua veggo magnifiche e fuperbe Fabbriche destinate ad alloggiare con paterna amorevolezza mendichi ; Spedali per gli infermi , Conservatori per le Vergini , scuole per la gioventu; e quello che altro e, se non la Pietà de' Veneziani ? Veggo Sommi Sacerdoti altronde fuggiaschi, qua ricevuti; altrove perseguitati, qua difesi; e questo che altro è, se non Religione de' Veneziani ? Veggo in più e più Provincie dell' Oriente abbattute e lacere le bandiere de' Barbari , veggo contaminate di sangue infedele l'onde dell'Arcipelago, veggo inalberata e ficura in faccia alle Lune Ottomane la Croce Trionfale di Crifto; e questo che altro è, se non zelo, se non valore, e Crissiano coraggio de' Veneziani ? Dunque fe cost nacque tra le virth; e fe così crebbe e fi mantiene tra le virth la vostra Repubblica, non vada ella a finire altrove se non in quegli ultimi invisibili confini, ne' quali unitamente col mondo avranno termine le virth . Santa unione , fraterna Concordia , e stabile amorevolezza stringa i vostri cuori , e in dolce nodo gli unifca : e fe fi vide una volta presto lo stretto di Corinto negli aocidenti di Pelope vacillar l'Ateniese : fe sulle sponde dell' Africa fra le difoordie implacabili di Magone e di Asdrubale rovinare la Cartaginese : e fulle arene fatali del Rubicone fra gli odj di Cesare e di Pompeo si vide tremar la Romana: fovra i lidi glorioli dell' Adria nell'efercizio delle Criftiane e civili virtù si vegga fiorire sempre prospera, e sempre immortale la grande , l'invita , la real Repubblica de Veneziani . Ho detto .

# ORAZIONE

DI

## SAN FRANCESCO D'ASSISI

DELPADRE

GIUSEPPE GIACINTO TRIVIERI VERCELLESE.

DELL' ORDINE DE PREDICATORI.

Suscitat de pulvere egenum, us Solium gioria teneas.

Implebis tuinas . Pfalm. 109.



Lla vostra esemplare rasfinata pietà, come il massimo pregio, che definato e trascelto a ripetere la immortale santissima ricordanza del gran FRANCESCO

D'ASSISI, mi recai collo flusfio de' più attenti penferi a diferente infra l' altre tutte immense fue glorie, come in mafimo pregio, dico, presento alla volta pius. Putturam tibea di quelli cittò questo Povero dalla polvere della più difadorna, più diaggiata, più abetta mendicità, e lo condusta ripofare fovra quel Seggio di gloria, fupritore agli altri tutti, dagli Spiriti rubelli abbandonati fovra quel Segvinolo Lucifeco. Soficiata de putvere sersam, su Solium glorie tenzat. Ma cinè! Vioi vi fumarite di bel principio, o Signori, forprefi da infolito tutbamento, che anusucia l'interno flupomento, che anusucia l'interno flupo-

re, da miei detti eccitato ne' voftri fpiriti ! Ah! non vi credefte, che o per parzialità di genio, o per femplicezza di mente, in cost follevato malagevole argomento incautamente m' impegni . An! ben ne scopri il sovrano dilegno lo spirito illuminato di quell' Anima eccelía (a), cui fu in grado di Dio, di appalefare fino dagli abiffi della Eternità la gloria preparata a Francesco per anco vivo, in quella misteriofa, ne mai per l'addietro ascoltata visione, che rompendo oltre i confini dell' ordinario , potrebbe atterrire il corfo della mia fievole eloquenza , e destare opinione di poca fede al mio dire, ove non fosse abbracciata con plauso, e promulgata con zelo da' pri-mi chiarissimi lumi della Serasica Religione, da un Bonavventura, da un Antonio di Padova, da un Bernardino da Siena, tutti e tre adorati sù degli Altari per fantità di costumi, tutti, e tre accreditati nelle Scuole per magistero di Scienza, tutti e tre avveduti

weduti nelle Storie per il discernimento del vero . Tratta in foavissimo rapimento, apertoli a un tratto in Paradifo sù gli occhi , vide infra innumere-veli sfolgoranti Seggi di gloria in vago giro disposti uno degli altri tutti più sublime di grado, più adorno di gemme, miù ricolmo di (plendore ; e quindi avida di comprenderne il profondo misteso, udl intuenarsi all' orecchio : Que Ro, che fu di taluno de' caduti Rubelli augusto Seggio, all' umile Francesco d' Affifi è riferbato . St. miei Signori:, sl' a queflo eccelfo primiero Seggio di gloria fu innalzato da Dio felicemente Francesco nel modo oppofto, onde da quello su rovesciato miferamente Lucitero. Dio ha precipitato da quel Soglio lo sciagurato Lucifero, per castigare la enormità di tre orrendi delirti, alterezza, ribellione, ed odio. Dio ha follevaro a quel Soelio l'immortale Francesoo, per coronare l'eccellenza di tre etoiche Virtù, Umiltà, Obbedienza, Amore, Da quine avviene, che Dio fulleva Franceico al Spelio del rivoltofo Lucifero: Suscient de pulvere egenum, ut Solium glovia teneat; perche Francesco ha riparate tre valle rovine dell' abbattuto Lucifero: implevis ruinas. Egli ha riparate le rovine fatte nel Cielo dalla cieca superbia di Lucisero cogli abisfi di un profondiffimo abbaffamento: implevit ruinas. Egli ha riparate le rovine , farte nel Cielo dalla fremente fedizione di Lucifero, coll' efercizio di una penofissima obbedienza: Implevit vuinas. Egli ha riparate le rovine, fatte nel Cielo dall' odio implacabile di Lucifero cogli ardori di un perfertiffimo amore : Imtlevis, implevis rainas ; e percio Dio Suscitat de pulvere egenum , ut Salium glorie teneat . Ecco , o Signori , le tre ascensioni di Francesco atte al Soglio dell' atterrato Lucifero: ecco da Francesco riparare le rrerovine, aperte dall' orgogliofo Lucifero: ecco i tre motivi di encomiare Francesco, tratti dalle ignominie dell' avviliro Lucifero. Incominciamo.

Infegna l' Angelico San Tommafo. che la superbia , apperito disordinato della propria eccellenza , su il primo peccato, onde il principe delle fublimi Angeliche Gerarchie cangloffi in Principe di Spiriti tumultuanti; mentre ( a ) la fine , che a peccare lufinghevolmente lo traffe , " fu l'incauto ar-" dore infano di falire (b) al Cielo. " di esaltare il preteso Soglio nen' suo " fovra gli aftri luminofi del Firma-" mento nel monte del Testamento " infra gli Angoli dell' Aquilone, e ga-, reggiare la fomiglianza dell' altiffimo , Dio; 46 ed il motivo di altezza sì sconsigliata su l'immoderata compiacenza di fua nobile natura, onde immortale, invifibile, e non foggetto nell' operare alla baffezza de' fenfi , conosceva di avere sortita una mente sparsa di lume sovrano, per comprendere senza speculazione ogni scienza. ed una volontà, arricchita di grazia forprendente, ed infolita, per confeguire fenza contrasto l'ultimo suo fine, e quindi ne lo deride divampante in rimproveri Ifaia (c): quomado cecidifti de Calo Lucifer, qui mane oriebavis? Milero! Detracto eft ad Inferos fuperbia sua. Ed ecco le prime rovine, aperte nel Cielo dall' ambizioso Lucifero. Ora volgetevi ad ammirarle, o Signori , riparate da Francesco cogli abiffi del suo profondiffimo abbassamen. to: implevit ruinas; perlocche Dio lo folleva a coprire di quello il risplendente alriffimo Soglio: sufcitat de pulvere egenum, ut Solium gloria teneat . A dire il vero chi vide Francesco.

A dire il vero, chi vide Franccico, inclicio Germe di onorevole doviziola profapia, funnatare non pertanto alla cue idra gli igarori di vile trugurio, averà non v'ha dubbio fenza tema di inganno finazionete prederio quaedingano finazionete profesio quaedingano finazionete di brita vivia di profesio di pro

primi: (a) 2. 2. quaft. 161. art. 1. (b) 2. 3. quaft. 163. art. 1. (c) Hai.cap. 10. v. 1. 1. ad. 15.

primi albori dell' età fua a pieu a pieno avverato ; mentre portato Egli dalle sue più accese passioni all'abbasfamento della fua anima, dà un addio ad un tratto alla folta turba ingannevole delle speranze, che le une a gara delle altre procurane d'imprimergli nel cuore l'amore infausto del fecolo, e conosciute le vanità dell'accecata furibonda cupidigia terrena, rivolta tostamente gli sguardi adirati da' doni della avventura " fenza (a) correr addierro all'oro, o sperare nel-" le dovizie, ne' refori, onde veggali " quando ad intiriazire fenza vestimen-" to, per coprire valorofo Soldato: " quando a gittare nelle rovine d' inospita rupe a guisa di fango, cui diedero i lumi del Sole nuova vaghaz-22, varie monete, destinate al sostentamento di povero Sacerdote, e da

essolui ributtate. Che fe la umiltà (6) a favellare coll' Abate Bernardo, altro non è, se non fe un generofo disprezzamento dolla propria eccellenza, siccome l'alterezza è della. Propria eccellenza una vana disordinata passione, voi non tarderete, o Signori, a confessarlo Riparatore glorioso delle rovine del superbo Lucifero, ove per poco lo feguitiate nell'intrapreso viaggio di Roma, e quindi l'ammiriate fovra le auguste feglie di Piero . Oh spettacolo d'immortale memoria! Dopo di avere umiliata la fronte all' Appoflolica Tomba adorata, in veggendo sù le punte del Tempio turba numerola di poveri, qualicche al cuore di lui rifonaffe l'oracolo del Saggio : (c) Congregationi Pauperum te affabilem facito, adorna delle fue spoglie il più mendico, prende i fordidi cenci del mifero, e fi riveste ; e non così quello lieto e fastofo, sdegnante la compagnia degli alzri Poveri, passeggia con piè baldanzofe a modo di gran Signore i Portici, della donara veste pregiandosi; come Francesco festeggia, brilla, tripudia, affiso in giro a quegl' infelici com-

pagui, e paesani, e stranieri, il primo, dimessa la porzione più delicata della propria estimazione, il primo ad interrogarli, il più pronto a fervirli, il più frequente a gridare fenz' arroffire in tuono di voce compassionevole , eppur giuliva ; Carità Carità ; fino a che ipenta la luce di sì bel giorno, torna a proftarft al'a gran Tomba, e qui mischiando alle stille di pianto gli accesi voti, richiede a Piero, e Paolo il dono d'una umilià fomiglievole alla loro; e sì implora, sì fospira, sì geme, che scesi ambo gli Appostoli su gli occhi fuoi in vaga maeftela comparía, placidi in vifo, e dolci al labbro, gli danno in pegno ficuro l'alta loro parola. Mira, o Roma un nuovo infolito spirito di umilià nella umiltà di Francesco. Se non che appenal'umile Pellegrino riconobbe discoperto fotto a que' cenci Francesco, che lo invola alle meraviglie di Roma, e lorende alle meraviglie d' Affifi . Cofa di rapimento, ed infieme di renerezza, vedere l'intrepido Giovanetto andare in giro alla Città fotto orrida fpoglia; chiedendo pietosa merce in aperto ed in privato, nelle Case, ne Templi da uoi attoniti Concirradini, cui Egli d' innanzi provveder foleva di abbondevoli generofe limofine : e quindi aggravare il dorfo fievole di pefantiffimi feffi a rifarcire per comandamento di Dio i Templi e rovinosi, e caduti. Ma Dio immortale! Chi mai a sì granfegno riduse Francesco agli ultimi silnimenti della abiezione. Lo riduse il configlio di Cristo, che affistente al Sagrifizio incruento afcoltò intuonarfi all' orecchie da' Sagri Altari . Non volgiate poffedere oro, ed argento (d). Lo ridusse la sordidezza del Genitore auftero ed ingordo, che minacciandolo con sevraciglio di collera, ed in aria torbida romoreggiando in rimprovero, obbligollo alla compiuta ripunzia dell' ampia dovuta sua eredità. Voi, saggio pastore, assistenze a sì grand' opesa, con qual prontezza la

<sup>(</sup>a) Eccl. c. 3t. (b.) De grad. bum. (c) Eccl. 4. (d) Luc. 4. 5.

emmirafte foropriarfi delle terrene ricchezze, e infino spogliarsi di sua lacera vefte , gittarla alla mano avara del Padre; con qual pianto di compafsione ve lo stringeste teneramente al petro, ignudo lo ricopriste col manto facerdorale, e comandalte, che fi adornaffe la nudità di lui di agiate convenevoli spoglie; quantunque egli di ruflico cencio, nulla diffomiglievole al primo, rivefliro, e contento de' celeîli tesori , che sparsegli la vostra defira alla diftela full' Anim1 , fi dipartiffe da Voi, fi accomiataffe dal Padre, a guifa di navigante, che gitta ai flutti quei tefori , portati da lontani lidi , e giugne alle patrie aresse allegro; perchè ritorna falvo, comecchè mendico. Ah! fe lo infegna l' Angelico, che sieno argomenti, e segni del più profondo, più fino abbassamento la povertà del vettire , l'abbando-. mamento ( a ) delle caduche terrene cofe, e l'avvilimento di sè medefimo , ben s' oppone in Francesco l'accesa insopportevole brama di seppellirti negli abiffi del nulla all' ardito infazievole defiderio, nato in mente all' inavveduto Lucifero, di aspirare alla natura del fommo essenziale persettissimo Bene . e di falire al Soglio più follevato del Cielo.

Spiccherà d'intorno a lui la più vaga , e più splendida leggiadria dell' enore, e con tutto il faflo de' fuoi genj adulat ri fi fara vedere , fi proverà, si cimenterà; per risvegliare in mente a Francesco il pieno conoscimento . e accendergli in petto qualche tenera compiacenza delle viriù, de' pregi, e della fantirà, che lo adorna : onde a lui , come all' Angelo rubello , fua rea forte convenga la rampogna di Eze chiello: è elevaso il suo cuore nel suo decorn (b). Averavvi in Affili, chi da luce superna illustrato negli anni suoi tutt' ora biendi ad ogni fuo incontro fi trarrà il manto dal dorfo, e lo ftenderà riverente a piè del Santo : si chiuderanno negli argenti, e tra cristalli i fuoi capegli, che ripareranno la im-

minente rovina di fontuofo edifizio : correranno dagli angoli e vicini, e rimoti di tutto il Mondo Cattolico . e Principi, e Cavalieri del rango fignorile, e del fangue più generofo, e non ricercheranno in tutta la bella fiorita Italia altra maraviglia , falvo il Poverello d' Aliffi : pafferà per le affollare Contrade di Roma, sempremai attorniato dalla moltitudine d' ogni qualirà, d'ogni grado, che a gran tutme si prostrerà, per toccargli le lacere velli , per baciargli le piante , per adorarlo : quindi verranno alla fua povera Cella Porporati d' eccelfo mirlto, e con tutto il luftro della loro dignità si glorieranno di corteggiarlo sano, non isdegneranno di fervirlo infermo negli abiettissimi impieghi : quindi Innocenzo III., Onorio III. ambo Pontefici d'immortale santissima ricordanza fcenderanno dall' augustissimo Soglio a coglierlo con affetti di tenerezza infra gli ampleffi Parerni , e con leco passeranno a strettissime confidenze , intino a farlo coprire , a farfes lo federe a fianco, apriranno il labbro, fu cui promulea oracoli la voce di Dio. per dichiararlo al cospetto di Roma, ne fenza ghi sfoghi di foave pianto . il novello Riparatore della Chiefa , da Dio loro mostrato, in atto di sostenere in una col suo Amico, e mio gran Padre, e Patriarca Domenico il Vaticano cadente. Univanti agli onori della Terra magnifiche, e splendide beneficenze del Cielo, ad efalrare Francesco. Oh bel vedere al dolce impero d'un povero scalzo umiliati e soggetti e Cielo, e Mare, e Terra ! onde di lui dire convenga lo che di Mosè diffe il Grifoftomo (c): Calo, Terre, Marique imperabat. O bel vederlo, fecondare di ubertola riccolta la sferilezza de' Campi ; mettere pace nelle procelle, e venerazione ne' venti ; dileguare le nubi quando nocevoli , raccoglierle quanto avare, cangiare le acque in vino; percuotere alla leggies ra arida felce, e torra verfarla in larga pioggia di necessarie dolcissime acque;

<sup>(2)</sup> Opufe. 70. ad Anib. (b) c. 28. 6. (c) Omila in Matth. c. 4.

que ; erarli addietro i Bruti or domeflici , ed or felvaggi , a fervirlo . a dilettarlo ; incatenare gli fpiriti dell' ombre colla fune, che gli cinge intorno l'orrendo facco, ond'è involto, e cacciarli frementi dalla mura di Arez-20; costringere la Morte a rendere alla vita numerevoli Cadaveri ; non effervi alla perfine contrasto di elementi. non vigore di malori, o non violenga di ferite, non leggi di natura, che alle fue voci fi oppongano . Oh bel vederlo tratto in foavissimi ranimenti rimirare in lontananza gli avanzamenti , gl' impieghi , li fudori , le glorie di quella Religione nascente, cui egli è Inflitutore, e Padre : e vagheggiarla cresciura fra poco , a guisa di quel. piccolo seme, di cui ricorda S. Matteo , stefo in albero fmisurato , e frondoso, dilatata dal rimotissimo Oriente infino all'ultimo Occaso; cosicchè ella avvolgerà infra i fuoi cenci Pafforali e Mitre , Lauree e Trosei , Diademi e Scettri , Porpore e Camauri . Oh umilià del nostro Eroe, in qual duro cimento vi ritroverete ! Ribattere i colpi più formidabili , che faprà darvi fortuna, magnificenza, fuperbia. Eh, miei Signori, se udiste novità d' innalzamenti, non vi rincresca d'udire novità d'umiliazione. lo non pongo mente ad ascoltare Francesco, che va felamando ad ora ad ora: Mio resaggio, mie ricchezze, mie speranze al-seo non sono, che quel Dio, ch' è tutto, con essere quello, ch' egli è : Deus meus, & emnia . Senpifco ancora meno . in veggendolo trapaffare fra le benediziogi, applaufi, e adorazioni de' Popoli . da tutti mirato, fenza mirare fe fleffo, e con la lodevole intrenidezza trionfale de' fuoi trionfi ; anzi comandare a chicchessia de' suoi Domestici , e voler fenza ritrosha, che prendesse il merito di deluderlo, di villeggiarlo. di minacciarlo. Lo che ha il grande ansuperabile incanto di trarre dietro le maraviglie, fi è la novità dello spirito umile di Effolui nella novità della firana invenzione , ond'ei ordina ,

che gli fi cings di lunga gravofa fanante catena il collo ; fi firafcini per giuoco fu il gelato terreno; gli fi prema fulla becca il piede a guifa di vile giumento, che tutto abbia di brutto, falvo il fembrarlo, e nulla abbia d'umano, falvo il peccare. Deh quante volte pertanto piangente e: fospirolo aggrava con ingiuste calunnie indegne la sua insolita innocenza, quando nominandosi il più spregevole di tutti gli uomini ; quando un vile vapore della terra ; quando il più empio fra tutti i peccatoti ; laonde tal fentimento (ahi troppo offendevole al vero ) l'obbliga di appalesare al Pubblico le sue colpe ? se colpe ne' Serafini si. rinvengano ; e rifiutare con invincibile inalterabile costanza il grado, ed ilcarattere Sacerdotale , indegno pubblicandofi di ministrare d' intorno agli Altari quegli, che sugli Altari ancor vivente era degno di effere adorato . Gran Santo, concioffiache la rara virtù infolita, a favellare con Bernardo. (4) nella grandezza delle opere non conofce la grandezza dell'animo, averà, non v' ha dubbio, la vostra umiltà glorificato l' Altiffimo a mifura . che l'alterezza dell' invanito Luciferone lo ha vilipelo. Benedette sieno, meco replicate, o Signori, benedette sieno pure per sempre le dolci insieme e faggie condotte di quella superiore Provvidenza , che folleva da quefle baffe pendici questo Povero al Sogliodell' Empio : Sufcitat de pulvere egenum , ut Solium glorie teneat , Mentr' Egli n' ha riparate le primiere tovine della cieca superbia di essolui cogli abiffi del fuo profondo abbaffamento ; Implevit ruinas .

Di qui ne avviene, o Signori , che l'obdediera nascendo dalla mnithì , ficcome ill rivo dal fonte , non folamente Francesco ha riparare le rovinne, fatte nel Cielo dalla cieca superbia di Lucliero coggi abisti del suo profondissimo abbassamento , ma le rovinne altresì fatte nel Cielo dalla furibonda fedizione di Lucliero col promoto col pro

efercizio di una penoliffima obbedien-

Appena nacque in mente a Lucifero l'orgoglioso penfiere di sollevarsi alle altezze non dovute del Cielo ; che fi ribello dall' eterno fupremo dominio di Dio; Ed ecco aperto in quella beaas Regione di puce un formidabile Campo di Battaglia; ", finocche da or quet Regno di luce fu balzato il ne-37 to Dragone alle tenebre ( a) fem-, piterne . " Appena incomincia l' umiltà a regger e dominare le spirito di Francesco, che se le accoppia, per non lasciarlo giammai , l' ubbidienza . quale fignoreggiando la mente di lui , affligge il corpe di lui, obbedienza rigida, obbedienza termentatrice, viva e fincera immagine della obbedienza del Verbo. Il Verbo, vestita ch' egli ebbe questa misera spoglia di morte, gli fi fece al fianco l' obbedienza fotto fembiante di dispiacente e fevera : Quindi portarafs attorno alle innocentiffime fue carni , le infanguinò col ferro Sacerdotale, le confumò co' viaggi , le oppresse colle agonie , le sego colle funi, le scarnificò co' flagelli , le rormento colla Croce; , alla fin fine " da lei , ed a lei fi foggetto un Dio " pmanato (6) infino agl' eftremi fini-" menti di vita . " Francesco da' primi albori dell' età fua; fino a che torno il Sole full' Orizzonte a recare al Mondo il giorno torbido e mesto della fua morte, pratico un tenore d' obbedienza sì auffera, sì coffante, sì inesorabile ne' patimenti , che non fi può rimembrare senza lo sfogo di teneriffimo pianto . Riandate , o Signori, quanto al ingegnosa inventare una mortificazione ancor afpra, ancor indiscreta , e solamente non vietata : rutto ciò tolse Francesco genereso ad imprendere, curante ad elegoire, forte a fostenere contro se fiello. Se non temessi di atterrire , ed opprimere la vollra collanza cogli orrori di una non mai per l'addietro veduta , nè per l' età venture da sperarsi giammai, atetroce comparfa di pene : mirate , vot-

sei dire , mirate um uomo , scoperto nel capo , irfute nella chioma , incolto nella barba, fcalzo ne' piedi, squallido nel portamento, dallo fpirito fuo sì dibranate , sì affilato , che fembra giunto alla sparutezza di scheletro . Ne vi flupite ; concioffiacche i flagel. li, che giorno, e notte gl' impiagano il dorso fievole , sono così fpierati , che li crederelle inventati , affine di rapire ad ogni colpo in un col fangue la vita, quando egli non bramafse eterna colla pena la vita . I cilici premuti a' fianchi infino alla comparla delle nude offa , fono di così barbare rierovamento, che solamente mirati atterriscono i Personaggi più coraggioli, e più fanti, reli orrori delle altrui pupille quelli , che fono il di-letto delle fue carni . Eccettocche il gelide pavimento - non vuole donare alle inflevolite membra più dilicato ripolo ; onde le infelici in veggendo dopo i più crudeli supplizi un somiglievole rifloro , richieggano per pietà novelli tormenti . Protonga i digiumi intino alla mancanza dello fpirito, e quando pur degnafi di udire i lamenti implacabili della fame , gittale difoettofo d' innanzi poco antico pane per alimento , liccome fcarle ftille di torbida acqua, per moderare l' ardenza dell' aride labora : quand' anzi non. le immerga a diffetarle nelle schifezze di orribili piaghe , e di verminose outredini . Mirate alla per fine in un fol corpo quante parti , altrettanti martiri , divenendo in Esfolui sempliciffima verità incotraflabile , non un ingrandimento dell' eloquenza . Antonj , Sarsenj , Onofrj , Ilarioni , deh ! spiccatevi fu dagli Astri , ed ammirare spettacolo non usato; un Uomo, che, non già come Voi , ascoso infra gli errori di rimoti diferti, e d' opportune foreste, ma infra i foriti confini dell' Umbria ; non già nelle fervide età primiere, ma ne' tempi moderni della intiepidita Religione Cristiana, tutte legue le più minute, le meno intele , le più infolire condotte

<sup>(</sup>a) Matth. cap. 22. 6. (b) Luc. cap. 24. t.

de' divini configli Evangelici , vittima a Dio, appieno immolata negli eser-cizi d' una penosissima obbedienza . Eppur, miei Signori , tutto sostiene , turro softiene con giubilo , e ben ce lo dicono quelle lagrime largamente cadenti dall' umido ciglio al fempre placido amorevole fembiante . A sì feroce , e sì strano accoppiamento di pene s'uniscano e febbri, e sincopi, e malori, che gli abbreviano i nervi: fudori , fatiche , pericoli , fpasimi , viaggi impresi e sostenuti a notti orride , a pioggie innondanti , a venti frementi , a freddi crudi , a procelle spaventevoli nell' incessante sublime esercizio del suo ministero ; ch' egli nulla paventa, tutto può , tutto opera, rutto foffre, flimolato dallo fpirito della rara fua obbedienza, come un' antica quercia, che fovra le fublimi vette si rinforza dagli empiti de' venti; Che se il gielo la fpoglia di frondi , a più a più dilata le robufle radici nelle viscere della terra .

Ma Francesco frattanto si duole che troppo scarse, e troppo sievoli sieno le rigidezze di quella obbedienza, che tiene di sè aspro governo, e va sclamando di non effere pago de' fuoi tormeuti ; ,, ove in fine non ca-" da virtima (a) obbedienze di mor-", te. a Dierro al valore d' espressioni così magnanime eccolo spinto dalle sue smanie , ad incontrare i ferri della perfidia . Miratelo , o Signori , abbandonare le patrie fpiagge , giugnere sollecito a' sospirati confini , ed al Mare affidando le sue care speranze, porre il piè costante su quella Nave, che a lido straniero e barbaro de' Saraceni debba portarnelo : già fcorre l'ondoso elemento ; già salura colle brame, e cogli occbi la spiaggia desiderata : già dispone il collo alle spade affilate : elulta , giubila , e tripudia, preparategli Angeli, le corone d' orrore, e di gloria; che già veggo Francesco involto nel proprio sangue, fle-so..... Ma oimè! che prima d' afferrare l' amato lido , agitato dalla fu-

ria di rapidiffimi venti , da flutti infidi dell' orgogliosa e tumultuante Marea, viene d' improvviso girrato sull' atene odiate della Schiavonia . Ma l'invidia de' venti, che arresta l' intrepidezza di fua carriera, non può perrutrociò raffreddare le brame già crefciure tanto oltre . Volgesi quindi a ricercare in Marocco il sospirato martirio; E Marocco , dice , fu pierole co' Figliuoli , fara pierofo cel Padre , dandogli, ficcome a quegli, la morte . Ma mifere speranze nuovamente deluse; mentre sorpreso da grave morbo , è costretto torcere suo malgrado lo fguardo da que' luminofi acciaj , che gli balenavano in volto . Senonchè , come, qualora un intenso suoco bolle ristretto nelle viscere della terra , fi muove a più per aprire una grande uscira a malgrado del chiuso carcere ; cos) prende Francesco de' suoi scherniti difegni novelle brame, novelle vampe, novelle forze; e magnanimo vola alla Siria, per piantarfi con appostolica intrepidezza in saccia dell' empio Soldano, e per feminare in Bahilonia il Vangelo di Cristo contro il regale divieto, con ficurezza di fecondarnele col fangue . Già lo lufingano due bianche agnelette venutegli incontro ; e però voltofi a' Compagni , ecco, dice, o Figli , in noi avverato l' Oracolo del Signore dette agli Appofleli ; Ecco io vi mando a guifa di Pecorelle in mezzo de Lupi : gli accrescono in cuore le concepute speranze quando i Demonj , comparsi in visibili orrende fembianze a sbatterlo , a contorcerlo, a flagellarlo, a diruparlo: quando facrileghi Mafnadieri , che ricercando , chi ei si fosse , e ricevendone in risposta , d' esser egli Nuncio del Regnatore Sovrano, lo slanciano impetuolo in ampia profonda voragine , con dirgli a scherno : qui ten giaci rustico Nuncio di Dio: e quando arditi Soldari , che appena scopertolo Bandirore di Legge loro contraria , cintogli il collo d'ignobile ferro , dopo fieriffime battiture lo gitteno rovesciato, e abbattuto appiè del Soglio di quel superbo Tiranno. O via: non può tardare la morte . Eppure chi 'l crederebbe ? L' inumano Signore tramurato, non v'ha dubbio, da quella mano eccelfa , che tiene in suo potere (a) il cuore de' Regi, ed a fuo piacere lo volge, e piega, ripercosso quasi dal baleno di più folgori , da raggi del volto di lui, depone l'orgoglio e la fierezza, non prorompe in remproveri , non divampa in vendette, piacevolmente lo interroga, benignamente lo ascolta, generosamente le ricolma di copiosi riguardevoli doni, che tutti dispettoso da sè tigetta , parte, fospira, geme, querelasi di non avere dalle mani di un Barbaro ricevuta in dono la morte.

Venga dunque, deh! venga alla buon' ora ; concioffiacche non trovanfi in terra chi delle vene di lui inebriandofi , fatollar voglia l'ardente sua insopportevole brama ; venga, e facciasi dall' alto vedere, fevero e fulminante l' Onnipossense Signore Crocifisso, e gli faccia sentire , senza involarlo alla vira , le agonle della fua morte , la morte della sua Croce ; Onde appieno dicafi obbediente a modo fuo e Iomiglianza . A ricevere l'impressione dogliofa d'una tal morte, d'una tal croce, s' incammina Francesco all' Alvernia, e viaggia in compagnia di lui una obbedienza così rigida e forte . che tutto fenz' altro ajuto può condurre a perfezione il dispietaro inesplicabil lavoro . Rifinito fu quelle romite pendici dall' austerità del digiuno pel corso intiero di quaranta giorni non mai interrotto , animato fantalima , quale regge in piè un fempre nuovo prodigio, tutte a sè tragge col rigore de pensieri le funeste carnificine , che fecero in brant il corpo dell' innocente suo adorato Gesh; Ed ahi! spettacolo, che non addivenne, e non s' intese giammai in tutte le memorie de' secoli trapassati . " Ascoltate ., o

,, tu (b) apprendi , o Terra , le ftradete a schiere a schiere , o Angeli . a questo Monte sagrato, e in giro a Francesco vagamente disposti : mirate ..... Oh Dio! che mai? Eco d' improvviso fugati in grembo agli abiffi gli orrori della foresta dagli splendori di sovrana luce beara, e quindi spiccare dall' alto con volo rovinoso sotto alle vaghe insieme e funeste sembianze di Serafino in Croce l' amante e amato suo Gesù, che a lui avvicinatoli, gli vibra alle mani , a' piedi , ed al petto cinque infuocati acutiffimi raggi, che lo feriscono, lo crocifiggono , le (venano , e lo rendono per tutti i lati una immagine verace del traffitto suo Signore, obbediente ne' dolori, negli spasimi infino alla morte, e morte di Croce. Avventuroli strali , che con seco traggono il loro Vibratore , e confondono Gesà , e Francesco sì , che tutte veggendosi in Francesco le piaghe aperte di Gesù .. un guardo folo fissato in Francesco vi scuopre a un tempo e Francesco e Gesù . Rivolgo l' afflitto (guardo a' gioghi del fanguinoso Calvario ; e veggo Gesù aperto da piaghe, ma piaghe ferali mortali , che in poco gli tolfero la vita: Lo rivolgo alle tormentose balze d' Alvernia e contemplo Francesco, portante d' intorno le ferite sempre vive e insanguinate . Nel Calvario mancò a Gesti la doglia della estrema piaga, che giunse tarda a ferirgli il fianco: nell' Alvernia soffre Francesco l'eccesso di tutte le piaghe , e da tutte le piaghe derivano vene di fangue; ,, e può vantarsi con Paolo ,, di adempiere lo che mancò (c) alla Passione di Cristo . " Che più ? Si può dir crocifisto Francesco, e in lui crocifillo ritornò il Salvadore nelle sue pene: Rinovollo la sua obbedienza in sè peranco vivo co' più atroci disulati tormenti e di morte, e di croce. Oh! io umilio adesso agli abisfi

lo fguardo, ed ecco, esclamo, in ac-

<sup>(2)</sup> Prov. cap. 21. (b) Col. 1, 8. (c) Apoc. 7.

Tome V.

cennando Lucifero, ecco quell' Angelo , che per arrogarsi la somiglianza di Dio, si rese a Dio rubelte, e si aprì il precipizio all' Inferno . Quindi lo innalzo da' dirupi d'Alvernia, in additando Franceico, ecco dico, quell' Angelo, preveduto da Giovanni nell' Ifoletta di Parmos, che per efere obbediente e soggetto a Dio sino ella morte, alla Croce, alle piaghe, porta con feco le divine sembianze. (a) Angelum habentem fisnum Dei vivi ; e quindi Dio fellevalo al Soglio dello Spirito Santo ferminatore : Sufcitat de pulvere egenum, ut Solium gloria teneat. Fu fomma la ribellione di Lucifero perchè giunfe al più alto dispregio di Dio : Fu summa l'obbedienza di France'co, perchè giunfe al più alto dispregio della propria vita ; onde riparo le rovine fatte nel Cielo dalla fremente sedizione di Lucisero : Implevit ruinas .

Senochè tatul m'aweggo, non porere io diffinguere la violenza d'un acerbo tormento dalla veenenza d'un ardore fiammante in quelle piaghe adorate, che fecfero a trafiggere in Finnecco la carne, e. econúmarono il fignifirio d'una penofiffina obbe dienza fecfero a infiammare in Franccio lo figitto conformare violenza cetto lo figitto conformare violenza conformare in propertie del propertie del conformare del propertie del propertie del funite del Cielo dall'odio implacabile di Lucífero.

Quelle fablint Intelligente Celeti; che più vicine e più unite a Dio , ri-volgondi estrasmente foammete negl'incendi besti del Divino Amore , fi chiamano Serafini . Lo dice a nome di trutte le Scuole l' Angelico e; Srez-pòim ad amore. Tutti gli anomini fondi accoppisti fenza le refilemente amogilo di Serafino; e fotto fomigliero nome s' affaricano mile Seritori, a compiergli encomi; apronfi mille labbra a promulgare gli onori; e perfino dal Soglio adorazio del Vasino i Ponnsfici a pubblicardo alla Chie-

sa . Oh .come pertanto belle e lucenti scele saranno ad ardergli, e consumargli l' Anima elerta, le vampe dell'eterno Amore, vampe di Serafino ; concioffiache un Serafino fotto le spoglie di Dio crocifiso spiccossi ad impiagare Francesco: anzi vampe di Dio ; esfendochè Dio crocififo fotto la comparfa d'un Serafino ferifce Francesco . e s'invola. Ah! non s'invola no: ma tutto sè medefimo in Francesco imprime; non s'imprime in Francesco; ma tutto Francesco in se me elimo trasforma. Chi contempla di suori a Francesco quel vivente sangue, quelle membra livide, quelle mani, e piante, e fianco squarciati , quegli occhi , quel fembiante aspersi di colore di morte, ahi! lo divifa, lo confesta, lo dimoftra alle fattezze : questi è Gest . Chi rimira per entro a Francesco e pensieri d'intelletto, e affetti di fpirito, e propensioni, e movimenti, e palpitamenti, ed ardori, a vivo a vivo ripiglia: questi è Gesù . L' amore , che giusta il sentimento del mio Angelico fa un' intiera somiglianza, operare non può impresa più sublime, più malagevole, più prodigiofa, che di renderci fomiglievoli a Dio , quanto permette e concede il frale di nostra vile natura ; ed allorche tutra la Divinità per una comunicazione compiuta ed ineffabile di tutto lo ch'egli è , penetra , e riempie un' Anima, questa ne coglie la pienezza di Dio, pienezza della Divina lotelligenza nella mente, pienez-23 del Divino Amore nel volere, pienezza del Divino diletto nel cnore : ficcome ne afficura il Dottor delle Genti : (b) ut impleamini in connem plenirudinem . Benchè codesta ventura compiuta e perfetta sia tiferbata al diletto Discepolo per i giorni del Cielo ; conciossiache e troppo smisurata, e troppo grande, per riceversi sovra la Terra ; ce n' ha promessa non perranto qualche porzione Paolo, dicendo di sè medefimu: Vivo, sì, vivo, non già io . ma vive in me Crifto. Ah ! fe altr' Anima abitatrice peranco del basso

Mondo , fu meritevole di codesta sovrana gloria, essa è, non v' ha dubbio, l' Anima del Serafino d' Affifi; poiche l' amore veemente trasforma que' due enori di Gesù e di Francesco in guisa che aventi la vicenda delle vite, l'uno vive nell' altro, e fono sì ravvolti nell'amorofa tramutazione, che mancando Francesco d'esser Francesco, per convertirsi in Gesù , ritornando Gesù a crocifigersi, per convertis in Francesco, sembra Francesco esser Gesù : ( a ) Siete morti , dicea a' Coloffenfi l' Appostolo : Siete merti, e la vita vostra è ascosa nella visa di Cristo . E' morto Francesco; che la sua vita, lasciata alla discrezione delle basse naturali cagioni, per violeoza delle piaghe, reggersi più non potea, cader do-vea diffipata ed oppressa. E' morto Franceico, e la fua vita è afcola nella vita di Cristo a guisa d'un Albero, che fembra inaridito e morto, e ritorna talora più vigorofo a dare germogli e più verdi de' primi, e più rigogliofi; e a guifa d'una fiaccola, che fa fembianza di mancante e quafi effin-ta, e talvolsa ornata di più bella luce ritorna a sfolgorare: e però vanno tratto tratto rompendo dal cuore di essolui i tenerissimi affetti di Paolo : Vivo eso iam non eso , vivit vero in me Chriftus . Voi fiete avidi di vedere provato co-

testo amor di Francesco ; se di vero egli è tale , quale da noi si vanta , amor di Criflo, amor di Dio, che a favellare coll' Angelico (b) tutto può, tutto sossiene. Venga l'amore profano, e parecchie fiate gli dia difficili forti affalti, ora in una, e ora in più donne sche bellezze, accompagnate dal correggio delle grazie. Sì: lo affalga; ma per precipitarsi lungi da lui , ricolma d' infame roffore la fronte indegna, vinto e derifo, fenza il vanto d'avere giammai impresso in petto a Francesco un solo impuro vapore, ad oscurare i bei Inmi del suo celefte amor fanto ; e non potes in cnore a Francesco l'amore osceno operare giammaí; conciofiacchè in effolui il puro amore di Dio rificelova ed operava . Una qualità intrinfeca al loggetto, in cui opera, contende l'ingretto, e l'efercizio ad ogni altra effinieca e lontana . Ma per ferbarif mai fempre il puro amore nel petro, e renderf Vincitore magnanimo di laide at detati-concupifenre e, chi non amiriollo (abesta pupille, che lo va-gheggiafle!') chi non ammirollo lanciafi impetuno con tutto il corpo negl'inecndi di Gridenti voraciffune fimme.

Maggiot vanto accrebbe a questo amore il perferro elercizio de' fnoi ardori , mantennto non folamente nello spirito, ma passato ancora al corpo dell' infiammato Francesco; Onde lo spirito ed il corpo, avendo lo stesso amore per lor pelo e discrezione, con ammirevole trasformazione avelfero altresì di quello i movimenti , e le inclinazioni medefime ; Anzi la carne di Francesco dall' ardenza di questo fuoco difaminata, e purgata emulasse la natura incontaminata e purissima dello spirito d' essolui . O bel vedere impertanto fempremai in movimento quel corpo agitato dall' amore, ch'è turto il peso, per cui si porta, ovunque portafi ; anzi vedere un corpo, che imitando la leggerezza dello spirito, il quale vola in Cielo con altissime continue contemplazioni, anch' egli perda, dirò così, ogni fuo peso e gravezza; sicchè ad ogni pensiero di Dio, ad ogni sguardo dell' Immagini , de' Templi , de' Cieli s' innalzi fovra gli abieti più elevati dell' Alverne foreile, potendo al convenevole affermarsi a gloria singolare di Francesco, là dove, nell'infondersi dal Creatore l'anima nel corpo, dal corpo contragga l'anima ogni inclinazione alla Terra; nell' infondersi l' amore nel corpo di Francesco , dall' amo- . re contragga ogn' inclinazione al Cielo, e dall' amore in lui fi distrugga e si consumi , vorrei dire , anche il peso e la gravezza di Cotoo.

<sup>(</sup>a) Galat, 2. 6. (b) Orufc.61. 2. 4. 6.

### 164 Orazione in onore di S. Francefco d' Affifi.

Pensate poi voi, se la violenza di amore sì impetuolo , e sì forte fermate poteati nel tolo spirito, nel corpo foio dell'agitato Francesco, fenza rompere firepitoto da que' troppo angufli contini , e tutto (pargafi fu la Terra ad illuffrarla, ad accenderla, a confumarla. L'amore fa oper re cofe grandi, fa operare tenza pola: l'uno dice Gregorio , l' altro Bernardo ! L' amore di Fr. ncesco spanden fulle coscienze più olcure, e le rischiara: su cuori indurati , e gii accende: fugli fpiriti trambasciati, e li consola : spandesi nelle Reggie, e conduce co' fuoi chiarori Principì , Regi , Imperadori al titiro de' Chioftri e guida finolo innumerevole di chiare Donzeile, già custodire pel se colo, a contagrare i loro gigli a Gesù full' erre cinie d' Alvernia . Opera incelfante, fempre follecito, fempre dubbiofo, sempre in pena; ove trattali della gloria di Dio, e della falvezza dell' Anime, a Dio sì dilette. Amore, che opera alla perfine in Francesco tutto all'opposito di quello, che operò l'od-o in Lucifero, L'odio difgiunfe da Dio eternamente Lucifero : L'amore a Dio accoppid infeparabilmente Francesco. L'odio tramutò in Demonio orribilmenre · Lucifero : L' amore trasformò nel Crocifico gloriofamente Francesco. L' odio di Lucifero strappò dal Gielo la terza parie degli Angeli : L'amore di Francesco dono al Cielo stuolo numerofo di anime. Che più? Francesco ha riparate le rovine fatre nel Cielo dell' odio implac bile di Lucifero cogli arderi d'un perfettiffimo amore . Implevis vui-

Senonchè le fiamnie puriffime dell' amor di Francesco, a soggia delle vampe-ordinarie, che inquiere, ed anelanti mirano sempre la loro stera, ed o confurmando, o vincendo, o c. n. seco traggendo per l'aria, quanto al loco

ro corlo si oppone, pet accoppiarsi infra gli altri lumi, sfolgorare di la fu, e prendere ripofo, con santo inquietapossione di salire sanno gli estremi sforzi ; onde falite fi unitcono al fommo principio de' cafti ardori, che a pocoa poco confumano la preziofa adorabile spoglia di esso, che le imprigiona. Scende Gesti in seno di candidisfima nuvola attorniaro da drapelli numerofi di Angeli e Santi, a raccogliere l' Anima grande del Poverello di Affifi , dall'amore divino rifinito ed ucciso, la innales da questa basta terrena polvere, l'affide fovra il Seggio di gloria , da Lucifero abbandonato : Sufcitat de pulvere egenum , us Solium glorie seness. Ah ! lo m'immagino, che il. grande Eroe, cinto della Corona della suprema immortal gloria, farà da quel Soglio balenare infra le ofcurità d' Abiffo qualche splendore di quella luce, che adornarlo, fu la cieca fronte dell' orrendo Lucifero, che in veggendo a que' raggi- ful Soglio fuo efaltato il fuo nimico, farà da fremente disperato livore coffretto a dibatterfi , contorcerfi , e di rabbia digrignare i denti; qualche folendore in fu le fronti di tutti Noi , per discoprime la via, che a quella gloria conduce, ed accrescere al divarnpante Nimico le confusioni, li fremiti, proponendo a leguirli dalla nostra generola imitazione eli abiffi di quel profondiffmo abbiffamento; ond' egli ha riparate le rovine, faste nel Cielo dalla cieca superbia di Lucifero; gli efercizi di quella penofiffima obbedienza , ond'egli ha riparate le rovine, faste nel Cielo dalla furibonda sedizio. ne di Lucifero; gli ardori di quel perfertiffimo amnre, ond' egli ha riparate le rovine, fatte nel Cielo dall' odio implacabile di Lucifero : come fin' ora. dicea . .

# PANEGIRICO

# SANTISSIMA SINDONE

DETTO NEL DUOMO DI TORINO

LA OUARESIMA DELL'ANNO MOCCLXI

DAL PADRE

## GIANFRANCESCO DI VENEZIA MINORE OSSERVANTE.

Omnia bac vidit oculus meur . . . . . intelleni fingula . . Job XIII, v. 1. .



E' v' ha oggetto; di coi debba l' uomo rintracciace l' immagine; affine di apprendere tutto ciò che alla di lui efarta cognizione conduce; ed a cui debba

colla magglore frequenza dirigere: i più vivi penferi della menre; e i i più teneri afferti del cuore per la fictura regdia della Crifiana tua vita; e i è certamente Crifib Gesù, della di coi feienza toltanto fi pinirata i l'Appofico allora che dicevaz: non ho giodicato di fispere cola a deuna, fe non fe Gesta Crifib, e quello crociifio. Una cognizione di rol lattar dal diferentimento di quelle cofe dipende, che nello flefio Gesti retetava egli, e che fiono quella del Lai Unannia Santifina, re cale adi Lai Unannia Santifina.

grande Sacramento di pietà, quel tadto, a cui soggiacque, ed operò per redimerci da ogni qualunque reato, e quella di Lui giultissima volontà di acquistare coll' esemplo suo imitatori li più fedeli, e li più costanti, Quindi è, che l' amorevolissimo Gesù , per effere dal mondo a dovere conosciuto, e con profitto, tali cofe: ('oltre ai molti teffimoni di effe recati, ) con fensibili fegni manifeste già fece , e l' incarico alla Chiefa lasciò di suscitarne nell' animo de' Fedeli la rimembrantza . Per dire il vero queste cole medefime , parte delle quali in alcuni degli argomenti la'ciati, parte in altri riscontrasi, nella di Lui Immagine delineata in quella Santiffima Sindone'. che fu data da Effo in preziolo dono a' vottri Reali Augusti Sovrani (a), ed a voi perciò felicissimi Torinesi, in

( a ) Da Margarita Principel'a di Carni difeendente dai Re di Gerufalemme Panno 1452. fi portata la Sacra-Sindone in Sciambery, dove dalla mesleiria la ricevettero Lodovico Duca di Svroja, ed Anna fua conforte - Sonod. contimata Barun.ad. ann. 1453. §. 23. Fu paji per ordine del Daca Eminantel Frit-

maniera la più sensibile, e la più significante, tutte insieme espresse io vidi, e ciascheduna di esse in uno compendiate intest, afferire potendo, come diceva il Santo Giobbe, dappoiche vide, ed intese le cose ammirabili, che fece il Signore, emnia bec vidit oculus mous .... & intellexi fingula . Per il che da questi miei riscontri l'argomento prendendo della mia, qualunque ella sia, Orazione a lode della medesima Santissima Sindone, a Voi or la propongo da riconoscersi per quella. in cui avete dinanzi agli occhi l'Intmagine di Cristo, che sensibilmente quindi tutte quelle cofe a voi fignifica, dal discernimento delle quali, per quanto può convenire, a viatori, la vera di lui cognizione dipende.

E'essa Immagine di Cristo: ma Immagine, che è impressa da Cristo; che rappresenta i patimenti di Cristo; che dimofira gli efempli, che diede Crifto: Immagine, che è impressa da Cristo; ed è perciò un segno sensibile della Divina lua Persona Umanara; Immagine, che rappresenta i patimenti di Cristo; ed è perciò un segno sensibile della nostra Redenzione da Lui operata : Immagine, che dimostra gli esempli, che diede Cristo ; ed è percià un segno sensibile della costante imitazione da Esso voluta. Da tutto ciò riconoscere. te il fingolarissimo, e pregievolissimo modo dato a voi nella Sacra Sindone, di potere con un solo sguardo a Cristo Gesù-, come ad unico oggetto de' voftri pensieri , e de' voftri affetti , la mente rivolgere, ed il cuore.

I.

Quello spirito di Religione, con cui culto noi diamo alle Sante Immagini, per venerare in ese gli Eroi, che ci rappresentano, è quel desso, che, in rimirandosi elleno, la divota rimem-

branza de' medesimi avere ci fa, ed infieme un incitamento fervente di dirigere le nostre azioni a tenore di quelle vestigia di virta, che alla posterità Etfi lasciarono ond'è, che da Santa. Chiesa, directa da'lumi dei Divino Spirito, riprovati e condannati furono tutti coloro, li quali, o con empie azioni , o con salle dottrine alle medesime opposti si sono . Tra queste , quanro la più degna di avere universali gli offequi, tanto la più penetrante ne' Fedeli è l' Immagine di Cristo Gesii; e tanto più nel·loro cuore infinuare fi dee, quanto più perfettamente lo esprime . Nella fua Immagine , a voi proposta in quel Sagro Lenzuolo, colla maggior perfezione espresso lo avere. fortunatissimi Ascoltatori; e già ne intendete la giusta ragione nel doverla per primo voltro rifcontro ravvilare un' Immagine non da altri, che da Lui medefimo impressa, per riconoscerla indi un fegno fensibile della sua Divina Perfona umanata.

Da che manifellò Crifto Gesù colla venuta sua nel Mondo esfersi umanata la Divina di Lui Perfona, ragionevole cofa era., che quella. Umanità Santiffima rammentare facelle un Dio, fopra tutte le cose benedetto ne' secoli, venuto secondo la carne, un Dio, Dominatore dell'Universo, abbassatosi fotto la forma di fervo, un Dio fatt' Uomo; e quel Dio in oltre, il quale nobilitò l'umana natura per l'unione, che di quella colla natura Divina nella Persona del Verbo si è satta. Tanto più viva effere dovendo di tutto ciò. la rico:da:z1, quanto più al vivo effigiato flato foffe il fuo aspetto, involto che fu nella Sindone, la fua Immagine colla maggiore vivezza v' impresse; ed impiezovvi tutto il fagrosanto suo Corpo per rende la, qual Ella è, un intero, e perfetto ritratto di tatto se fleffo ; e ficcome nell' effigiarfi,

berto trasportata in Torino l'anno 1578. Ant. Sand. Histor. Familia Sacra Cap. XIX. de Immaginibus Christi non manufactis.

Della Storia di quello Sacro Lenzuolo diffulamente ne tratta Filiberto Pigonio set suo Libro intitolato: Sindon Evengelian, stampato in Torino l'anno 1681.

in

in quella Sindone più ecceilentemente fignificata sarebbesi l'Umanità sua santiffima, fe con porzione di quelta delineato fi fosse; cos) la sua Immagine non folamente v' impresse ; ma ( per parlare con Sommi Pontefici (#) ) la impresse col prezioso di lui Sangue, purzione rarissima di sua Umanità. Sappiamo, egli è vero, dall' Evangelio, che il Verbo si è fatto carne, e che abitò tra gli uomini; ma in quella Immagine dà il modo di distinguere le sue fattezze, la statura fua, e delle parti tutta la proporzione, dimostrandos quale si fece da quelli conoscere, che ebbero la pregiatissima sorte di fermare in Effo lo fguardo; e fensibilmente perciò in maniera la più cospicua significando essa Immagine, opera tutta di Lui, esfersi umanata la Divina Persona sua.

Il primo fensibile fegno, che di un tale misterio adempiuto annunciò l' Angelo, stati sono que' panni, ne' quali, nato, fu Egli involto, e tra' quali collocato fu nel Presepio; & boc wobir fignum invenietis infantem pannis involutum , & positum in Prafepio (b) . Le vostre riflessioni, se vi aggrada, fermate, e fovra questo fegno, e fovra quello, che nella Sindone avete. onde inteli e dell' uno, e dell' altro gli specioli rapporti, di quello datovi a diffinto privilegio vostro, ed a fingolare voltra fortuna, ne ravviliare l'eccellenza del pregio. Tra panni involto, e collocato nel Presepio sa intendere per mezzo dell' Angelo efferfi umanata la Divina di lui persona; a significazione di ciò, involto nella Sindone, e riposto nel Sepolero, opera Egli fleffo, come quegli, il quale colla Carne fua propria, e col proprio fuo San-

gue in ella Sindone la fuz Immigine impressa vi lascia. Il Presepio è quel laogo, in cui, tra i panni rapprelentando tutta la fua Umunità, fa credere la reale Incarnazione adempiuta ; quel-luogo è il Sepolero, in cui nella Sindone imprimendole la fola fua Immagine, opera in guila, che di un tale Dogma a confermare fi abbia vieppiù la vera credenza; imperciocche fe nel Presepio tra i panni diede chiaro argomento di avere affunta una carne vera e reale, come ce la manifestano le Divine Seritture , e non fantaflica , ed ombratile, come nel progresso de tempi Saturnino, Marcione, ed altri nemici di nostra Fede l'hanno stoltamente creduta , ed empiamente infegnata; nel Sepolero tra la Sindone ando in modo operando, che della verità, e realità di fua Carne a lasciare Egll aveffe un ulreriore perperuo fenfibile segno : e questo chiaramente riscontrasi nella medesima, in cui le impressioni fatte di Carne, di Sangue, di Corpo in tutte e quante le parti fue, sensibili effetti riconoscendasi provenienti da reale elistente cagione, originate ravvisansi da vera Carne , da vero Sangue, da vero Corpo, e per-ciò a fenfibile conferma del Cattolico Dogma, rappresentanti con sensibile fegno la Divina fua perfona umanata: quella di lui Divina Persona umanata, io dico, la quale, se tra i panni l'allegrerza portò di fua reale venuta, nella Sindone impressi, in quella guisa direi, con cui antica moneta di eccellente Sovrano rappresentante l'immagine, la piacevole memoria rifveglia della pallata reile refistenza di Lui : nella Sindone impressa, dicevo, il grato, e giocondo fensibile fegno lascio del

(a) In qua Syudono Siztez IV. in quodam reestata, quem composito de info. Sanguine, assimata infaut Infau Christi versus Sanguinem. O Imzinem coulpiei: (100 è riceito da Giulio II. in un suo Dipiona dell'anno 1706. dove dopo molto loggiugne: dipunu profeste videtare, O debium info. Syudonom, in qua . . . relipsiar bemunitati Christi, quan divunitat sibi repularvera, videtice sipsu veri Sanguini, su preferrar, manifile confpiciantar q vienerari, O adorari dobrer. Rayvasti. da non. 1506. 6. 44.

( b ) Luce cap. II. v. 12.

del suo reale soggiorno coll' nomo ..

Ecce vobis fignum . Un tal segno però quanto grato, e giocondo è in un ordine, tanto è nell' altro doloroso, ed acerbo. Nell' attendere a ciò, feguite pure le traccie medefime. Ne' panni , l' allegrezza apporto perche fece allora fensibilmente conoscere della sua reale venuta desiderata da tutte le genti efferfi le figure, e le ombre lvelate, le Profezie adempiute, e dalla Redenzione perciò cominciata l'opera; recare tuttavolta una somma trislezza dovea, perchè sapevasi, che era Egli tra que panni quel Divino Pargoletto già fimboleggiato nelle ombre, e figure fotto il gravissimo peso di atroci tormenti, e predetto da' Profeti deformato in tal gnifa, che avuto non avrebbe umano specioso aspetto a cagione della Redenzione medefima, che secondo i Divini Oracoli doveasi da Lui e profeguire con una vita la più penante, e terminare con una morte la più dolorofa: nella Sindone lo stesso Signore di fua Persona realmente umanata il sensibile segno lasciò grato, e giocondo , perchè , svanita colla sua morte ogni speranza di rimirarlo su della terra qual vaticinato Egli fu, in quella Immagine presentasi Egli quale in conformità delle predizioni Divine nella terra abirò, dimostrando, in essa da sè medefimo delineate tutte le amabili fue fembianze, che rapivano i Popoli, e che dall' anima, in cui il solo pensiere di Esso, anche lungi da qualunque di Lui figura, inspira a prima giunta una fanta letizia, meditata nella di loro sensibile comparsa, fare debbono nel cuore una impressione e la più dolce, e la più foave per violenza di tiflessione a quel caro Divino Oggetto , che mercè fua vivamente esprimono per nostro amore umanato. Ma ciò non pertanto se l'anima, al fuo Divino penante Diletto penfando, quantunque agli fguardi non rapprefentato in immagine, d'alta profonda doglia penetrata ne viene ; quanto queflo fegno medefimo di fua umanata Persona, così grato, e giocondo per

una parte, riuscire dee per l'altra dolorofo, ed acerbo, fensibilmente intender in oltre facendo il più dolorofo, ed il più acerbo modo, con cuiper compiersi la Redenzione nella innocente sua Carne ivi etfigiata da Lui. furono del tutto adempiuti li Simboli e verificate del tutto le predizioni ? Ecce vobis fignum. Se così è, come lo è senza meno quella Immagine . la quale per la impressione che di essa ne sece Cristo, a'vostri sguardi nella Sindone Sacra proposta, sensibilmente vi fignifica effere umanata la Divina Persona sua, esige de' di Lui patimenti . che rappresenta . il riflesso . per cui intendere possiate, che sensibilmente vi fignifica pure la nostra redenzione da Lui operata.

#### I I.

Umana carne assunta avendo il Verbo Divino per redimere il Mondo, non folamente la di Lui Santissima Umanità, ma la Redenzione eziandio che operò , effere impressa dovea negli uomini, così che con sentimenti di gratitudine, e di compassione, si riconoscessero dalla schiavitù liberati del comune nemico, ed alla Eredità ammessi de' Figliuoli di Dio per la Redenzione stessa da Lui fattosi Uomo operata tra i maggiori patimenti di vita, e di morte. Ora riflettete quanto tai fen-timenti accendere fi debbano nel cuore dell'uomo, qualora di questa Re-denzione abbia il sensibile segno per mezzo d' una chiara, e destinta veduta di que' patimenti, che Egli vivendo , e morendo sostenne . Ciò avere voi nella di Lui Immagine , perchè là dalla Sindone i patimenti nella fua Carne sofferri sino alla morte colla maggiore diffinzione, e chiarezza vi rappresenta . Sono questi in vero significati da' Sacri Evangelisti , ma con espressione sì stretta, che, per meditarli quali essi surono, rintracciando li va l'anima nelle più diffuse testimonianze o de' Profeti che li prediffero, o de' Scrittori, che gli spiegarono. e talvolta alle proprie divote con-

templazioni si appoggia; in questa Immagine fignificati feno, ma con espressione sì ampia , che per contemplarli nel vero loro carattere è sufficiente dirigere ad essa sola Immagine uno sguardo foltanto . Rapprefenta Ella in tutse e due le comparse del facrosanto Corpo di Cristo Gesù , ne' moltissimi fegni impreffivi le orrende, e crudeli maniere, colle qualt dalla pianta de piedt, fino alla cima del capo maltrattato ei fu ; vi si vede la somma quantità delle lividezze , e delle ferire, che gli hanno recate i flagelli ; il grande numero, e la forte penetrazione delle spine, che gli trafisfero il capo, la lunghezza, e la profondità del-le piaghe, che gli secero i chiedi; e per tacere di altri luttnoc riscontri , colla manifestazione delle sue ossa aride divenute qual avanzo di cofa , che fu tra le fiamme di fuoco, vi fi scorge quel Sangue semprepiù in copia cresciuto, di cui su ano alla morte di Croce tutto all' inromo irrigato. Ciò . che il prezzo della Redenzione formare dovea , in essa Immagine vedesi ; questa dunque intendere fensibilmente ci fa che in Cristo Gesù abbiamo la Redenzione per mezzo del Sangue di Lui, che tra sì atroci rappresentati patimenti Egli versò .

Dirigendo i miei pensieri, sì a quel Sangue, che sparse Cristo su della Croce, come pure a quello, con cui nella Sindone la suz Immagine espresse, ciò avverato io veggo, che in figura della Redenzione , secondo l' avertimento de' Sagri Esposirori , alle falde del monte Sinai operò il Legislatore Mosè . Sopra l' Altare svenata la Vittima . il langue di ella raccoglie ; e quelto in due porzioni diviso, versa l'una so-pra l'Altare, sparge l'altra sopra il popolo; ne versa sopra l' Altare per istabilire a notma de riti Levitici col fangue della Vittima l' alleanza tra Dio, ed il Popolo ; ne sparge sopra del Popolo, onde ferva ad ello un ral fangue di autentico segno della stabilita alleanza: Fudit Super Altare .....

respersit in populum, & ait : bie eft fanguis faderis, quod pepigit Dominus vo-bifcum (a). Svenato full' Altare della Croce il Redentore Divino , inflabilindo secondo li Divini Decreti cell' esborfo del fuo Sangue nuova alleanza tra l'Eterno suo Padte , ed il genere umano, lo versò Egli quindi full' Altare medetimo di ella Croce, fudit fuper Alture; e, full' Altare della Croce versandolo, è già manifesto, che le sparse pure sopra l' universo Popolo , flato ellendo con ello per ragione di universale sua diffusione redento ; refperfit in populum. Rinovelloffi, non v' ha dubbio, quest' aspertione di Sangue nel facro reale deposito del medesimo in più luoghi lasciato, qual sensibile segno di nostra Redenzione, dire per altra ragione potendofi; fanguinem refperfit in populum ; ma in maniera e la più fingolare, e la più portentofa, tale aspersione di Sangue rinovellata realmente ravvilali , qual fensibile fegno della Redenzione medefima, da tutti il più diffinto, non ad altri comune , e fopra tutti il più perfetto , in quella Santiffima Immagine nella Sacra Sindone impressa. Del suo Sangne, parte ne possedono alcune Nazioni, a cui Egli donollo; parte, oltre alla Croce, ne lasciò agli altri stromenti di sua Passione ; parte a' Fla-gelli, alle Spine, alli Chiodi , e par-te pure alla Lancia : ma a questa Im-niagine il Sangue diede del Volro , e di sutto il Capo, delle Mani, de' Piedi , dell'aperto Costato , e di tutto il lacerato suo Corpo, e con questo, nel modo possibilmente più chiaro, tutte effigiaronsi le squarciature , le contufioni, le piaghe, di modochè, se un folo stromento di sua Passione il patimento da sè causato manifesta, e l' operata Redenzione sensibilmente fignifica; quello Sangue, con cui tutta è delineata l' Immagine di Crifto colli mortiferi segni degli stromenti di fua Paffione, che furone alla fua carne applicati, sa che la stessa Immagine corrifpondentemente dimoftri tutti

<sup>(</sup>a) Exod. Cap. XXIV, 6. 8. Tome V.

insieme raceolti i patimenti di tutte insieme le parti del Segro suo Corpo, ed esprima l'idea della dolorosa sua Paffione , e fua morte , riconofcendo perciò l'anima ad un tempo medefimo quel tutto, che pnò rendere più vivamente fentibile la nostra Redenzione . Dal che ne avviene, che quell' Immagine, la quale rappresenta così i suot patimenti, e data in a Voi in ral modo delineata-col Sangue suo , dinanzi agli occhi vi spiega il modello esattiffimo del di lui Sagrifizio per noi , ed infieme dell'accennata mifferiofa divifione di Sangue fatta ful Sinai , effersi fopra di voi con particolarità la figura avverata, facendovi visibilmente conoscere, che se su della Croce diede Cristo il suo Sangue per divenir Redentore, diede pure a voi il suo Sanmue. opd' è formata ella Immagine . per fenfibilmente , e perfettamente fimificarvi la Redenzione compiuta .. Fudit Super Altare, resperfit in popufam : e per io , oltre il fenfibile fegno della universalmente stabilita allean-22 . il fenfibile testimonio vi diede di una confederazione di Esso con voi la più firgolare, e la più diffinta, bic est fanguis feederis qued pepigir Deminus webifcum .

Non vi deste per avventura a credere, che abbiano qui termine i fublimi dilegni di Lui, e per ravvisarli a dovere di nuovo i pentieri follevate ful Sinai. Se in argomento della fta bilita alleanza sparse Mosè sopra il Popolo il sangue della Vittima, lo fparfe, acciocche, partecipando dello stesso, come tangue del Sacrifizio a Dio offerto , vi -ravvisaffe gli Eterni Divini voleri in quella ceremonia fpie gani , lecio enim mandato legis a Moyfe, paila l' Appoftolo, accipiens fanguinem populum afferfit dicens : bic eft fanguis sestamenti , quod mandavit ad vos Deus (a); e siccome una tale comunicazione di fangue l' unione fignificava tra Lio flabilita , ed il Popolo ; così per quella obbligato intender Egli doveafi all' offervanza degli steffi Di-

vini voleri efatta, e perpetua : afperfus eft populus , commenta Gaetano (b) ut ex communicatione unius , atque egafdem Sanguinis Divini firmaretur falemniter padum imer Deum O populum . Questi difegni, che ebbe Iddio di manifestare agli tomini la di Lui volontà , e di doverne riscuotere l' altrui offervanza, fignificati nell' aspersione di quel sangue sopra il Popolo sattain figura del Preziofo Sangue di Criflo Gesu, con cui acquistare la Chiefa dovea , espressi a Voi dallo stesso Crifto ravvifare fi debbono in quell" eccelfo dono , che del medefimo Divino suo Sangue vi fece , per darvi perfettamente delineata con Esso la vera fua Immagine ; bic eft fanguie seflamenti , qued mandavit ad ves Deus . Gli espresse col dono del Saugue; ma con quello, a fingolare voltro favore, formata nel Sacro Lino la fua Immagine avendo , gli espresse nella medefima in guifa, che ravvifarli in lui desso dobbiate, e dobbiate pure da Lui la norma prenderne, onde fedelmente offervarli . Vuole dunque ragione . che fe nella Sindone ammirafte quella Immagine per quella, che è da Lui impressa, e che i patimenti suoi rapprefenta, riconosciuta avendola un fegno fenfibile , nel primo rifcontro , dell' Umanità affunta , nel secondo , della Redenzione operata ; vuole ragione, dicevo, che l'ammiriate pure per quella, la quale col Sangne, a-manifestazione de' suoi disegni, gli esempli che diede, dimostra, e che in quello terzo rifcontro la riconofciate un fegno fensibile di quella, che Egli vuole da voi imitazione coftante.

#### 111.

Manifeliifino egli è, che il Redentore Divino, nell'intero corfo di fua vita fino alla morte di Croce, efemplare delle più fegnalate vitradi fi ce ; acciocché dal di Lui efercizio delle medefime foffe patefe, e la giufa fua aintenzione di avere fedeli feguaci.

<sup>(</sup>a) Hibr. cap. IX. 19.
(b) Thom. de Vio Coment. in quique Mosaytos Libros Cap. XXIV. Exedi.

e la devuta altrul corrispondenza in costantemente seguirlo. Egli però, che al cuore di tutti già parla, ed ottiene de' suoi esempli dalle anime giuste un' imitazione affettuofa , quanto di più fignificare dovea nel proprio fuo aspetto , e quanto di più dovea ettemere da quelli fudditi fedeliffimi amici, li quali in Esto lo sguardo fermo temevano ! Ora il cuore fermate fopra ciò, che fece con voi lo fleffe Redentora Divino : acciocche nel modo il più possibile, e nella più possibile chiarezza I difegni fuot comprendelle , efossero questi da voi a diritto eleguitr , qual fu nel proprio fue afpeito fino alla morte di Croce delle maggiori virtù l' efemplare , improntoffi . Egli in quella Sindone, e quindi nella di lui in essa dissegnata Immagine in maniera la più acconcia a voi fi pose in quel modo dinanzi , con cui. vuole effere coffantemente imitato : imperciocche manifesta quella l'intero facrifizio di sè fatto dall' amore condotto per riscuotere del vostro cuore l'offerta fincera , e del vostro amore l' elercizio perfetto : ficcome dimoftra pure nelle circostanze tutte insieme in sè raccolte , e di umana carne affunta, e di Redenzione tra le atroci pene operata , quanto grande fu la lua umilià, e la sua-pazienza, quanto grande l'ubbidienza fua, e la fua fortezza', e quanto continuo il suo operare virtuolo per ottenerne da voi , . nel modo a voi possibile l' insitazio: e : maggiore. Per la qual cosa quella Immagine a' voftri 'fguardi in uno' compendiati gli efempli dimostra , che : colla pratica di tali virtù diede l' ottimo Crifto: e- ben vi avvedete perciò, che senfibilmente vi fignifica effa quella imitazione indefessa, che vuole da voi . L'intendere in vero riffettendo nelle Divine Testimonianze, che

l'elemplo lafoito, acciocebè feguiamole velligità di Luit; ma quell'i Imanagine degli elempli in una occhiata-vi dimofita il carattere; e la maniera fenibli imence in compenio-ci nddita d'imitario facanda-i difegat di faz volentà in carattere.

lontà . -Senza più trattenermi nelle dimofrazioni di quello terzo fesfibile degno , per quella brevità , che offervare io debbe , conchiuderò coll' Appo-Hole Santo (a). Situt tree accepilis fefum Chriflum Dominum , in info ambulare. Al che diavi di più impullo la corrispondenza dovuta allo fesso benigno Signore, il quale nell' avervi donata la Sauriffima Sindone vi ha con predilezione diffinti da tutte le Nazioni : imperciocche fe godete con tutte i molti testimoni, e li sensibili segni d'un Dio fatto Uomo, di un Uomo Dio Redentore, di un Divino Maefire; che · vuole · feguaci ; queste cose medelimes parte delle qualt in alcuni degli argementi lasciati , parte in altri , rifcontrare con esse potete, nella di Lui Immagine delineata in quella Santissima Sindone, con maniera la più sensibile, e la più significante tutre infieme espresse vedete, e ciascheduna di esse in uno compendiate intendete. Voi, non può negarfi, o considerate in Esta vi aggrada il solo sagio conratto di tutto il Sanriffimo Corpo di Lui , o ravvisarla foltanto vogliate come argomento di fua Rifurrezione gloriofa , o riandare unicamente vi piaccia gli ammirabili, e già a voi manifesti prodigi , col mezzo de' quali voftra la volle, e la volle indi/ digli eventi contrarj a voi pure manifefti , afficurata , e diffela (b) ; un dono la riconoscete, per cui dalle Nazioni tutte fiete con predilezione diflinti, ed in cui alrres) il grato pronoslico: avete di ulteriore Divina be-

Y 2

as Calif Car IT

(a) Coloff. Capi. II. 6.
(b) Di tutto cito, oltre il già citato Pingonio, ne di una chiara, e diffinta notizia Alfonfo Paleotti nella fua Spiegezione del Sucro Lurzuole-flampata in Bologna. I amo 1799, dove pure con molta efatterza elpone quanto a quenta Reliquia appartiene. Si potrebbe leggere : a fefta Spiegarione flampata in Latino, colle. Illuftzzioni di Danisle Malonio, -fotro il tutolo: Jofu Christic Vereshia: Signamata Sucra Spandani imprefig. Prantizi: 1604.

17

neficenza con Vei; la quale io , le inclinazioni del mio cuore (seguendo de quell' adorabilifimo delineato Amore impioro per la kilicitazione di quella preditetta preditetta preditetta Dominio fine alla confirmazione del fecoli . Tale preditetione però, e tale pronofico maggiormente satendere vi fanno la cacennate cofe, che nella Sindone efprefie, e da voi vedate, ed intefe, yi danno a conocere , effere Ella un preziofo teforo, in cui dianzii aglii occhi avete l' Impagine di Collo; ma Immagine e, che lo; ma Immagine e, che sono conocere per servicia di conocere per

è impresse da Cristo; che rappresente i patimenti di Cristo; che dimostra gli esempli, che diede Cristo; Immagine, che impressa da Cristo; Immagine, che impressa da Cristo; Immagine, che impressa da Cristo; e perciò un segno s'ensibile della Divina la Persona Umanara; Immagine, che rappresenta i parimenti di Cristo; perciò un segno sendolie della nostra Radentione da Lui operata; Immagine che dimostra gli esempli, che die-de Cristo; e perciò un segno sendolie della costana el Esso vo-lata. Omnia hec visità escular munta.

Se intallazi linguala:



## PANEGIRICO

O. N. O. R. E.

# S. CLEMENTE MARTIRE

RECITATO IN LENDINARA

NELLACHIESA

DELLE RR. MONACHE DI SANT' AGATA D'AL' PADRE

# GIUSEPPE MARIA OLMO

MINOR CONVENTUALE.

Vir Dei fandlus eft ifte. IV. Reg. IV. v. 90



Alla valle di Terebinto virtoriofo tornando il pastorello Davidde col formidabile reciso capo del Filisteo gigante in mano, da tutte le città d' Ifraello fi moffer

giulive e fellofe le donne , e tra gli allegri · fuoni de' mulicali firomenti questo folo era il canto, e quella la sode fola, che nella bocca d'ognana rifonare s'udiva : mille nemici vinse Saulle , e Davidde dieci mila ne vinfe : percussie Saul mille, & David decem mil-lia. (a) E allora quando la valorosa Ginditta dalle Affirie nemiche tende alla fua liberata Betulia ritorno fece , la fanguinofa tella del fuperbo Oloferne portando, quelle fole di tutti i cit-tadini erano le benedizioni e le voci ; tu gloria di Gerusalemme, tu allegrezza d' Ifraello , tu onore del Popolo no-

fire benedizerunt cam' omnes una voca dicentes: tu gloria Jerufalem , tu letitia Ifrael, su bonorificentia populi nostri (b). Da ciò voi potete agevolmente comprendere , quelto avere di proprie un merito grande, di fabbricarsi per sa medesimo quell'encomio, il quale senza fludio , e fenz' arte in sit le labbra di ognuno da sò pur cada . Per la qual cofa io porto ferma fperanza, che non fia per effere tra voi alcuno , cui falga in pentiero di chiamarmi a findacato, fe nel prefente festivo giorno stabilito a celebrare la memoria immortale del giorioso martire S. Clemente . non dirò cosa di lui , che tutti vol non diciate, e che non fiavi già flata detta da quanti prima di me vi recitarono le sue laudi . E certamente , se per avvilo di Sant' Ambrogio ampia lode si è quella, che senza cercarla inprouto fi tiene : (c) prolixa laudatio eft ,

<sup>(</sup>a) 1. Reg. 17. 7. (b) Judith 15. 19.

que non quaritur , fed tenetur , vana cura farebbe l'inventare peregrino argomento , onde teffere nuova corona di gloria al merito di Clemente, se quello che da tutti fi sà; e da tutti fi dice, a formargli un ampliffimo pane. girico è bastante . Qual cofa mai , a dir vero , di cotest' uomo di Dio annunziar fi potrebbe maggior di quella , che voi tutti e sapete, e la mi dite , cioè ch' egli è Santo ; Vir Dei- fantlus off isle? (a) Non posso, negarvi, che non sia questa una lode, la quale giuflamente convenga ad uno fluolo preffoche innumerabile de' veri fervi di Dio; ma ciò fa bensì che il merito di Clemente folo non fia, non già che non . fommo. Tuttavolta però, quando paga non fi timanga d'un encomio universale cotanto la vostra divota aspettazione, dopo di avervi detto ch' egli & Santo: vir Dei fanttut eft ifte , aggiugnetovvi ch' egli è auche Martire : bic oft vere martyr, qui pro Christi no. mine fanguinem. fuum fudis. (b). Che potete omai bramare di più, se il soo chiamarlo Martire è, per-fentenza del tefte citato Dottore, un baffevolif-6mo panegirico? appellabe martyrem , pradicavi fatis (1). Viva però il grande noffro Iddie, che fu e fara fempre mirabile ne' fuoi - Santi ; imperciocchè nè tampoco ira così generali confini tutta: è la gloria di Clemente riffretta. Non folamente eglis è Santo-, e- non folamente egli è.Martire ; ma è. un Santo, ed un Martire supetiore di merito a molti Martiri . e a molti Santi . Quando fatto mi venga di porvi-rotto quefto ad evidenza foil' occhi , aurò , ered' io posti nel ver sao lume i pregi principaliffimi - di - Clemente , ed è ponto ciò che per me far fi delbe , e faranno, io fpero, fempre più verso lui impegnati gli animi vostri in maggiori tributi di divozione , ed è put quello che da voi fi pretende . Se per farvi faper che su Santo, non fot-te bastante il dirvi , che su trovato:

nelle facte Romane Catacombe , chewale a dire tre il numero di molti Santi : inventus eft in numero Sanctorum (d): farà più che bastevole l' accertarvi ch' egli fu Martire. Per afficurarvi ch' egli fu Martire, baffera l' additarvi quella venerabile ampolla di fangue, che per legno infallibile di fuo gloriofo martirio accanto gli sa trovata. E per darvi , finalmente a conoscere che fu un Santo , ed un Martire superiore di metito a molti Martiri , e. a. molti Santi . non d'altro abbifogno, se non che il Cielo mi faccia dono di fua affiftenza, e che voi non mi fiate di vostra attenzione feneteff ...

Io m' immagino , e il vero certamente m' immagino, che voi tutti a. fomma consolazione vi recheresse il sapere il primo vero nome , il cafato , la educazione, la vita, e la morte del nostro Martire: e che vi chiamereste grandemente contenti di poter: effere da me informati delle fue azioni , de' fooi impieghi, de' fuei termenti ; fe fosse nebile o plebeo , se sacoltoso o povero, fe ecclesiaffico o fecolare : ma questa volta mi si perdoni, se mi protesto pubblicamente di non cutarmi di faper nulla di tutto ciò, che voi vorreste vi fi svelaffe. So benissimo che il nome di Clemente non è quello , cui fra vivi chiamavafi ; ma che gli fu anzi dopo il fuo per noi avventurofo ritrovamento impollo? Ne qui atdifco io dire, che fia quet nome nuovo da Dio promesso ai generos Campioni, che fortemente per amor fuo combatrono; come abbiamo nell' Apocalife : Vincemi dabo calculum candidum , O in salculo nomen novum (e); ma posso però accertation, che il nome fuo fia in Cielo descritto tra quelli de' Santi e de' giusti, come su desiderato a Giuditta : fit nomen tuum in numero functorum , & justerum (f); molto più convenendo il felice angurio a chi non , com' effa il nemico della patria ucciela ; ana refii anzi pot difefa della peterna fantif-

<sup>(</sup>a) lib. 4. Reg. c. 4, v. 9. (b) In come unius martyr. (c) S. Ambrof. ur Supra. (d) Ex comm. Confes, non Pontif. (e) Apecal. c. 2, v. 27. (1) Judith c. 10, v. 8.

fima religione dall' inimico di quella effinto .

Ma per non far fembiante di voler to a forniglianza di quello floito , di cui pario Gesti Crifto in S. Matteo ( a ), fabbricare la cafa fopra l' arena , mi convien tofto gittare uno flabile fendamento su cui innabare l' amplo edifizio di quelle laudi , che meritamente al nostro Santo si debbeno , e farà quefto il ritordarvi ch'egli fo martire . Il negare a Clemente del marririo la palma farebbe lo steffo, che nes gare nel più risplendente meriggio la luce al Sole . Mal grado gl' imperialt rigorosissimi editti , che sotto pena della vita proibivano il dare a i Martiri fepoltura, que' piismi primitivi Cri-strani a guila di avidissimi caeciatori, per valermi dell' espressione di San Giovanni Grifoftomo , e di Metafrafte (6) , gli :andavano nella cheta nottacercando , e 'mascostamente 'seppellindo in que' sotterranei cimitery, che Catacombe, e Catatombe fi nomano , e pel radunamento di que' fanti cadaveri Concilia Martyrum. pur fi chiamarono (c). E perche non tutti a i medesimi estremi supplizi erano condannati, così diversi segni dinotanti il sofferto marririo apposti loro venivano da i fedeli : e a quelli , che con lospargimento del sangue la vita finivano , quando foffe veduto fatto ad alcun de' Cristiani di poterio o con spugne , o con pannilini, o con altre tali cofe raccorre, un' ampolla di quello tinta o ripiena accanto G collocava (d). Con tale chiariffimo contraffegno effendo flato il cadavere di Clemente trovato, dubitare non fi potrebbe dei martirio di lut, fe non da chi foffe di fenno privo, o a tanto di temerità folle giunto di negar fede alle più fincere ecclesialiche storie , e alle piti vene-Martite, e tanto bafta per fomma fualede : appellabe martyrem , predicaut-Cetis . S'egli fu martire , dir conviene che foffe prima Cristiano; e quindi divien fuperfluo il faper come viveffe , dovendoft ne i Criffiani , per infegramento di S. Gregorio, cercare il fine , non il principio de' giorni toro : nonqueritur in Christianis initium , fed fenis (e) . Tuttavia perche fcontenta per me non resti quella divota curlofită, che qui vi condusse, sapere wi farò prestamente ch' egli fu Santo , innanzi che Martire diventaffe . Non potendo effer martire, fenza effere flate per avanti Cristiano, non potrebbe 'nè tampoco effer Martire ritrovato nelle Catacombe , fe non foffe stato Cristiano de' primi fecoli , nei quali foli era necessitoso costume il seppellire occultamente in quelle fotterranee caverne i valorofi fostenitori di nostre fede . Il folo dirvi che fu Clemente Criffiano de primi tempi , balterebbe per afficurare vi ch' egli fu Santo , imperciocche gli steffi Appostoli chiamar soleano col nome di Santi i primitivi seguaci del Redentore (f): e'certamente, fenza far lero ingiuria graviffima, dubitare 'non fi porrebbe della fantita di que' primit zelantiffimi offervatori dell' Evangelio e imitatori fedeliffimi di Gesti Crifte . Non mi chiedere per tanto , fe Clemente fosse nobile o plebeo, che rra que' fanti Cristiani altro titolo, in pregio non era che quel della croce , e tutti eran pronti egualmente a far rifiuto di qualunque più splendida dignità , che dagl' idolatri 'Imperadori fosse stata offerta loro . Non mi cercate se Glemente fosse povero o facoltolo; che tutti eran poveti di volon-

<sup>(</sup>a) Matth. c. 7. v. 26.

<sup>(</sup>b) Joan. Chryfoft. tom. 3. in ferm. Javentii , & Maximi . Metaph. in act. SS. Ermili , & Stratonici .

<sup>(</sup>c) In act. S. Joannis presbyt.

<sup>(</sup>d) Prudentius in Periclephanon bym. II.

<sup>(</sup>e) S. Gregor. lib. 28. Moral. (f) Epift. ad Rom. c. t. v. 7. ad Ephef. c. 1. v. 1. ad Hebr. c. 19. v. 24. 48. c. 9. v. 41. O alibi .

177

tà ad un modo , e le ricchezze degli uni pon ad altro fervivano, che alli bisogui degli altri (a). Non m' interrogate per ultimo di quali impieghi , e di quali costumi solle Clemente ; che tutti gl'impieghi di que' primi Fedeli erano elercizi di pietà e di religione, e tntti i costumi loro regolati con le massime del Vangelo eran fanti. Non fingo già quì di non fapere, che fino ne i primi tempi della nascente Chiefa fountaffe tra l'evangelico seme qualche malnata zizzania, e vi si trovasse taluno, che indegno fosse nel nome fantissimo di Cristiano, ma di chi giunse, come Clemente, a dar la vita per Gesti Crifto, altro credere non fi può, fe non che fosse un perfetto sedelistimo fuo feguace. Ed ecco che folamente col dirvi , che fu Clemente Crifliano de'primi fecoli, venni a dirvi che fu un nomo ornato di fomma virtu , armato di viva sede, e infiammato di ardentissima carità. Venni a dirvi, che fu un nomo flaccato dal mondo , e innamorato di Dio: povero, ma contento; famelico, ma tranquillo : perfeguitato, ma giusto. Venni a dirvi a che su un uomo benigno nel comparire , caritatevole nel foccorrere , modesto nel conversare, temperante nel vivere, pronto a patire, e affiduo nell' orare. Venni in fomma a dirvi , anche fenza dirvelo, che fu Santo.

Son di penfaró, Ludirori, che fe poteffi con verila dimoflrativ Clemente abitatore di qualche rimota. Tebaide, vio formerelle fra voi medefimia un' idea della fantità di lui affai più vatal di quella che forfe ora ne formate, i immaginiandovi ragionevolmente, chi conducelle fore un no di montrelde fina morte. Sembra in vero a prima faccia, che paffi gran differenza tra un orrido folitario deferto, ed una fuperba popolariffima città dominartice del mondo quale fu Roma; e che la condizione d'un penitente, che chiudati in angustiffiena grotta , che vella pungenti cilici, che d' erbe amare fi pasca, e tutti sopporti i rigori delle flagioni , non sia da paragonarsi per verun conto a quella d' un cittadino Romano, cui mancar uon potenno e comodissime abitazioni , e agi moltisfimi , e abbondantissime vettovaglie . E pure, con bhona pace de' santissimi Anacoreti, o quanto era meglio vivere folitario in una felva in compagnia delle fiere, che vivere Criffiano in Roma tra le crudeli persecuzioni, che senza dubbio a i tempi di Clemente divampavano fra quelle mura! Chi volesse dubitare di più , farebbe mostra di non sapere qual sosse Roma nel tempo di Nerone, di Domiziano, di Diocleziano, e d'altri persecutori spietatistimi de' Cristiani . Dar volendovi un immagine della città di Roma , quando l'imperio ne reggeano gli accennati Tiranni ; penso di non m' ingannare dicendo, che fosse quella la rea donna ebbra del fangue de' Santi , e de' Martiri di Gesù veduta in ispirito da S. Giovanni: O vidi mulierem ebriam de Sanguine Sanctorum , & de Sanguine martyrum Jelu (b). Tutte, quant' era-no le fognate Deità de' Gentili, avevano in Roma non folamente ficuro l'ingresso, ed onorevole l'accoglimento : ma vi riscuoteano in oltre le pubbliche adorazioni , e templi magnificentiffimi vedean loro innalzarsi . 11 solo nome del vero nostro Dio era l'obbietto della comune derifione , del comune strapazzo, dell' odio comune. Non è credibile con qual furore quegl' idolatri perseguitassero quelli , che la fede professavano di Gesti Cristo . Mil-Le eran l'arti adoperate a conoscerli, e mille i generi di morte inventati a sterminarli. Da così barbare persecuzioni angustiati i miseri nostri Cristiani in necessità si trovarono di cercare per sin fotterra la propria salvezza, fabbricandosi quelle caverne , che dette furono Catacombe. Se voless' io qual tellio

<sup>(</sup>a) Act. c. 2. v. 44. (b) Afocalyff. c. 17. v. 6.

bestimonio di veduta l' orrore descrivervi di quelle sotterranee grotte , sono certiffimo che durerefte fatica a pre-Rarmi credenza, perciò amo meglio di farvi considerare la dipintura , che ve ne sa S. Girolamo, il quale su solito di visitarle ogni Domenica per tutto quel tempo, ch' egli ebbe in Roma la fua dimora . Sono coteste Catacombe , dice il Santo (a), nella profondità della terra fcavate: in terrarum profundo defoffe : quivi ofcura è talmente ogni cofa, che di quelli, che colaggiù divallano, sembra avverarsi la pro-setica predizione, che vivi scendano mell'inferno : ita obscura funt omnia , ut propemodum illud propheticum compleatur : descendant in infernum viventer : una buja notte finalmente , ed un profondo filenzio quel dolorofo ofpizio ingombran di tenebre, di triftizia, d' orrore per modo , che gli animi d' ogni intorno colmi rimangono di spavento: cava nocle circumdatis illud virgilianum proponisur: borrer ubique animus , fimul ipfa filentia terrent .

Era questa la deliziosa abitazione, che in Roma godevano i nostri poveri perseguitati crissiani . In que' profondi setenti tenebrosi cimiteri , prima fepolti che morti, e gli anni, e i lu-Ari miseramente passavano que' me-schini in continue orazioni in continue vigilie , in digiuni e penitenze continue, di maniera che tutto il loro vivere altro non era, che un apparecchio continuato a valorofamente morire. Fate ora il paraggio della vita d' un penitente anacorera con quella d' un perseguitato cristiano, e verrete, fon certo, nell'opinione , che fosse a mille doppj men aspro il vivere in que' malvagi tempi tomito in un bosco, che cittadino in Roma. Per quanto fossero disagiate e anguste le grotte de' folitari , nulla per mio avviso avean che fare con le fotterrance spelonche de' primi nostri sciaurati sedeli. Quelli d' ogni timore sceveri , e zispettati per fin dalle fiere in fant:

pace gustavano la dolcezza tutta delle œlesti contemplazioni ; e questi da nuova fempre paura affaliti , e fempre da i carnefici a macello aspettati una vita menavano amara cotanto, che poco è più morte. A quelli fomministravano le limpide sonti e pure e dolci acque ; e a questi spesse fiate mancavano ancor le putride e verminose. Quelli provveduti eran d'erbe da i prati, di frutta da gli alberi, e per fin di pane da i corvi ; e questi nè pur poteano comperar con danare gli alimenti bisognevoli al loro sostentamento; (b) perciocche stando esposti nelle pubbliche botteghe per imperiale comando alcuni Idoli , doveano i compratori o far gitto dell' anima venerandoli, o arrifchiar, nol fa-cendo, per un pò di cibo la vita. Quelli per fme subitamente che il piè mettevano fuori delle boscherecce lor celle , respiravano un' aria libera e tranquilla , gli orecchi ricreando al dolce mormono de' discorrenti ruscelli , o alle foavi armonie de' canori augelletti , e gli occhi pascendo della varia veduta di poggi , di valli , di felve ; e fe non d'altro della vaga luce del Sole; e questi, quando pierà o bisogno suori traenli dalle sepolcrali lor fosse, anzi che gli animi alleggiare de' sofferti disagi, nuovi pericoli ad ogni passo incontrando, e sempre nuovi sunestiffimi spettacoli rimirando, sbigottiti fopra modo rimanevano, e spaventati . Udivano da ogni parte strapazzi orribili , minacce formidabili, e spietatissimi editti contro sè medefimi fulminari, e per ogni lato vedevano tragedie lagrimevoli, orrendi scempi, e crudelissime carnificine . Vedevano : ma potrò io dirlo fenza fentirmi scoppiare per compasfione in petto il cuore; e potrete voi udirlo senza lasciar libero il freno alle lagrime; Vedevano: e che non vedevano ad ogni girar d'occhio que' miseri di sunesto, di spaventevole, di tremendo ! Vedevano legati condurre

<sup>(</sup> a ) In Ezech, c. 40.

<sup>(</sup>a) in Ezeco. c. 40. (b) Antonio Bosso Roma sotterranea lib. 1. cap. 1. Tomo V.

Panegirico in onore

alcuni de' fuoi ne i pubblici anfiteatri ad effere dalle fiere sbranati , e gittar altri nelle atdenti fornaci ad effere in un momento dalle . fiamme . confunti . Vedevano nelle piazze alcuni pendere degl' infami patiboli , ed altri fopra tormentofi , eculei , o fotto ferrei pettini spasimare. Vedevano ad alcuni troncar il capo, e ad altri e piedi e mani e ventre a mezzo fegare. Vedeano arroffire alcuni fopra accesi carboni . frigger altri in bollente olio, e fare a moltiffimi fquagliata pece, o liquefatto piomoo ingojare . Vedevano : ma con qual animo e con qual lingua potrei mai tutto narrarvi quel che vedeano; se non vedevan altro giammai che mannaje, che torchi, che ruote, che croci , che fangue , che morte . Mi dite ora voi , dove albergaffe in que' tempi la fantità , se negli animi de' primi nostri pazientissimi crisliani non albergava?

Ma per non dare al bisogno più lungo indugio, sappiate tosto che non sarebbe mai giunto per l' ordinaria via Clemente a mierer palma di Martire, se non l'avesse da prima meritata col menar vita da Santo. Se a me nol credete, credetelo a S. Massimo, il quale apertamente protesta , che non aspertarono i Martiri ad adempter la legge di Dio , allora quando la professarono tra i tormenti : ma che fu loro necessario l' effer vissuri secondo l' Evangelio di Crifto , innanzi d'effere fatti partecipi della fua passione ; non enim illo in tempore tantum perfecerunt praceptum domini , quo confessionis supplicium pertulerunt , fed neceffe oft illos prius secundum evangelium Christi vixiste, ut Christi passionibus potirentur. (a) E certamente dovendo il Martire nell' atto estremo del suo martirio tutte usare ad un trarto le virtù più eroiche e più sublimi , non potrebbe all' improvviso ciò fare, se non fi fosser da prima in quelle santamente e lungamente esercitato. Chi non sa che Davidde , azzuffarfi volendo col Filline gigante, steleno, e freudo, mo peter con le nuove non .mai ufate armace- con le nuove non .mai ufate armace- non che combattere, ¿ma ne pue camminare : e chi non vede pur an- camminare : e chi non vede pur an- camminare : e chi non vede pur an- con firende mai al peri-gliolo cimento artifichiaro, ¿fe non avede pet avanti fatra prova di fias robustereza e di fio valure, e chi fofficcampet e di non valure, e chi fofficcampet e di non valure, e chi fofficcampet e di non consultata primi ci campo fiperii; sen quai apposificcam coronam quarii adipici, sin flusio coronaliare, nili glium, O

peritiam virium ante meditetur ? (6) Faterni adello ragione, Uditori, conghietturando meco così . Come avrebbe potuto Clemente con intrepida tranquilla fronte le minacce formidabili softener del Titanno, se stato non fofse prima affuesatto a tollerare pazientemente le persecuzioni , e le ingiurie, e ad odiare la vita fteffa per amore di Gesti Cristo ? Come avrebbe potuto con occhio lieto e fereno l' apparato funello guatare di que' tormenti . a' quali vedeas condannato, se non fi fosse per sè medesimo accostumato da prima a volontariamente patire ? Come avrebbe potuto la torva faccia mirare, ed a i fieri co'pi adatrarfi de" feritori carnefici , senza sentirsi infiammar l' animo d'ira , d' odio , di futor di vendetta, se le virtù santissime della mansuetudine , della sofferenza , della benignità, dell' amore state non fosser già da Clemente in grado eroico possedute ? Niuno giugne in un fubito al fommo della perfezione, chiedendo la debolezza di nostra guasta natura , che a passi infermi e lenti ci andiamo avanzando nelle virtù Non mi oppongo per quello, che posfa taluno coll'affiftenza d' una ffraordinaria divina grazia spiccar salti da gigante, e divenire subitamente un gran Santo ; imperciocchè so benisfimo, che così avvenne alla Maddalena, così al buon Ladrone, così a

<sup>(</sup>a) In bemil, martyrum.

<sup>(</sup>b) Frafat, de exhortatione ad martyrium.

S. Paolo, e così a ben molti di que' gentili medelimi , che stavano spettatori della coffanza de' noftri Martiti. e a non pochi pur anche di que' manigoldi, che si trovavano attualmente impiegati nel tormentarli . Ed oh , piaceffe al Cielo, che di qui pigliasse taluno di voi occasione di dubitare , che il nostro ignoto Clemente esfer potesse di quegli uno, e che in mente pur gli venisse di dirmi, che ciò supposto averei sparse al vento le mie parole , e malamente tentato avrei di provare, ch' ei fosse stato Santo, non potendo ne tampoco mostrare, che stato sosse almen battezzato! Piacesse pure al Cielo, che così detto da voi mi folle, e Dio volesse pur anche , che ceriezza alcuna mi fi dasse di asserirvi , che Clemente soffe slato uno appunto di quelli , che a pena convertiti la vita diedero per Gesù Cristo! O quanta chiara ed evidente ragione avrei di provarvi la fantità di lui; quanto più i breve; altrettanto più grande, ed effer egli per questo un gran Santo, perchè non battezzaio che con lo sparso suofangue! Quest' è quel battesimo, dice S. Cipriano, più grande per grazia, per potefià più sublime , per onor più preziofo: bupiifma in: gratia majus, in potestate sublimius , in bonore presiofius (a). Quelt' è quel battefimo , di cui ministri son gli Angeli, dopo il quale niuno pecca, con cui gli-avanzamenti di nollra fede fi compiono", e per cui nell'uscire dal mondo fiamo a Dio subitamente congiunti : baptisma . in quo Angeli baptimant , baptifma , post quod nemo jam peccat , baptifma , quod fidei noftra incrementa confummat , be ptifma , quod noss de mundo vecedentes flatim Des copulat . Queft' è quel battefimo in . formma, pel quale non la fola remiffion de' peccati, ma la corona fi ottiene delle virtu : in aqua baptifme accipitur peccutorum remiffio , in fanguinis corona virtutum'. E quale fantità , a dir vero, può mai trovarsi maggior:

di quella d' un nomo, che di cieco nato ch' egli era , apra gli occhi in un fubito alla verità: che fi cangi in un istante di lupo in agnello , di perfecutore in seguace, di carnetice in Martire ; che riprovi la paterna legge bevuta col latte, e la straniera difenda per fin col fangue; che calpesti finalmente quegl' Idoli, cui poc' anzi porgea venetazioni e incensi, e confessi e adori per vero Dio quel Crifto , che lapea effere flato qual uomo empio già crocifiso? Credette Abramo a Dio ; ma gli parlò dall'alto de' Cieli , tenne seco conferenza col mezzo degli Angeli', e di propria autorità gli diè legge. Gli credette Ifaia; ma lo vide affilo in trono eccelfo di gloria . Gli credette Ezechiele; ma lo mirò innalzato fopra il coro de' Cherubini . Gli credettero gli altri Profeti : ma fu loro-conceduto, quanto ad umana natura è possibile; di contemplarlo . Gli credette finalmente Mose ; ma l' udl parlargli di mezzo al fuoco con tale strepito di trombe e di tuoni, che avrebbe facilmente potuto provocare a credenza anche un insedele . Ma quando fu mai, che ad un Gentile . ad un manigoldo si manifestasse Dio con tanta pempa di gloria, e con tanta folennirà di voce ; che indur le potesse ad abbracciare subitamente la fede fua, e a professarla con tal coflanza di dar per quella il fangue e la vita ? In quale fcuola porea mai un tal uomo aver appresi i misteri profondiffimi di noftra religione ? E da chi mai potea aver udiro ragionare del regno de' cieli , della nuova legge, e de' miracoli del Redentore ? O mitabile accoppiamento di cose , ripeterebbe attonito il Grifostomo : eadmiranda rerum materies ! (b) o incapibile conversione ! o inesplicabile fantità! Degli stessi Appostoli chiamati alla fua fequela dalla viva voce di Gesù Cristo , ammaestrati co' suoi medelimi ragionamenti, e certificati co' proprj.occhi de' fuoi stupendi prodigj,

<sup>(</sup>a) S, Cypr. ad Fortunat; de exhertat: ad martyrium.

digi, uno tradillo, l'altro negolio, e trutti nel tempo di fua pafione l'abbandonarono per timore. E perchè dunque non farà da ammirari la convertione, la collanza, la fantità di chi ignaro affatto delle cofe di Dio, al primo interno impulio della divina fua grazia, e prontamente il tutto creda, e valorofamente fen muoja per

ciò che crede? E' offervazione di S. Giovanni Grifollomo . ( a ) che Iddio non promife apertamente la gloria del Paradiso ne ad Abramo, ne ad Isacco, ne a Giacobbe, ne a Mose, ne a i Profeti, nè agli Appostoli , nè a verun altro prima del buon Ladrone; e da ciò ne conghierrura il merito grande della fubitanea conversione di lui . Protesta egli di non voler con questo derogar punto al merito degli altri Santi: bec autem dico non ut Santtis derogem , absis; (b) e le stello io pure seco lui protestando, così argomento: Se il buon Ladrone meritò d'effere da tutti distinto, per aver consessata la divi-nità del Salvatore, e implorata la sua mifericordia, quanto più adorna di merito, e quanto più degna di ammirazione e di gloria farà da giudicarsi la conversione improvvisa d'un Gentile, d'un carnefice, o d'un tiranno? Quegli avea fott' occhi la celeste faccia del Redentore, dalla quale certamente qualche raggio di divinità tralucea; e questi sorie ne pure una qualche rozzamente abbozzata di lui immagine avea giammai veduta . Quegli vide il Sole o'curarfi, e tutta fentì tremare per orribilissimi scuotimenti la terra; e questi o prodigio niuno, o niuno almeno così stupendo aver potea offervato . Quegli finalmente per giusta pena de' suci missatti , non per amore di Cristo la croce sostenne : e questi fuor d'ogni dubbio per amore di lui , e per difefa della fua fede i tormenti tollerò e la morte . Non dico io per quelto, che ad alcuno di tali uomini promettesse Dio a chiara

voce, come al buon Ladrone, il Paradiso; ma posso però accertarvi, che tutti, com' esso, volatono subitamente a goderlo . Supponete ora , Uditori, che il vostro Clemente o fosse già per molti anni vissuto Cristiano, prima di morir per la fede, e voi avete in essolui un gran Santo, ed un gran Martire; o supponerelo convertito nel tempo folo del suo martirio, e dovete in esso lai riconoscere un Santo affai più grande , e un Martire affai più glorioso. Non saprei dirvi tra quali tormenti finisse Clemente i giorni fuoi; ma quella facra ampolla di fangue, che sopra questo ornarissimo Altare venerate, indubitata fede vi fa, che per amore di Gesù Cristo il sangue spargesse . Immaginatevi pur , se v' aggrada, che fotto il taglio primiero d' una mannaja il capo lasciasse; ma non pensaste per questo di figurarvelo men tormentato d' ogni altro; imperciocche o non mai, o affai rade volte avvenne-, che al primo colpocarpisse alcun Martire la sua palma, fenza effere stato prima o esposto in pasto alle fiere, o satto livido per le percoffe, o confunto in un carcere dalla fame, o in mille altre guife afpramente martirizzato . Nulla dunque vi caglia di sapere in qual maniera cesfaffe Clemente de vivere ; imperiocchè sapendo che diè la vita per Gesù Ctifto , sapete tosto ch' egli avvampò di carità così grande, che ritrovare non fi può la maggiore : majorem hac dilectionem neme habet , ut ani-

mam fuam quir ponnt. (e)
Come che non rimangami dubbiezta
alcuna, che voi non fiate dal fin qui
detro ben perifati effere il noftro Clemente un Sinto grande, ed un Martire affai gloriolo; crecheri rettavolta
di mancare a voi di fele, di toggia
di mancare a voi di fele, di toggia
rimondare grandiamente perifati
del fuo generolo martirio, fe non vò
decifi pur anche toccar con mano,
ch' egli è un Santo, a un Martire faperifa-

<sup>(2)</sup> Ibi. (b) S. Joan. Chryfoft. ibi.

periore di merito a molti Martiri, e molti Santi . Già vel diffi fin da principio, che Clemente cittadino di Roma aver fi debbe in conto di Santo maggiore di quanti farono gli abitatori più celebri delle felve; ed or vi foggiungo, effer egli similmente più Santo di quanti e dentro, e fuori di Roma non colfero, com' effo, la palma di Martire. Non (on' io audace distributore de' feggi più o men luminosi, che colassù nella gloria a i Santi fi danno; ma è la nostra infallibile maestra Santa Chiesa, che a tutti gli altri beati Eroi i valorofi Martiri antepone . Potrei qui dirvi di più , che tutti i Santi Padri chiamano il martirio col nome di grazia, di corona, e di premio, dal che conghierrurare si dee , quanto ricchi di fantità fosser quelli , che come Clemente, tal grazia meritarono, tal corena acquistarono, e giunsero a tanto premio. Potrei foggiugnervi, che mo-Arb Cristo medefimo di assegnare a i Martiri i primi posti del regno snoallora quando richiestone a prò de' suoi figliusli dalla moglie di Zebedeo, dimando se fosse loro bastato l'animo di bere il calice di sua passione. Ma vaglia per ogni prova la fentenza incontrastabile dello Spirito Santo, il quale si fa sapere, che sono i Martiri non oro semplice di celefte miniera, come tutti gli altri Santi pur fono, ma oro finissimo e purgatissimo provato al suo-00 : tamquam aurum in fornace proba. wit illes (a) . Non mi basta però , Uditori , di avervi già fatti certi , che Glemente è un gran Santo, e che pereffere flato Martire , forpassa il merito degli altri Santi non porporati, come ello, col proprio fangue; ma bramo in oltre di farvi noto, che formonta ancor quello di moltiffimi altri Martiti fuoi compagni.

Se v'è difuguaglianza di merito tra i fanti Martiri, (nè so vedere il perchè essere non vi debba) quegli, per fentimento di Santo Agostino, goder dee la maggioranza, il quale su primo; si quid distare inter martyres potest, pracipuus videsur effe, qui primus eft (b). Non fogno io quì, che Clemente ila flato il primo Martire di nostra Chiefa ; ma fapendo ch' ei fu trovato nelle Romane caracombe, posso franca-mente asserire che su de primi . Chi non vede pertanto qual maggiore vivezza di fede, qual maggiore pienezza di grazia, qual maggiore ampiezza di carità, e confeguentemente qual maggiore altezza di merito in Clemer. -te risplenda? Altro è correre una via da fpelle orme legnata, ed altro è battere un calle, in cui pochi si veggano stampati i vestigi da seguitare. Altro è difendere con la vita una fede già nel mondo radicata e venerata; ed altro è nuova piantarvela, e perchè metta tadici , innaffiarla col farigue. Altro è finalmente l' încontrat ora il martirio già in qualche guifa addolciro e impiacevolito alla debolezza de'nostri ferzi da i sommi onorl'. che veggiam farsi a i Martiri antepaffati, ed altro fu il sostenerlo al tempo di Clemente, in cui nulla più in Roma aspertar si potea, suorche restasfe difonorata la famiglia, infepolto il cadavero, ed infamato per fino il nome. Ma lasciamo oramai ogni altro argomento, per dimostrare Clemente superiore di merito a moltiffimi altri Martiri, bastando quello, che il Cielo ci porge con la gloria maggiore, che a lui concede su questa terra, la quale non è certamente oscuro indizio di quella, che sopra gli altri pur gode nel Paradifo.

net vianto.

Sono prefio che fenza numero i cadaveri de Santi Marriri fino ai di di
oggi nelle Romme Catacombe trovati;
ma tra quefli oh quanti fono quelli (e
ciò detto fin non per i ficemare la gloria de i Meriti, ma per accreferer anzi in voi la dovuta loro venerazione )
oh quanti fon quelli, che ritepolti fen
giacciono nelle private cafe tra le più
inutili mafferirie! Quanti fon quelli,
he fervire a finno di vano adobba-

mento

<sup>(</sup>a) Sap. e. 3. v. 6. (b) S. Aug. ferm, de S. Stephunon.

mento alle flanze e di ripose e di giuoco! Quanti fon quelli, che fu gli Altari medefimi elpofti fi veggono per folo fegno di folennità, e sui per dire per correggio degli altri Santi! Quanti finalmente fon quelli, che fotterrati ancora fi, fianno in que' facri cimiteri ignoti a tutti, non che venerati da alcuno! Argomentate adeffo da qui , quanto fopra il merito di tanti altri Martiri quello di Clemente fi estolla, fe ancora quaggiù lo volle Dio privilegiato con tanta gloria. Pullularono dal primo, fuo luogo l' offa di Clemente , come già difle di quelle de' Profe-ti l' Ecclesiaffico : & offa, sorum pullulens de loco suo (a), e qui surono per divina disposizione trasportate, perchè la memoria di lui vi fia fempre benedetta: ut fit memoriam ejus in benedi-Gione (b); perchè vi fia egli ogni annocon panegiriche laudi efaltato: in mulzitudine electorum babebis laudem (e);. e perchè dalla comune voftra venerazione chiaramente appariffe, che a distinzione di molti altri glerificollo a maraviglia il Signore: mirificavie Deminus santium suum (d)...

Altro non mi relta ora più, Uditori , che fecovoi rallograrmi del bel teforo, che possedete, il cadavere posfedendo d'un Santo e d'un Martire superiore di merito a molti Martiri. e a molti Santi . Oh quale grande Avvocato acquistaste a pro vostro tiel Paradiío! Oh quanto sperar vi giova dalla sua potentissima intercessione! Non permettete, o gran Santo, che vane riefcano queste mie ben fondate fperanze. Si spandano a larga mano, voftra merce, fopra questo divoro popela le divine beneficenze ; coficche ne resti ogni loro famiglia felicitata, ogni loro follanza impinguata, e ogni loro anima fantificata; ma quella infra tutte più liberale vi sperimenti, la qual più d' ogni altra dell' amor voftro è accesa. e nella gloria vostra interessata: ei te largiorem exhibeas in beneficiis, cui te amabiliorem cognoscis in gundiis (e).

- ( a ) Ecclef. c. 46. w. 14. ( b.) Ibidem ..
- ( c ) Eccles. c. 24. v. 4. ( d ) Pfalm. 4.



# ORAZIONE

#### RECITATA

### NELLA DOMENICA DELLE PALME

DALPADRE

# IGNAZIO PORRO

De' Cherici Regolari Ministri degl' Infermi

NELLA DUCAL BASILICA BI 'S. MARCO L' ANNO 1751.

Dicise Filia Sion: Ecce Rex suus venis tibi manfuerus . Matth. cap. 21.



RA i molti Caratteri (Serenifimo Principe, Eccelsi Padri ) di cui segnata venne dalle Sacre Scritture, e vivamente espressa la Reale dignià, e grandezza

di G. C. niuno per certo con sì frequenti maniere, niuoo con più chiare, illustri, e magnifiche formole prefero i Profeti a celebrare, quanto quefto della fua mansuetudine , siccome quel pregio eccelfo, divino, e immortale, che sopra ciaschedun altro il dovea manisestar alle genti, qual essi già l'annunziarono il verace Messia : il Padre del venturo secolo: il Principe della Pace. Ma se mai v'ebbe occafion , nella quale il Salvador benignifsimo di quella sovrana sua qualità gloriofo altamente 'n' andaffe , 'fu feoza dubbio nell' odierna folenne pompa , dico nel Trionfale Ingresso, ch'e' sece in Gerofolima, in cui volendo turto lo splendore dell' alto suo flato recare ismanzi agli occhi della Giudea, convenevol cofa era altresì, che oltre l' u'ato dolce, foave, e mansuerissimo apparisse : e ciò tanto è vero , che a volerne comparire qual era il vero Re,

di niun' altra divifa moftrar fi volle ornato, che della sua medesima manfuetudine : Dicise Filia Sion : ecce Ren tuus venit tibi manfuetus . O il chiaro esempio ad ogni Re, e Monarca proposto! Ma da niuno, ch' io sappia con tanta gloria feguito, quanto da que-fla voltra famofa, e rinomata Repubblica, la quale comeche molt'altre agguagliar poffano nel valore dell'armi, nella copia delle ricchezze, 'nella chiarezza della 'nobiltà , 'nella 'eccellenza degl' ingegni; da niuna però 'nell' opere della pace, e della mansuerudine è 'non folamente Re, ma Re ortimo, 'e fapientissimo meritamente è riputato. Per la qual cofa confiderando io per una parte il prudentiffitno configlio de' vostri Maggiori nell'ordinare, che gli amplissimi Cittadini destinati a reggere, ed amministrar la Repubblica, ragunar fi dovessero ogn' anno in questa celeberrima Basilica, per dover essere spettatori del maraviglioso Trionso del Re de' Re, e Signor de' Signori, unica norma, e specchio della non fallace, ed incoftante, 'ma vera, 'e stabil grandezza; rifguardando per l'altra parte alle vostre soavi, e temperate maniere egnot rivolte ad lufar verso altruit benignità, e clemenza: non meno intes ora a conservar. con la pace, e con la benevolezza de 'popoli quello fioritissimo Stato, di cib, che gis solfero i vollri Avi valorosi, pepodi nell' acquistravelo con la fatica, col travaglio, con l'armi; non teno, che vemis del composito del conservatori del conservation miatica del conservation del controlo del controlo del controlo del conposito a Venezia, succome il unico Eiempio della vera Grandezza.

Dea così come il defiderio di dire fento, che grandemente mi infiammano, e l'alta presenza del Serenissimo Principe, e la maestà dell' amplissimo Confesso, e questo grande, ed onorato concorfo di Uditori , tale ancora la facoltà mi prestassero di poterlo far degnamente! Ma concioffiache non fempre secondino il buon voler le forze ; e tale difficoltà e impedimento v' aggiungano la fublimità dell' argomento; e la gravità dell' ornatissimo luogo, da sui ragiono, che non fol la mia, che è tenue, ma qualunque altra più copiosa eloquenza sarebbe forza, che debole qui rimanesse, e insufficiente; affai buon compenso stimero, che sia posto alla mia tenuità, ove quanto a me d'ingegno, e d'arte manca, altrettanto (ficcome spero d' ajuto mi venga dalla vostra umanità in ascoltarmi benignamente prestato.

Non fi può negare, che un gran bene non fia , e fommamente pregiabile la dignità del Principato; avendo in esso Iddio O. M. chiaramente scolpita l'eccelía immagin (ua, nella qua-le i popoli riíguardando travviar non potessero da quel sentiero, che alla felicità altrui conduce per dritto calle : ma dal fuo fovrano lume guidati, e scorti . fosse lor conceduto di potere questa vita mortale ch'è tuttora da fieri accidenti, e calamità infestata a prospero, e lieto corso addirizzare. Dal che manisestamente comprendesi , non nella porpora, e nelle risplendenti divife, non nella fiorita Corte, e nell' ampiezza dell' Imperio la vera grandezza ester posta, ma nelle Virtu, e

specialmente in quelle, le quali siccome fopra l'altre eccellenti , e maggiormente riluffero nel Re de Re, e contribuir possono più largamente al comun bene. Il che effendo così, chi può recare in dubbio non doversi annoverar sopra ogn' altra quella virtù . l'uffizio di cui appunto effendo di render l' nomo a Dio, e alla ragione soggetto, tranquillo in sè medesimo, e benefico verio d'altrui; ne alcuna più divina, ne altra à promovere la pubblica utilità più accomodata, immgginar not non possiamo. Qual cosa più illustre, e degna d'ererna commendazione, che raffrenar l'ira, passione altrettanto più dannofa , e sconvenevole , quanto è più sublime lo stato , a cui è l' nomo condotto, di gloria, e di grandezza; dominar sè medefimo, vie maggiormente degno mostrandosi di comandare altrui , quanto più d' imperio e fignoria dà a conoscere di ritener sopra se steffo-? Quale veder fe può più bella d'un animo composto, che sappia semperare la prospera fortuna, che è di fe fleffa natutalmente altera, e fastosa, e l'ayversa reggere con ferenità di mente, i rivoglimenti della forre, e gli errori degli Uomini riguardando siccome miserie degne più di commiserazion, che di sdegno? Quale infine più preclara, e regia, che verso ciascuno benigno, e mansueto mostrarsi ; contenere nel dover delle Leggi i potenti, perchè non offendano i deboli; difendere i poveri dalle oppressioni de' ricchi ; sollevare i miferi , e calamitosi da' lor disagi ; e per recar le molte parole in una, far sì. che il Regal feggio altro non fia, che un rifugio di ficurezza , e tranquillo porto di quiete, e di ripolo, entro cui ricoverar si possa ciascheduno, che sia dalle umane vicende, o dall' alirui perfidia, e malvagità affalito? Certo e tanto propria questa virtù de' Prin-cipi, che G. C. medesimo ad altri non assegnò il dominio della Terra, che a' mansueni : beati mites , quoniam ipfi poffidebunt Terram , e il Reale Profeta anch' ello foltanto a quelli prediffe dovere l'eredità del Mondo pervenire, e fruirf fruitoe in alea pace, e dilettevol ripofo: manfueti barrelitabunt Terram, O del-Adamente in maltiradine param, Ed ch il magnifico efempio, che a contemplar ne invita la odierna folennità nel Trionfo del Salvadore.

Difoire a me, (patmi, che Voil Difoire a cella riti fam, che muitir soude più mi riti fam, che muitir soude (patmi che penti del Crillianelline dalla fovrana provvidenza diffinit, da me apprendeta del dere di benigeo ingegno, di
cuor clemente, e manfatte ; da me, la podellà di cui predific esa verità
Zaccaria, che dall' mi Mare all' altra, da più più di mi più diffice se verità
Laccaria, che dall' mi Mare all' altra, di più litti fami agli diffranti canfini della Terra fit fa fi fambio, e di
attata a paptemodee, dove fia la verace
grandezza collocata, dove le chiare
vittorie ripolle, e i pregiari Triosof.

Rappresentatevelo agli occhi della mente, qual egli apparue in questo giorno. O Felice Giudea, che dal Giel fosti a tanta grazia, e tanto ben ferbata! Fortunatissime genti , che saziar poteste gli occhi , e l' animo in tanta dolcezza! Non già di preziosa porpoza risplendente, e adoroo, non da lucenti armi circondato , non fopra aurato Carro, o fervido destriere egli fen viene in pomposa mostra . Da vil giumento . soavemente portato , così come era in povero arnese, ed umile portamento mene il Trionfo fuo , non at propter potentiam timeretur al dire di S. Giovanni Grifostomo, fed ut propter mansuetudinem amaretur; e tale è la riverenza, con cui viene accolto, ranto il giubilo, che inonda il cuor di ciascuno ch'altri si traggon di dosfo le vestimenta, e le spiegano in su la via per dove e' paffa : altri svellendo dagli arbori frondosi rami , e lietamente spargendoli per ogni parte tutta ne infioran la strada. Chi potrebbe poi annoverare l'innumerabil turba del popolo, parte di cui il precede, e parte il segue ? chi ridirne le gioconde voci, e lietissime acclamazioni cresciute intanto , che i fanciulli medefimi dalla universal gioja invitati non ces-Tom. V.

fano d' efaltarne l' Altiffuno alzando al Ciel le mani, e moltiplicando tuttora co' replicati lor viva la Festa del divino Trionfo : perciocche tanta era la foavità di quel sembiante, e sì leggiadra la Ince, che movea da que' begli occhi fereni , che non potevano già non raffigurare in esfo lui quel Principe che da' Profeti promeffo , fu dalle genti sì lungamente defiderato, e attefo . In lui riconoscevano quegli , che predisse lor Davidde dovere toglier dal Mondo le odiose guerre, spezzare l' armi, e l'arco, e dare al fuoco gli scudi . In lui chiaro scorgeano quegli , per la venuta del quale vaticinò Ifaia, che avrebbon gli Uomini in aratri tornate le sangninose spade, e in falci le lance offili : e tant' oltre eran prefi , e quali direi innebbriati dalla dolcezza di quel divino aspetto, che già posto fine ai duri affanni, parea lor di vedere l'un Pastore invitar l'altro a trattenersi all' ombra dell' amara sua vite . e'l lupo, e l'agnello gir mansueti per lo verde campo pascendo l'erba insieme. e in un covile medesimo giacersi quetamente il falvatico pardo, e il timido capretto : quegli l'antica ferocia deposta, e questi il natural timore, e folpetto dimenticato.

Paragonate or , se vi piace , con questo i Trionfi de' più celebri conquiflatori , e poi mi dite , fe non è veto, che come l' ombre fono dal Sol disperse, così tutte le glorie loro vinte non vengano, e superare dallo splendore dell' odierno Trionfo . Trionfa erano quelli delle feroci umane pafsioni di dolor pieni , di lagrime , e di fciagure, e tali, ch' altro non lascia. vano agli spettatori contemplare, che dolorosi vestigi d' ira , e d' orgoglio ne' vincitori , e di schiavitù acerba , e luttuosa ne' vinti . Questo Trionfo è della virtù , cofa tutta celeste , e divina, Trionfo della mansuetudioe, dalle forze della quale il rimaner vinto, altro non è, che ricuperar la falute , la libertà , e la pace . Quelli , comethe accompagnati fossero dalla comune allegrezza, non è maraviglia, che dolce cola è vedere vinto, e lcon-Aa

fitto colui , cui tu abbi lunga stagione temuto : ma qual maraviglia non è vedere il Salvador Trionfante , e vederlo così tra i molti nemici , che ardono contro di lui di dispetto , e.d' ira, e non trevarsi alcuno, che ardifca d' opporfegli, e contraffaigli la gloria di sì maravigliolo : spettacolo , comechè ne batta i lividi denti la invidi . , e fieramente n' arrabbi ? In fine traendost quegli avvinti dietro il superbo carro Duci , e Capitani debellati , e fconfitti , quello mostravano , che ottener poffono le forze umane , e fuole non rade volte dalla temetirà della forruna prestarsi . Ma pacificamente entrando, e mansueto il Salvadore in Gerofolima ; in quella Città io dico, dove i crudeli nemici cospirando stanno contro della sua vita, dove i Principi della Sinagoga, le potenze del Mondo, e delle Tenebre di mortal odio accese hanno già data sopra di lui l'ornibil fentenza : expedit , ut unus moriatur kome pro populo , quello mofra , che mon fi può altrimenti concedere , che da eccellente virtà , le forze di cui Divine sono , e sovrumane; dico da una perfetiffima manfuetudine , per la quale santo è lontano dal commuoversi ad ira, che anzi la ventura desolazion prevedendo, che seguir dee il suo, ahl troppo acerbo calo, vinto dalla pietà de' fuoi mali si conduce a lagrimarne per tenerez-2a, e compassione, niente guardando a corromperre con l'amaritudine del largo pianto la dolcezza del pubblico Trionfo . O mansnetudine eccelsa , ammirabile, gloriosa, e della vera grandezza chiaro argomento, e segnale ! O avventurati que' popoli, che da quella son retti , e governati ! Chi petrebbe annoverar ragionando tutti i suoi pregi non che illustrarli colle parole ? Chi i fommi beni, e i copiosi frutti altrui narrando descrivere , che ne derivano a comune vantaggio? lo ceptamente non mi fento di sì fublime eloquenza per poterlo fare con quella dignirà, che e' converrebbe, ne ancorche il potessi tanto m' usurperei d' autorità per gravate più lungamente oltre il tempo conceditami la volta (offerma a. Periochè ziferbandomi nell'altima patre dal ragionamento ad accenzarene al congiocia, (opraflerommi qui alquanto di favellare; (perando, che quello attenzione, che mi popgelle infino adora tanto corretemente per quello, che a dir m' avanza non mi negletere.

#### SECONDA PARTE.

UE prestantistimi doni conceduri fono dall' Eterno Padrone dell' Universo agli Uomini affine di poter vivere bene , e selicemente , dico la libertà , e la pace . Quella non altrimenli s'ottiene, che ficuro fcampo, e difesa procacciando contro ogni esterna perturbazione, o impeto de' nemici da crudele intendimento sospinti d' abbatterla , e d'opprimerla . Queffa , cioè la pace, con la civil concordia mantienfi , che quanto più fono gli animi de' Cistadini con tal fanto legame stretti , e congiunti , tanto più convien, che fiorifca, e come arbore in fecondo terreno posto , e locato i funi verdi rami lietamente diftenda , e dilati. Il che se così è , qual altra virtà può contribuire più largamente alla comune utilità, fe quella non è della mansvetudine , la quale soltanto può quegli eccelsi doni , ed immortali con diligentissima cura inviolabilmente ferbare? E cominciando dalla civil concordia guardiana de' Re , confer-vatrice de' popoli , Reina fantissima delle Repubbliche ; dove fi pub egli cuttodir meglio, che in un reggimento temperato, e clemente, in cui rapprefentata fia quella fovrana ragione. la quale libera , e scevra della materia al governo fedendo dell' Univerfo. comeche infinita fia, immenfa, e potentiffima, niente adopera con violenza , niente con forza ; ma foavemente ulando del porer suo , ogni cosa contiene tra i limiti della convenevolezza, e del prescritto ordine ? Quindi procede , che si mantiene intatta la lealtà, e la fede, in cui fi veggono le fortune, la quiete , la vita de' cittadini , la salute universal della patria ; quindi la dolcezza della clemenza, con cui la severità delle leggi mirigando , fa , che i popoli da certo temperamento riteouti ne per la molta afgrezan , che fi rende intollerabile , sieno concurbati, ne per soverchia bemignità, che è viziola, dissoluti divengano , e licensios ; quindi il debito ripartimento degli uffiz), degli onori; de' premi, e delle pene ; affinche raffrenati i malvagi , rafficurati el' innocenti, ricompensati i meritevoli, e gli animi nobili, e generofi alle belle opezazioni invitati , di pari confentimento ciascun procacci ad ornar la sua patria di Splendor., e gloria vie più chiara, e illustre. Che dirò poi della ficurezza, in che è posta una città libera , e tranquilla , la quale dalla manfuetudine a gran ragione chiamata da Salomone ne' suoi proverbi softegue del Trone , protetta fia , e governara?

Non nego io , che molte cole , e tutte ottime non fieno fate fapientemente instituite dagli ordinatori delle Repubbliche per difendere la lor libersà da qualunque esterno pericolo . La condizione del fito, dove per natura, dove per artifizio diligentemente guardato , e acconcio all' abbondanza di ogni cofa da dover effer a' cittadini fomministrata; la coltura della militar disciplina: la potenza e la sede degli alleati ; le forze dell'erario , che effer fogliono non meno gli ornamenti della pace, che delle guerre il nerbo, ed altre simili cose sono state in ogni tempo preffidi fortiffimi delle Città e de' Regni. Affermo ciò non offante, che quanto è più sicuta cosa non aver nemici, che effer fornito d' ogni artea poterli sconfigere; altrettanto la mansuetudine, e la clemenza per losicuro , e. felice vivere de cittadini , qualunque difefa , o procacciata dall' eman configlio, o dalla natura preflata dover vincere, ed avanzare . Quella, (l'arte cioè di difendere con la fotza la liberrà ) fiera in vista , e di crudele ingegno, amica degl' incendi, del sangue, delle revine tiene col timor, e spavento lontani gli atmati ; Quella per lo contrario tutto nell' aspette piacevole, benigna, mite, e di dolci costumi ornata si concilia gli avvetlari, e con l' amor li difarma, e di nemici ch' erano, amicissimi li fa divenire . Quella è agli avverfi casi dell' incoltante fortuna ognor foggetta ; quella , concioffiachè fopra la virtù abbia la base e il fondamento, non può per alcun crollo vacillare, o venir meno giammai : che non è già opera di ficura , e franca libertà guardar con armi paeli , e terre; ma bensì con la bontà aver guadagnato l'animo , e'l cuor di cialcuno , e quindi è , che l' Ecclesia lico chiunque, che voglià effere fommamente amato , e riputato in fra gli Uomini conforta a mostrarsi in rutte le sue operazioni benigno, e mansueto: In mansuetudine opera tua perfice , O Inper bominum gloriam diligeris.

Benche però a dir vero qual delle cole dette-infino ad ora trovar politamo argomento più illustre, e chiaro di quelto, che agli occhi di tutte fenazioni porge quelta voltra ornariffic ma Patria splendor d'Italia, regia sede della libertà , e della pace ficuro albergo, ed immortale ? Non è ella la mansuetudine, e la clemenza, che l' ha a quello fegno recata di felicità , e grandezza, a cui con non men piacore, che maraviglia falita or la veggiamo? Certamente fe noi le poteffinso. venit domandando, come mar fra tanti, e così firani accidenti della fortuna, per cui cadute sono le più famo. le Repubbliche, abbia potuto ella non solamente serbarg nella primiera libertà, e pace; ma ancora a tanta alteza za di gloriz pervenire ; io non dubito punto , che non risponderebbe avertat a sì fublime flato condotta la innatafus umanità, e mansuetudine : direbbe sè effere flata dalla provvidenza trascelta per asilo di ficurezza, e di pace ; la qual cofa affinche più chiaramente apparisse , efferiene gittate lefondamenta non fenza ordinazione del: Celo in quet lietiffimo di . che per la riconciliazione di Dio fatta con l'uman

Aa 2.

genere nella Incarnazione del divin Verbo ; farà maisempre da tutta la Ctistianità celebrato : direbbe , se non aver avuti altri principi, che a guisa di tenera , e pietofa madre raccogliendo benignamente le cristiane genti da' barbari perseguitare : sè aver salvato tra le materne sue braccia il fior d' Italia, che se non era di lei, forse sareb-be ito disperso innanzi all' impeto del ferociffimo Atila , che gnafiando correa , e ardendo tutte le sue dolenti contrade : sè avere l'onor di Roma, e del cristiano popolo alla pristina sua dignità ricondotto con quella destra.invitta, e forte non meno ad abbattere i nemici della Santa Fede, che rigorofa , e clemente in fostenerne i feguaci, e i difenfori; e quindi a mano a mano per ogni età trascorrendo moftrar potrebbe , non altrimenti ., che con le egregie opere della mansuetudine se effere mirabilmente cresciuta, dilatata , e ampliata . E certo molte fono, Serenissimo Prencipe, le vittorie dalle gloriose armi riportate sì in mar, che in terra di queste eccelsa. Repubblica ; nondimeno può alcuna volta avvenire, che il valore degli uomini fia oscurato dalla temerità dell' avversa fortuna . Ma qual copia di eloquen-22 narrar potrebbe appieno i trionfi della sua clemenza, qual età sarà mai per tacere le meritiffime laudi della fua moderazione , con cui ( ciò , che è argomento di affai maggiore vitth ,

che non è vincere con la battaglia gff armati ) fia faputo cotante volte fuperare l'inimica fortuna ; Testimoni ne fon que' popoli i quali , secondo che si raccoglie dalle illustri memorie d'un famolo voltro Scrittore ( Nani lib. 2. Iftor. Ven. ), tutti vollero con effovoi prender congedo da lor natla contrada , colà riputando la dolce patria , non dove e' nacquero : ma dove voi regnavate: con che diminuifte non poco l' altrui vittoria, quella parte lasciandone, che è commessa all' arbitrio della cieca fortuna, e quella con voi recandone, che non dalla forte, ma dalla virtù fi dona solamente : cioè il vincere co' mansueti costumi gli animi di ciascheduno , l' amor guadagnandovi ,. e l'universale benevolenza de' popoli , a cni una volta fia flato conceduto di potere al felice governo pervenire della vostra eccelsa Repubblica . Le - quali cole essendo così, e richiamandovi alla memoria quanto si è detto intorno a questa virtit della mansuetudine , cioè aver ella fola fatto lieto , e glorioso il Trionso del Salvadore , poter ella sola render felici gli Stati , la pace e la libertà confervando : flimo oramai, che fia da riporfi nel graviffimo voftro giudizio, se io dirittamente m' appoli affermando, effere il Trionfo della mansuerudine di Gesti Cristo. proposto a Venezia, siccome l' unica. efempio della vera grandezza.

# ORAZIONE

I N. O. N. O. R. E.

D I

# SAN NICCOLO DI BARI

ARCIVESCOVO DI MIRA.

RECITATA D'A

# GIAMPIETRO BERGANTINI

CHERICO REGOLARE

### NELLA STECATA DI PARMA,

CHIESA CONVENTUALE

Del Sagro Imperial Ordine Equestre Militare Costantinianodi Sau GIORGIO.

Stetit inter Castra Egyptiorum, & Castra Ifrael .. Exod. cap, XIV.



A difesa de' miseri, e il riprendimento degli empj, imprese, amendue le quali, comecchè a ciascuna persona stan bené, a coloro spezialmente convengono, che

dedicatonfi a reggenza d' Anime, e alla Prefestrar del Santasiro, fono, al creder mio, le operazioni più fe-gualate di Niccolo Mitrato Evangelico, e Primitivo Matropolita. Io le inferifico da concetti figurari, da fondure, da fimboli, da grospifici, non più profani, o fuperfixicoli ficcome firrono il Delfin di Ulife, la Meduda de Perfoo, il Lion tampante del Re

Agamennote, e le opere di Fidia, ne di cui marmi (folità de Gentili) avevano per gloria fpirar gli Dei. Io nella infrangibile dirita fonte ferma Colonna di marmo milc'hie, da lui ereta ( come il faperete) fotor le volte della Sede fua Paflerati ( order valut) in feno acano delle medefinen ginflamente interpreto, e leggo l'altro proporimento Agromento vibile dell'adifileraz, che Iddio omipotente prefila fin e propositione del pr

<sup>(</sup>a) Afud Beatill. Vita di S. Niccold.

mun bene , fignificate ci fu altra volta nell' aspetto vario di una Colonna . Una Colonna di vivo fuoco, tutela . protezione , falvezza , fcudo , recavagaudio di notte tempo cella prefenza alle Turbe degl' Ifraeliti , attendare ove bagna il Nilo; e indi renduta ful ehiaro di crespa densa catiginosa, con bruna , opaca , e ameniffima feurità ferviva a parare i raggi del Sol vampante in refrigerio de Pellegrini , che vagavano per le arenose sterminate vie delle solitudini . Ma questa istessa per altra parte, fovraffando al nemico Campo , tra baleni spaventevoli d'impresfioni repentina , e fragos de' Tuoni, rompeva in fulmini , lanciava fassi , fuscitava , e scagliava samme ; e di mezzo a lei , che sforzatamente , e con istrepito si spalancava , su veduto affacciaris Iddio full' Egizie Tendo , con quell' occhio , con cui la Terra alle volte guarda, e la fa tremare : e fmagliate subito le loriche , infrante le afle, rovesciati Cavalli, nomini, carri, carriaggi, ripari militari, mando in esterminio tutta l' Armata ; e fece cader morte fu la Campagna le lunghe schiere de' Faretrati , e disperse di lassù gi' iniqui, come la rena alla faccia del vento , e come fotto il turbine. la immondezza delle piazze. Così una Colonna campò i miseri , rovinò gli empj : così il Popolo di Dio proteffe , e atterrò i nemici del Popolo ; e così flette tra' Padiglioni de' Perfecutori , e de' fuggitivi . Sterit inter Caftra Agypriorum , & Caftra Ifrael . Il Mondo peto, nel quale chi vive, non paffa giorno., che in milizia non viva , tuttavia fi trova diviso; e fi piantano Padiglioni di qua e di là ; e non manca fempre . che fi raffrontino gl' Ifraeliti cogli Egiziani . Una parte dell' uman genere . non contra a dovere , geme per dolo-re delle miferie . Un' altra è , che infifle, e imperversa colle proprie sue iniquità ; e quindi è , che due cole avvengonfi a chi è prescelto al divin teg-

gimento , difefa , e vendetta ; mifericordia , e verità ; giustizia , e pace , e a guifa di Colonna porfi di mezzo . Vedetevi qui pertanto ciò, ch' io difegno di Niccolò fenza tanto stile pendella cerulea dilettofa vaga sua luce , - soso , e tardo , io farò rutto il miopotere per divifarlovi , Columnam in Templo Dei (a), o come il dice espresfamente di lui Sant' Andrea Cretenfe Ecclefia Columnam ( b ) , cioè Impugna. tore d'uomini perfidi , e propugnato-re de' miserabili . Stetit inter Castra Egyptorum , & Caftra Ifrael .

Dirò per avviamento al discorso che a colpir bene il Reale Profeta nella esfenza , e quiddità di colni , checolle bilance dell' equità alla mano , folleva gli afflitti, e deprime i reprobi , Salvator de' Poveri lo dichiara , e-Umiliator de' Calunniatori ; falvos facies filios pauperem, & bunniliabit calumniatorem (c) . E di fatto io nonveggo cosa, che m'abbia a tener dubbio , e sospeso dal credere , che ovefi parli e de' miferi , e degl' iniqui , le miferie tutte abbracciar volendofi , eabbian termini più dilatati, più accomodati, di quelli due, Povertà, e Calunnia? La Povertà, che per sè medesma non altro suona, che Privazione (concioffiache fon tante le privazioni, quanti i beni di cui manchiamo, e quante le milere, che ci conturbano ) ricolge essa nel suo vocabolo tristissimo , e. lagrimevole tutte le nostre astizioni, e pene. La Calunnia pet lo contrario, che non è privazione, ma appolizione, ma supplanto di-

comprende, e tutte e quante le iniquità. Tantocké dunque piacerà a noi prendere per protezion de' Poveri quella de' mileri , e per Abbattimento de Calunnianti quello , ch' è degli nomini perfidi , e in qualit tetmini flabiliremo

quelle colpe, che non vorremmo foi+

fere in noi , a proporzione , che fon-

le colpe innumerabili, e di tante spe-

zie, ogni maniera di delinquenza in sè-

<sup>(</sup> a ) Apocal. 3. (b) S. Andr. Cret. Orat. de B. Nicot. (c) Pfalm. 7.

dore ha a verferfi la compatitore, «
dove ha din in le selo, che San Gregorio vuole nel Veicovo, Perfonaggio, che porta in frente i du caratseri più luminosi di partecipata. Divinità, i quali fono di padre, e di Gindice, di Abbattiore, e di Protettore;
due cercià musfimi della sitera, che
diffinguono i folitizi, e gli equinosi;
o des Pelis, Artico alla plag freda
vida dei Mersea. Si susurios alla freda
vida dei Mersea. Si susurios alla freda
pulli comp gliese prominesa dei
delinquentium vitia per zelam jufitica
recilium (a.).

La compassione verse de' Poweri a tre manires di poweri si rapporta; a coloro, che seno privi di alcano di que'tre beni, i quali salva la verità costinuircono il felice effere di questa nostra fugare vita; di Fortana, di Corpo, e d'Animo; e per questla è, che S. Nicolò, Propugnatore è detto di tutto il Mondo : Propugnatore Università

Mundi (b).

Che il Primate del Clero prestar debba ajuto , e ripartire le proprie rendite in patrocinio di que' meschini . che patiscono penuria estrema de' Beni della Fortuna ; gll Ecclefiastici Inflituti ; e le Appostoliche determinazioni il prescrivono ; ne io per queflo capo attribuisco al min Santo cofa , che tutte volte , altrui non incomba . Su le facoltà della Chiefa , che fono obblazioni sutte della pietà de' Fedeli , e prezzo depositato da loro a' piedi de Sacerdoti , perche a' bisognosi distribuiscati , hanno i poveri le lor ragioni ; e se ella è dottrina Cattolica fondata nelle Scritture , che a tutti , mentre che si può , corra il debito della limolina : Precipio tibi , ut aperias manum egeno, O panperi (c), ogni ragion vuole, che niun più del Vescovo sia tenuto ad effere sovvenitore, e limofelero ; San Gregorio di altrove dice, e dice apermante; che fe non pasce egli anche in quello fen con pasce egli anche in quello fen con pasce egli anche in quello fen ciovo come la bida di molte Golie; la quale ha le fajighe men fruttuofe; la quale ha le fajighe men fruttuofe; concono margallo, che riiona a combolo, che non di fuori altro, che la vanti di un rimbombo : Si lergom manum neu bubuerie, yanum Epifopi manum neu bubuerie; yanum Epifopi monem babier (d').

Affai bene compiè a fue parti in quest' ordine Niccolò ; imperocchè non tanto speszò egli all' affamato il suo pane ; e mendici , e raminghi intro-duffe nella fua Cafa , e come vide lo ignudo il coprì, e di fua carne a pietà fi moffe; ma quelle opere di carità , che accostumò nel Pontesicato fon da troppo più, che ogni desiderio, e egni qualunque massima aspettazione ; e il voletne dare diffinto conto . e accusare il punto giunto, ella è una fatica gittata ; egli è di parl , che lo intraprendere il contar delle Stelle ad una per una , e il difeccamento di un mar profondo , e che non ba ne fine, ne lido. Non ardifea uomo alcuno di tacciar quefta espressione d' ingrandimento, perciocche ella è di un Imperadore, di Leone Selto Ioda-tor di lui: Defiderati in Pontificatu Nicolai misericordia opera audire? Vovoce ne mare andire velimus ( e ).

Che vuol dir mai, che per li Tenlogi diverdi grafi di dilinguono de milori diverdi grafi di dilinguono de miterabili / Uso è di tali, che ridorti al vurde fian penando in efferam, o quafi eftrama neceffità; che la pericolo gi libertà, di fama, di vita, di eserna vita, a cagione, cha loro manca pietelo umaso foftentmento. Il fecosso grado è di qui, che flemano

<sup>(</sup>a) D. Gregor. lib. de Paftor. parte 3. (b) D. Mich. Arch. Orat. de B. Nicol.

<sup>(</sup>c) Deut. 15. (d) D. Gregor, lib. 5. Epift. 20.

<sup>(</sup>e) Leo. VI. Orat, de D. Nicol.

per la loro mendicità, in tali , e tanti difagi, e affanni, che vita vivono (confolata, e pienissima di amarezza; e questa è necessità, la quale si appella grave . L'ultimo grado coloro comprende, che provano dell' aggravio per lo parco loro fottile flato, ma difcreto aggravio , e che è comportabile , come offervasi in quella vile industriofa negata gente, che si mette alla fatica, e che va tutto giorno per le contrade a procacciarli vitto, e vestito; e questa è che viene chiamata co-

mune necessità . Se vi avvenisse di riconoscerlo larghissimo distributore opum fibi a Domino creditarum largiffimum diftributorem., (a) secondocche lo ha depredicato San Michele Archimandrita, o allora quando piagnevan gli Orfani ogni lor perduta speranza, o quando fenza veste in dosto, e tremanti dal freddo giacevano gl' inselici sù le porte di fua Residenza, dite allora, che Ga offervatore di ginstizia, anzi che di mifericordia, e che il fuo è pagamento, e non donativo: Cum necessaria indigentibus ministramus, sua illis reddimus, non nostra largimur, & justisia debitum potius foluimus, quam misericordia opus implemus (b). Andate avanti , che fulla fcorta di San Luca : omni petenti tribue ( c ) : rascinga egli le lagrime d'ogni pover uomo ; e o fia gravistima , o fia men grave , .o fia anche pur tollerabile la indigenza altrui, con tutti ufa quella virtù, che è datrice de' benefizi con mifura , ed a luogo e tempo; e fensi se gli destano di pietà per qualsivoglia de' miserabili ; e ad ogni poco gli resta impressa di dolore l'amorosa parte : Nicolaus omnium pauperum ad fe quoquomodo pervenientium fedavit indigentiam ( d ), memoria antica di Autor graviffimo, che è pur degna da ponderarsi : Omnium pauperum ; e di que poveri (parliamo chiato), che patifcono effrema-

menre ; e di quelli , che travagliane gravemente, e di quegli altri, che fon condotti a comune neceffità, ne ha pensiero, e ne fa conto, sedavit indigentiam ; e cotesti poveri qualunque firada aveller tenuta o d' Intercellori , che persuadessero : o di Memoriali . che riferissero , e di ricorsi semplici , e immediati a lui, tuttavolta che ciò avveniva , e qual che ne fosse il modo , quoquomodo provenientium , non avevano, che una fola volta a chiamar merce, e con Dio pe andavano lieti, e paghi: Nicolaus omnium pauperum ad fe quoquomodo pervenientium fedavit indigentiam .

Ma in soprappiù ve ne verrete meco ad istruirvi , che non tardo questa pratica di fua Virtù dopo la Unzione Arcivescovile . Dinanzi ancor , che vestiffe il Pallio, e che santificato fosse da' crismi, aveva di sua liberalità dati memorabili eroici fegni . E daddovero chi è destinato Passore d' Anime . e Rettor della Criffianità, non ha folamente a farsi conoscere di virth ornato dapoiche fu eletto; ma debbe anzi eletto effere, perchè di virtù ornato fu conosciuro ; e il vuole San Bernardo nelle fue Confiderazioni : Viros probates oportes eligi , non proban-

Non vi ha un dubbio al Mondo . che la di lui elezione all' aspetto parve casuale, e non operata con discorfo . La elezion de' Vescovi per gius divino , al Sommo Sacerdote , e non altrui appartiene . Dopo i tempi però degli Appostoli, a cagion delle persecuzioni , e per la rimota affenza del Nocchiere Appostolico, con tacito di lui consenso venivano eglino eletti dal Clero; e tale appunto fu la elezione di Niccolò alla Chiefa di Mira, stravagante vie maggiormente, perchè ando voce di falutar Vescovo colui , che primo incidentemente nel Tempio entrasse, e a nome appellassess Niccolò,

dos (e).

<sup>(3)</sup> Orat. de B. Nicol.

<sup>(</sup>b) D. Gregor. 2. parte Pastor. Admonit. 22. (c) Luca 6. (d) Apud Beatillo Vita Di S. Niccolo. (e) D. Bernard. lib. 4. Confid.

lo che non fu fenza B-foot configlio; poiche patib per rivelazione, e talmente che febben gli Elertori non faperano no id ila ifarti egregi, pecche la inon faperano, per divina infipirazione chiamite ratto, che della provenza di uno di provatifi in percisione del la infigurazione del la compania della rischia provata di uno più tenetti facari , quantocchi mella informazione del ila irequifiti, periodo non correvano di fallaci rapperionane, artefo il retilimonio, che reconstruente maggiore en conseguire della misma della rischiami periodo del maggiore en conseguire conseguire della rischiami della rischiami progleme anne conseguire della rischiami della rischiami progleme anne conseguire conseguire della rischiami progleme anne conseguire.

In effetto, che ripruova è quella, che si è da lui data sin dal dolce tempo dell'età prima, quando bene agiato ch'egli era anzichenò , deliberò d' impiegare il fuo in fuffidio eltrui ? Fatemi il piacer di udir come andò la cofa. Convenuto era egli, giusta suo flile a'Ministeri del Tabernacolo, (prendete elemplo come fi affifta con la presenza dell' anima al sacrifizio ) e a que' rizi , i quali precedono , e indi accompagnano l'offia di lande, e l'oblazion divina incruenta , allorche letta a chiara voce dal Diacono porzion di quella Scrittura fanta , in cui le azioni raccontate sono, e le predicazioni di Gech Crifto; e per se prese quelle parole ( Viva è la parola di Dio , ed efficace, e più trapassante d' ogni coltello acuto), e per se prese quelle parole . che chi non rifiuta a ciò , che pofsiede, non può esfere di Dio discepolo . Oui non renuncias omnibus , qua poffidet , non poteft meus effe difcipulus (b), (a fare il suo dovere ), rifolve ... e che mai rifolve ? di tenersi a mente, che eredità dell' nomo com'ei morrà faranno i vermini , e la putredine? di tempetarsi nell' affluenza de' beni , e di non apponere il cuore nelle ricchezze? di abnegate l'empietà, e i secolari defideri, e sobriamente, e piamente vivre in quello ficco de Egli ha preio i pali innarai; e quelli iono i proponimenti, ch' ei feppe fare fin da bambino, e di fubiro, che la Madre lo diede al Mondo; e voi anti etrapo il provalte moi care voi anti etrapo il provalte moi care voi anti etrapo il provalte moi care da parte, innarai all'antimo in questi de la care de la care, innarai all'antimo in questione de la care de la care

Figlinolo de' desideri ; di sterile Donna insperato frutto; predetto dall' Angiolo, come il Battiffa ; e impetrato da Dio, come un Samuello (d), da Dio fu prevennto nelle benedizioni della dolcezza ; e se crediamo a S. Bernardo , e S. Pier Damiani , ottenne tofte la bella grazia, che all' effer soprannaturale è ordinata , la forma , che immediatamente scaccia il peccato, e fantifica l' anima , rendendola a Dio grata , e della Natura divina partecipe. Non è tantoflo venuro a luce, che rizzato di per sè stesso su teneri pie-Dio diritto colla statura verso del Cielo ; Os bomini sublime dedit , oalumque tueri juffit . ) Non & tantofto . venuto a luce, che vivacemente forto da sè medefimo fu la conca fteffa della infantile , umana sua purificazione , e recata al pette l'una, e l'altra piccola mano, con ilguardolino vezzolo a Dio fi volge, e lo adora ; e indirizza a lui tutta la fua vita : e giura di confervargli illibata la fua innecenza , che è il più bel dono , che abbiagli fatto . Stetit Nicolaus , di S. Vincenzio Ferrero è il riflesso missico. Stetit Nicolaus in pelvi ; & in boc estendebatur intentio recla , quam femper babiturus

erat (e). Quello, che da lui si risolve cresciuto negli anni, e fatto maggiore, innanzi agli Altari, e all' aperta degli Evangeli, si è di separatsi dalla gran degli amatori tutti del secolo,

<sup>(</sup>a) Lott. D. Nicol. in Brev. Carmelit.

<sup>(</sup>b) Luc. 14. (c) Job. 7. (d) Apud Beatillo Vita di S. Nic.

<sup>(</sup>e) D. Vinc. Ferr. de D. Nec.

Tomo V.

rinunziando non pur con l'affetto, ma eziandio effettivamente a' comodi della fortuna, e a' beni patrimoniali ; e discepolo del Signore, il quale per amor nostro, una volta si fece povero; pro-peer nos egenus factus est (a), di tutto spogliafi , e lo disperge in opere misericordiose. Sebbene, a dir tutto, e come l'ape, che l'amorofetto fiore lafcia, e fuffurra intorno , e poi poco stando rivolta a lui , per lo digiuno miracolofo , che ha egli offervato ;in grembo alla Madre, del materno succo aftenendofi la quarta, e la festa feria; e venendo per sì fatto modo a follevar que' bambini poveri , che le ridondanti poppe di lei (gravavano fin della infanzia, pud dir con Giobbe, fin dalla infanzia crelbe meco la miferi. cordia , e dalle viscere di mia Madre ella è uscita meco (b) ; attaiche fuor di dubbio , cantare a noi conviene , per estro di giubilo, e di diletto, che allora fpuntar si videro per le cime del Monte i raggi del Sole , che indorar poi devevano la Campagna.

Dispensati quindi che ha i suoi aveni in soccorso de' Miserabili , e ridotto per quello a parlimonia; e ( le non era un giorno, era l'altro ) a mendicità, che fi vuol di più, perch' ei fia dagli nomini Padre de' Poveri proclamato, e comune Confolatore ? Pater pauperum, & Confolator (c)? Che dico! dagli uomini proclamato? Non ne faremo altro . Il metito non vuol inflanza; fla a rifervo, va riffretto, rattenuto, guardingo, e canto, ed è come quel finiffimo spirito, che tolto sfume nel tagliar, che fi faccia un acerbo cedro . Bisogna flate avvertiti Signori miei, di non far la giuffizia propria al cospetto degli nomini per el-fere da lor veduti ; bisogna anzi tirarfi ful volto quel velo , con cui Mosè ricopriva la propria gloria; e ful parpicolare della limofina bisogna far sì , che la medefima destra non sappia quel

che opera la finistra . Alla qual cofa fare, dava opera Niccolò, e giovava a' poveri segretamente ; e non mai abbaftanza può con laude magnificacti quel vago modo, con cui soccorse alle tre Donzelle pericolanti ; modo va. go, ma che per altro non è, che uno fcarso argomento di questa sua segnalata viruit : merce le tante altre guile . con cui per umiltade occultavasi , fimile alla superficie, che per difinizion de' Geometri è quella cosa, che in sè ha lunghezza, larghezza, non altezza. Onde ebbe a dirgli San Giangrifoftemo : Pater Nicolae tu non ex te fublimis , fed adeptus as humilitate fublia mia (4).

Di grifta vergogna dipinte il volto, fparte le chiome , neglette le trecce , vedove notti passavan' elleno , e giorni folitari; e innafpando full' Arcolaio . e torcendo il fulo , mileramente guadagnavano il pane. Quella infelice Cafa non avez pace, e il crudo del loto Padre trattava, che commetteffer fallo, e faceller copia di sè medefime ad impuri Amanti. Ma deh che può avere di buono la Donna al Mondo, quando abbia fatto gitto dell' onestade ? Sedevano perciò in terra, in filenzio, e la-grime i Genitori; e le Fancinlle flavano cosperse il capo di cenere, e di meflizia d' intorno intorno , Sederune in terra ; conticuerunt Senes ; Filia Sion afperferunt capita fua cinere ; abisonrunt capita fua Vergines Hierufalem (e) . Ma oh Carità! Il seppe Niccolò , siccome quegli, che tracciava i poveri, anzi che fosse da lor cercato, e presagliene pietade, piglia a suo carico di for ripero a tante sciagure ; e perchè la miferia ama stare rispettosa, e schiwa ; e perchè il pan dato di nascoso egli è il più soave . Panis absconditus factoier eft; (f) dove il ladro è quello, che odia la luce, e non colui, che fa donativi nell' alto filenzio di amica notte, e a splender di raggian-

<sup>(</sup>a) 2. Cor. 8. (b) Job 31.

<sup>(</sup>c) Job 39. (d) D. Chrysoft, de Liturg. (e) Thren. 2.

si fielle, e una, e due e tre fiate, dà ricapito per le finestre a tanto valsente, e a tanti gruppi d'oro, che bastevoti sossero, acciocche ardessero per terre e tre in vece d'impure fiamme,. Nuzziali Tede.

Sapete voi quando non-occultò egli fue opere virtuofe ? quando ( parliamo d'altro) quando a miglior tempo, e all'occorrenza fi mife: a proteggere con iftupendi modi, e per via de miracoli quegli altri poveti, che non de Beni della Fortona; ma che debeni del Corpo difertaofi crano.

Beni del Corpo umano, che è il più bel fimulacro della Natura, e la più degna cofa, che vanti mai la Università degli obbietti visibili , si dicono effere la Bellezza , la Robuflezza , e la Sanitade. La mancauza de' primi due non pub ffrettamente appellarfi difgrazia; poichè per conto della Bellezza mirabile certamente di Diolavoro, non è apprezzabile, se non quanto di essa la onessa se n' abbia a fregiare, e ( fuor di che ella è un dono fatto da Dio all' umana creatura , acciocche per quello noi ci volghiamo alla contemplazion dell' Eterno-Bello) non è che un' ombra, ed una lufinga . Fallaz gratia , & vana eft pulchritudo . (a) Non è di Platone Filososo di grave superciglio , ma dello Spirito Santo l'autorità, che vi ellego . E per quello spetta alla Robu-flezza, che consiste nella possa, nella flabilità delle forze , e della persona , ella è, per cui l' uomo cammina le più volte troppo alto da terra ; e tanto o duanto porta pericolo di arroganza, e millanteria ; e lo abbiamo pur dal Profeta . Non glorietur fortis in fortitudine fua . (b) Elemplo della Bellezza vana ei può ester Dalila; e della Robustezza vanagloriosa il di lei Amico Sanfone . Unicamente la fanità, la concordia degli umori, la temperatura degli elementi, la difela dell' uman corpo dalle infalubri cofe , e da' morbi , ella è un bene di nostra. vita ad operazioni moltissime necessadel medelimo resta privo; anzi assai più povero del mendico, essendo sovra di ogni ricchezza, e di ogni altro eomodo desiderabile la santità. Non est sensus super consumo falutis corporis (c).

Lo studio della salute, e la scienza, o vogliam noi dire arre del medicare, appartiene, da che il Mondo è Mondo, al valente Fisico ; e l' uso de' farmachi, e de' rimedi a' Rezionali. fi lascia egli , a' Metodici , ed agli Empirici . Ad ogni modo la grazia della fanità, e delle curazioni ha il Signore dato tavolta a' Santi ; e nell' ordine foprammaturale metro pegno non troverere Curatore, e Samtore più benemerito di Niccolò ; il quale colle parole, co' cenni , co' toccamenti fol delle vestimenta diede sanità, diede vita, e benedizione. I ciechi, i fordi , i mutoli , i teprofi , gli sciancati , gli attratti , gl' impediti delle potenze . e de' fenfi . dati' dalla natura per agio di nostra vita, a contemplazione di Niccolò la falute ricoverarono ; e fin su' Regni di morte ( incredibile a dirfi) steso il comando, o i desonti avvivari viderfi, e le lugubri bende lasciar le madri ; o coloro, che flavano full' orlo della vita . ritornare a' vitali atti, e rinforzar dell' anima il domicilio. Se alzò gli oechi al Cielo, ciò, ch'è costume degli uomini ne' fubiri accidenti, la Plebe di Lifiri a' miracoli di San Paolo , a quelli di Niccolò flupì la natura, e tuttol' ordine dell' Universo, con cui egli in confermazion della Divina potenza, fi è protestato, quale il Pastore presso a Ezecchiello , che avrebbe reflituito interezza de' fenfi , compaginate le parti, risornati gli fmarriti spiriti , e tidonata falute , e vita all' infermoviziato gregge . Quod perieras requiram , quod abjectum fuerat reducam , quod confractum fuerat alligabo, & qued infirmum fueras confelidabo . (d) .

Tuttocchè ho io detto poco, se la Passorale verga di lui , di lui , che è Taumaturgo , e Santo de miracolia

<sup>(2)</sup> Prov. 31. (b) Flier. 9. (c) Ecclef. 30. (d) Ezecb. 34.

detta di Andrea Cretenfe . Taumaturgus, & miraculorum Sandus, (a) tien pienissima simiglianza colla celebre di Mosè; che non pur preservo il suo numerolo Popolo da morre, e da infermità, ma e trasse dal Cielo il cibo condito per mano d' Angioli , e divideva in due fianchi il Mare, e percotendo balze , e dirupi rampolli di acque featurir facea ; e · io narrereivi di buona voglia quante volte a esemplo di lui , moltiplicò egli vivande , fedò tempelle , fagò pellilenze , e fece vive, e gelide fgorgar l' acone, fe Santa Madre Chiefa non mi diceffe. che più di quello , agevole cofa fia annoverar le foglie-, che cafcano giù dagli alberi nello Autunno : Deum Bentum Nicolaum Pontificem innumeris decoraftis miraculis (b).

Profeguiamo pure a tenere. il filo ; o piuttoflo procediamo avanti , a vedere apprello, com'ei protelle coloro, che mancavano de' bani d' animo ; che è quell' alta parte dell' nomo, che mai pon muore . e per cui ha l' onore di effer chiamato immagine dell' Altiffimo. Perchè l'animo dunque di tutre. l'altre cose è il più degno, ed il più pregiato ( che il volgo è quello , che non mira più lungi , e che non comprende, fe con euello, che fi ritrova d'innanzi agli occhi), quinci è che infinitamente maggiore lode meritano e maggiore onore coloro, i quali agli animi giovano: E perche i beni dell' animo fono, o le Virru morali, fotso le quali si comprendono tutti i buoni coflumi, o le intellettuali, che ab ibracciano le fcienze ; da quì è , che fi può giovare all'animo, o col mostrargli in buono , o coll'infegnargli il vero; e il Prelato, che a ciò adempifce , egli è fatto giusta il cuore di Dio , fommo Bene , e Signor delle scienze, e dal quale è flata data pa-

qui pascent vos scientia . O doffrina .. (c) Doffrina perchè rozzi di naturanostra incliniamo al male . Scientia, perchè non siamo noi idonei a pensare alcuna cola da noi , la fufficienza nostra venendo da Dio.

Niccolò mostrò il buon persuadendo a' trasportatori della legge il tralascimento de' peccati , e de' dilerti del Moudo, e ritornando fulla (marrita strade del Cielo i sottommessi alla fervirù del vizio, e quei che fatre avevano le vie proprie, tenebre, el lubrico. Le ammonizioni di lui Episcopali; il dir lui correr dietro a chi fugge, facendo del bene a chi nol vorrebbe; l' annunziare, ch' egli soleva in pubblico, ed in privato le massimedi eternità, e la legge di Dio immacolata, che converte le Anime, furono que' mezzi, per cui trionfo de' Miscredenti , degli Assassini , degli uomini dirotti nel mal fare, ed i più perduri, per lui rivolti da male a bene ; e convertiti nel digiuno , nelle lagrime, e nel pianto, a gloria del benigno Signor mifericordiofo, che non vuol la morte del Peccatore , ma che fi converta , e che viva ; & binc eft' qued Nicolaum sanquem unum ex Apofolis omnes pradicam (d) . E quel che dico del mostrare il buono, dico anche dell' infegnare il vero. Niccolò infegnò il vero, irrorando de' Popoli la intelligenza, e partecipando lor quelle cognizioni , che alla letteratura di Dio apparrengono, e alla scienza della salute : e per suo carico Passorale Masftro non pur fi fece del vivere-, maeziandio del fapere, e intendere, rompendo il muro della ignoranza, e scaeciando le nebbie del vecchio Adamo... Quindi a imirazione del Salvadore, che da giovanil corona flipato diffe a discepoli, che lasciassero i figlinolini . tneta cofa fua, venirfene a lui .. Do. ctor parvulorum (e) i Telori delle Ve-rica accomodava a' Fanciulli nella memoria; e facendo loro accoglienza, e fe-

rola a noi di mandarci chi ci moffri

il buono, e chi ci fia maestro del vero . Dabo vobis Pastores junta cor meum , (4) D. And. Cret. Orat. de B. Nic.

<sup>(</sup>b) Ex ejus collectu . (c) Hier. 2. (4) Michael Archimand, Orat. de B. Nicc. (e) Ifaia 33.

#flä , de' rudimenti della fede , e delle notizie prime fe gl'influtiva ; e da, va loro i fidi ricordi ,-che li richiamuffero alla Vitrà , e quel principio della Sapienza, che è il timor del Signor' Jshio . Ed oh ! la di lui elequenza fooreva allora come rugiada , e quafi pioggia fopra l' etbe-, e quafi fille (ulla gramiena .

Io mi credo che da ciò pigliato abbia origine il supporsi piamente, che a lui fi avvenga l'impetrare della Virtù, che di tuni i benefizi è il- maggiore, e la Protezion, che a lei si riporta delle piantagioni novelle , de' giovani non per anco venuti alla perfezione ; e che attendono alle lodevoli arii, alle onelle discipline, e agli fludi liberali, per vincer la ria fortuna . e far paffata, e rendere sè migliori . Attalche nolle tenebre della imperizia, e della ignoranza, e in queflo nostro procelloso Mare, egli a noi restò di lumiera ; e come il Faro , o la Torre de Porti . ove la notte fi accende il lume, e si sa chiaro per conforto de' Naviganti : Viam Sapien.

tie monftrabo tibi (a), Quel, che poi non mi ha a efcir di mente, fi è , che quelte cofe facelle egli, nomo di pacifico state, e Pastore buono con inalterablle mansuerudine, e che quella medelima da lui ufata co' giovanetti, che per la loro età tenera per lo più se la meritano: hec dicit Dominus ; recordatus sum tui., miserans adolescentiam tuam (b), praticato abbia, e co gl' importuni mendici, e co gl' infermi fastidiofissimi, i quali tutti abbracciava egli collo stesso amor dolcissimo de' Fanciulli , a tenore appunto, e su la parola del sagro Testo; che poveri non folo appellaghi , ma figliuoli: Salvos facis filios Pauperum.

Ma non è altro che se haegi usate tenerezza co' miserabili, mi sento a chiamare dall'altra parte, e dire, che contro gli empi sè contenuto in severità, Salvor secis filies pauprum, O:

bumiliabit calumniatorem (c) . I Popoli della Russia, e i posti al Mar Caspio, ed al solfo Eufino (che la di lui gloriofa Fama è corfa e corre dall' Orfe all' Auftro ) lo dipingono con una fpada fguainata in pugno, e con sù la pa!ma dell'altra mano il piano, e la pianta di una Città; e noi pur concorreremo nella opinione, e il diremo un nuovo Neemia, che con una mano edi-ficava, e-con l'altra combatteva, egitrava a terra ; nè ci farem lontani dal fentimento, col quale di lui esprimonfi le lezioni canoniche di quello giorno: Nicolaus in adbortando mansuesudinem, in reprebendendo severitatem perperuo adbibuit . (d) Penfate adeffo al bel fior di Jeffe, che infieme era fiore, e infieme era verga, a vedata d'Haia, che ne profetava; e dite-, se non fe-n' ha un riverbero nella persona di Niccolò, che per la manfuetudine è un molle fiore, e che per la feverità dell'animo è rigida verga. Virga . O florem de radice Teffe ;-in Arre pulebritude, in virga monstratur potentia ( e ) .

Per umiliazion de' Calunniatori imprefa mia farebbe d'intendere lo abbartimento di tutti gli empi ; e potrei' forse riuscirne a bene, se a S. Gregorio fovra lodato deferiffi , affeverando effo, che chiunque pecca-, e col fuo peccato ( e quando è mai , che ciò : non avvenga ) arreca al proffino : danneggiamento (pirituale , entra nella Classe de Calunnianti , se non perchè rapifca i beni efferiori , come fono que della fama, perche involi proditoriamente i beni interiori, che fono quelli della innocenza, e della pietà. Culumnintores relle dicere pof-Jumus omnes iniquos, O non solum qui exteriora bona rapiunt; sed etiame qui malis tuis movibus; 🛈 vita reprobæ exemplo interna nostra dissipare

contendant (f).
Io non prendo sì largo volo, e da'
Nemici tutti della Virrà mi rifttingo
pri-

<sup>(</sup>a) Prover. 4. (b) Hier. z. (c) Apud Beatillo ibid.

<sup>(</sup>d) Breviar. Romano. (e) Ex D. Hieron. in Ifaiam.

<sup>(</sup>f) D. Greg. Moral, lib, 26. cap. 91.

prima a' propri Calunniatori, e a quel-la calunnia, la quale è strettamente tale, bugia turpe vitnperofa, e impofizion maliziofa, e falfa di delitro ad un Innocente; e nel diligente squittinio, e ripigliamento di certa spedita caufa; e nello scolpamento di tre onerati Tribuni , accagionati , e dannati a torto, farò vederlovi, come ei confuse i sabbri indegni della menzogna. Vero fi è , che incenturbabile non ne fece capital veruno ; ne fi cuib di confondergli ( qualora per altro a niuno fa ingiuria chi onestamente dice le sue ragioni,) o quando Melambro brugio i di lui libri , parti feliciffimi delle ingegno , con infamatoria folennita o quando moffagli contro perfecuzione dallo Imperator Pagano Licinio cadde la calunnia addoffo di lui. Poflo in ferri, e poi fentenziato al travaglio di duro efiglio, non cercò di sperimentare in giudizio le sue ragioni . Evvi peggio che morire ? Cot maggiore piacer del Mondo sofferì allora le ingiuste accuse; e si recò a vantaggio, ed a gloria il patire per Gesù Crifto, se si dasse il caso, contumelia, e morte.

Mife ben mino alla difefa : e fletre di mezzo per l'altrui depressa Innocenza , e Amico del vero non fi rattenne di rifvegliar spaventevolmente, e grave negli atti, e nell'apparenza Costantino in sogno, e non già in quello, che è pirror vago d' immagini favolose . Dalla quiete delle piume, e full' origliere lo fcuote, e terca revision di prevertira Causa , e/ affoluzione de' Capitani condennati nella vita contr' a giustizia. Amate la giustizia voi che giudicate la terra . Rettamente giudicate o Figliuol de l' bomo ; e consicete meglio la verità, mal fervito Cefare addormentato. Oculi tui videant aquitatem (a). Così a Coffantino? flo a veder' lo ? A quel Costantino, che innalzò le glorie dell' Oriente al pari di quelle dell'Occidente? ( delle quali Orientali glorie 1'efiremo onore, ed il primo fregio tu.

fostenti o Eletta Bassilica. ) A quel Costantino, che sece forgere una muova Roma tra i stutti dell' Elesponto ? e che teneva tra mano la gran macchiaa di un Mondo intero ? Così per la cappanto; e ritornò allora P autorevole linguaggio di Daniello con Baldas-

farre; e la parlara giudiziosa, che se-

ce Naran' a Davi ide per lo tradito mifero Capitano.

Per solo timor di perdere il di lui favore ; e quando anche minacciasse egli di farmi balzar la testa dal busto, non ho da adular la passione del Grande. Debbe l'onesto anteporsi all' urile, e salva sempre la riverenza alla potestà della spada, e a i Re delle genti , l'uomo di Dio ha da domandar giustizia , e ha da cercar luogo alla verità; e Voi ne avere piscere, che il dica o Ptincipi ; Voi che con esemplo dell' erà nostra vi umiliate a' manti Sacerdotali ; Voi , che inchinate i fasci Reali al Infule de' Pasto. ri. Sia pur lode al gran Coffantino, con la mente libera da ogni passione fi fece arrendevole al falutare avviso; e si ascriva a gloria di Niccolò lo scoprimento, che per lui fecesi dello inganno, e della bugia . Oftendam fabricatores mendacii. (b)

Ma quello è tenerla per tre privati . Io vi ho ad aspettare gli diate gloria per la vendetta, che ha imprefo a fare di que' perfidi calunniatori, che han macchinato rovina al pubblico. Oftendam fabricatores mendacit, O cultores perverforum dogmatum (c) .. Egli non ha iscoperto i soli aguari, che tendevanfi a' danni di tre- uomini . cui stava al fianco la spada, e avvezzi già a vedere il nemico; ma delle occulte scissure avvisò la Chiesa; e rimostrb le vie sotterranee, che vanno a ritrovare i fondamenti delle muraglie urbane, per direccarle. Tra' più nocevoli calunniatori S. Agostino mette gli Eretici, e dice, che le licenzio fe opinioni, e le temerarie dottrine, e tutto ciò, per cui dirittamente di Dio non. fentesi , sono calunnie fatre all'

( a ) Pfal. 16. ( b ) Job. 12. ( c ) Ibidem .

Aldifimo, le quali, o a lui tolgone aquel, che è luò o, quello, che non conviengeli, gli attributiono. Habons conviengeli, gli attributiono. Habons bufque bereibus propria. (a) Tocca a' vefcovi, che cutlodificono le vigilie della notte fopra il fano gregge, loi le fopra il capo d'o ognun di baredede al riparo di un tanto male; a fic fopra il capo d'o ognun di oppare di libro degli Evangeti, l'Appollolo ne aperfe a Tiso il milleriolo fignificate; l'h present file reborari in dell'inna fana a Grear, qui convendiamen, accurar, arguere (b).

Ario, a chiamarlo pel fue nome, pietra di scandalo, occasion di spirituale rovina, fermento de Farifel, fale infatuato, che a niente più valeva, che ad effer gittato fuora, e conculcato dagli nomini, è forfe stato il più esiziale di sì farri calunniatori, e quell' empio, che più di tutti, e con più furore squarciò la veste inconsutile di Geaù Crifto. Coflui pronunciò; (quande la superbia piglia l' nomo , ogni peccato commette , ) costui pronunciò, che il Figlinel di Dio creatura era, e fartura del Padre; e che nel principio non vi era il Verbo, e il Verbo non era appresso di Dio; e per poco più, che diceva egli, rapiva a Dio la effenza, e la eternità.

Trecanto, e diciorto Vescovo de più Santi, che avefie il Monde (espania Santi, che avefie il Monde (espania d'orride cicarrici, altri usciri dalle Casurore ; venuti altri dagli foogli del inlancata barbarie (che il Vescovado del primi fecoli non era, che un bergado al martirio ) Affettori fi fecero di Santa Fede, e nel Concilio di Naccea, il primo degli Ecumenici, che celebrari s' abbiana dopo gli Appolloli, convocato da S. Silvefiro, che teneva allora la Romana Sede : in Universali Innada magna Rome Episopose preplara, (c) Icciero a difinir la dorrittina, e il dogma di fempiterna infal-

übile werità, giafta le Appadolisha An Egli fiu un orrore a vedere, che venide anche a far fef. finae con effo loro l'abbomisevele, e indotrinabile novatore; il quale nel-la facrofanta Affemblas faceva giullo quella comparfa, che tra' colombi fi Mibbio rapace, e che tra i Figlinali di Dio il malo fipirito apperefio Giobbe. Com venifium Filii Diri, un affile. vent comen Domine, affuir inter any etiam Sagna (d').

Venerabili Padri , voi con quell' ardire, con cui si dice sempre la verità, e maffime la divina; voi con la fodezza, e profondirà del vostro sapere solveste i dubbi, e le quistioni, e il contraveniste efficacemente; ma perchè vi han di quelli, che nel belie delle ragioni se n'escono, e avanti, che fillogizzino , hanno concluso , le di lui avventate marriere, alla fin del fatto, e i di lui clamori intronarono talmente alle vostre orecchie, che reftata ci è la memoria , tutti d'accordo per orrore ve l'otturalle ; e di geunti, e di fingulti rifuonalte il fagro Confesso : e ben non indeceros singulti, e gemiti, se malgrado i tanti avvisi, e i tanti argomenti su'dannosi pestimi paschi, vedevate gittato le sbandato greege : Ululate Pafteres . O

telmant Optimates graja (\*).
Entri per lore in contraditorio , e
prenda egli fopra di sè la follecitudies
della Chiefa il Paffore di Misa ; e paichè per la prima a Timoteo : Servuem
della chiefa il monteo : Servuem
della chiefa il monteo : Servuem
modifia compinente cot , qui refifiane
modifia compinente cot , qui refifiane
modifia compinente cot , qui refifiane
far bene a tutti per fua dolerra , pi
pigli per unano, le abbracci prima , e
dicagli , ch'egli è in fallo , e il praghi teneramene non voler effere incredulo, ma fedde ; e all'impero del
i loi ifagno, e alle riperefieni di lai
i loi ifagno, e alle riperefieni di lai

curioso tranquillo regga.

Ma oime, che il legno acceso in-

<sup>2 )</sup> D. Aug. in Pfal. 118. (b) Ad Tit. 1.

<sup>(</sup> c ) Teodorus , Lettor , Collettaneorum lib 2.

<sup>(</sup>d) Job t. (e) Hier. 25. ... (.f) Timarb. I.

cnoce colui, che il tocca; e il legno spinoso colui pugne, che se lo abbraceia, oime, che come fi tratta di far argine a quelle ingiurie, che feriscono immediatamente la Maestà infinita di Dio, non è Niccolò il primo, nè farà l'ultimo, che dica, non istò a segno, ne ho sofferte troppe: Meam injuriam patienter Subftinebo, impietatem contra Deum ferre non potero (a). Le mie ingiarie tollero; ma ch' io pazienti, che malamente a un istesso modo di Dio fi parli, quello non farà mai. Ah ribaldo ( mi par di vederlo ) ah ribaldo, ah calunniatore, mi guardi anco eh? Elta è fama, che al replicarsi dal pertinace le rie bestemmie , levasse su , gli andasse sul viso, e si lasciasse a un tratto cavar di mano una fonora forte guanciata , e che alla presenza medelima di Costantino redarguisse in sì strano modo l' esecrando calunniatore: Furore Domini repletus fum; laboravi fustinens (b).

a far vendetta de' malfattori , Oportes nos effe ulteres scelerum (c); ravvita ezli in quest' uomo intrepido, e a queflo termine la costanza Sacerdotale . Forse che troppo. No, non è troppo; quando Iddio, Padron della Legge è quello chi guida il braccio; e se quefto è quell'eftro ifleffo . con cui Crifto concitato riversò le Cattedre de' Venditori, e il flagellò ; ed estro ben dovuto, se della Chiesa Ario anche fatta aveane una spelonca. Lodato dunque sia Dio ; e che viva lo intrepido , che aspramente depresse l'empio : e che dalla Chiesa militante lo cacciò fuori, niente men, che l' Angiolo vendicativo precipitò il Demonio dalla trionfante . Adjutorium , anch' egli , adjutorium Populo Dei (d).

San Bernardo, che esortò i Vescovi

Quantunque volete altro? col Rettor medefimo delle tenebre se la pigliò, e gliela se vedere; e lo che non Egli peravventura allorche paísò dallo strepito di Sidone , e di Tiro al Monte della Visione , allorche negl' inospiti Eremi dell' Egitto cercò solitario stato, e conobbe intrinsecamente, e adocchiò il contemplativo abitatore de' Boschi, terror degli Abiffi, rigido, austero Antonio, che investiva i Demonj a branco, e che addestravano i propri Alunni: qui dame-nes ita contempsit, ut illis exprobraret imbecilitatem; O qui discipulos suos excitabat contra diabolum, docens quibus armis vinceretur (f), apparò le più certe regole da sciorre i lacci, e scansar le fosse tele, e preparate dallo infingitore Infernale; se non fosse, che già sapevale sin da quando , o Cenobiarca in Mira fugò gli spiriti, che la mettevano a fuoco , o Pellegrino avviato a Gerusalemme i turbini diabolici dilegnò, e spianò il mar gittato a burrasca .

Però fafi quel che fi voglia, vi dico bene; che fi il nemio danneggia gli uomini , o penetrado le loro mensi, ed i lor penfeti , o impoffandofi de' loro corpi , e delle cuse loro : prmetras menta; cogitation/epp poffderi , Cr obsentavas of corpora (g), contra amendae quelle lui pretele. Avvocato noltro è San Niccolò. Quanno all' Anima piesanente ( e quelle è rutra

<sup>(</sup> a ) D. Hier, in cap. 18, Matth. ( b ) Hier. 6.

<sup>(</sup> c ) D. Bern. lib. 4. de confi. ( d ) Offic. D. Michael Arch.

<sup>(</sup>e) B. Brun. Herbipol. in Pfalm.

<sup>(</sup>g) A B. Serenus Collatione 7. cap. 24.

la grande importanza ) co fuoi meri-ti , e colle fue preghiere , ha tanto egli farto, e cotanto è per fare, che può imperrare a noi infidiati liberazione, e afficuramento; e di fatto la congregazion de' Fedeli supplica a Dio, che a riguardo, e a petizione di Niccotò , la liberi dal luogo di eterno pianto, dove i ribelli di Dio rilegati giacciono: Deus tribue, quefumus, ut Nicolai meritis, O precibus a gebenna incendiis liberemur (a). Quanto al corpo, ed alle altre cole, chi convenne Lucifero di falsità ne' corpi degli offetfi, e lo discacció? Chi recò a destruzioni gl' Idoli, e i Templi loro, e le abominazioni fingolarmente di Apolline, e di Diana? Chi rendette a Dio quel culto , che & fol di lui? Humiliavit calumniatorem? Egli egli atterrati i Fauni , infrante le Statue , e i Giganti favolofi di Flegra con Giove in une, fradicò le Pagane supersizio-ni; egli i profani riti, e le vittime sanguinose cangiò nell' Ostie purissime della Divinità. Mirabile cangiamento! In quel luogo stesso, nel quale dinanzi facrificavasi agli Dei alieni, ardon ora gl'incensi ad onor di Dio, e coloro, che adoravan prima i fimulacri delle genti, e le opere di loro mani, prostransi a riconoscere Iddio Creatote, aras Idolorum, atque abominabilium Damonum simulaera demolitus eft; & Deo vere obsulis facrificium (b). Così di lui S. Andrea Cretense.

Il peccaro de'figlinoli d'Eli, che ridorto avenano il Templo in Teatro di rapine, e d'inconinenze, fu punito inclementemen non foi colla morte d'amendue loro, ma colla intimazion farta al padre, di dover egli cedere al fuo Rivale il Gindaico Ponticato, e il fioblime pofto, ch' egli reneva dinanti all'Acca d'adebi
modo, per cui fi abbaffa, e umifia il 
bugiardo (pirito da Niccolò). Lo ftappa di giù da' profani Altari e il gittata in

volto la fua ignominia: è per compimento d'ira, e di confusione; e per trionso sommo, e solenne di verità, a vista di esso prostrato, e pavido, innalbera il Crocissio; videbis emulum tuam in Tomplo (c).

Colà proprio, dove il Dragone fi rubava gli Adoratori ; sostiene la Religione il suo luogo di Residenza; e le mura putificate , dalla espiazione confecrate fono , e da' Sacrifizi . Fa-Eum oft ut Samuel offerret bolocaustum . Sa quel Trono affidesi Niccolo, vestito di fotto di bianchi lini, e imbrac. ciate prima le Tonicelle, poi le Dalmatiche Diaconali, e oltre a' Ministri primi dell'obblazione, che agli scabel-li del Trono seggono, oltre alla Go-rona de'Sacerdoti, e de'Cherici in lunga schiera, che nel Coro, e nel Salterio danno lode, e onoranza al nome di Dio ? in Thefauros Sanctorum, divisionumque Sacerdotum , & Leviticarun (d), flate a veder chi porge la Mitra, chi il Pastorale, chi a lui sorregge le fimbrie del Manto; ed altri, che base si sa del libro, altri che alluma le carte di effo; e due in man de' quali i doppieri aurati risplendono; e quel , che rigira il turibole , e quel , che tiene in pronto la navicella . Questa è pur la nuova comparsa : questa è una pompa, che si è innalzata sulle rovine della mensogna . Questi è Sa-muello, che in vece di Eli fa l'uffizio di Sacerdote : factum oft , us Samuel offerret bolocauftum.

Jo non he come andar più oltre, Signori miei, e ficcome di Niccolò Protettor de miferi, così di Niccolò Abbattirot degli empi, non vi ha al-tro campo dove (paziarii ; poichè e nella prima parte mi fon difino per tutto l'ambito della terra, e aella vicco degli shoffi na ali col quella dobbattiro della biolo della vicco degli shoffi na ali col quella lode ho comunicato, che il Salmit di died al Signore dell'Universo.

Altiffimo Iddio, di voi diconfi due grandi

Tomo V.

<sup>(</sup>a) Ex ejus Collecta. (b) D. Andr. Cret. Orat. de D. Nicol. (c) 1. Reg. 2. (d) 1. Paralip. 28.

C c

grandi cofe . Una è , che fiete pietofo verso chi vi domanda misericordia; l' altra è, che fiete fevero a chi degno è di vostra giustizia: Due bec audivi ; quia tibi Domine misericordia ; quia tu reddes unicuique juxta ofera

fua (a). Ma glorioso Pontefice di Dio, perchè non posso io conchiudere a data proporzione di voi lo stesso? tibi misericordia, su reddes juxta opera. Ah ch' io allegromi col Mondo tutto, che per vostro mezzo a due massimi disordini riparo si abbia . Al primo delle Miserie, che costituiscono gli uomini

condo delle scelleraggini, che si carabian nome colle calunnie : tu redder junea opera . Ma più, che con qualunque altra parte del Mondo , allegromi con Parma Civitatem dilectam (b), che tiene in pegno di Niccolò Protettore, ed Abbartitore, con quel pro-digioso solo liquor di lui, cujus non deficient aque (c), ma porzione rara delle lui ceneri : de carne ejus, & de offibus ejus (d), e vieppiù con lei mi congratulo, perchè non veggo per entro le di lei mura, o le miserie di ria fortuna, o le iniquità, e contagiose colpe ; mercechè abborre gli sterpi , in povertade : ribi mifericordia : Al fe- . e pruni chi dimora all' ombra de' Gigli.

(a) Pfalm. 61. (b) Apocal. 20. (c) Ifai. 58. (d) Ephef. 5.



## ORAZIONE

IN ONORE

D 1

# SANT AGNESA

DELL'ORDINE DI SAN DOMENICO

NOVELLAMENTE CANONIZZATA

DI

# GIAMPIETRO BERGANTINI

CHERICO REGOLARE.

Gaudeamus, & exultemus, & demus gloriam ei, quia venerunt Nuptia Agni.

Apocal. cap. x1x.



Offino pur' elleno le cofe grandi, defideri molti, follecitudini molte, e molta fatica, oggi, e tuttavia farà vero, che quanto con più affano fi acquillano tanto con

più di gaudio, e di giubilo fogliano efiere tenute care. Per la irrevocabile fripulazione del vicendevole almo contratto ., per la folenità dello foglatico del propositione del vicendevole almo contratto ., per la folenità dello foglatico del propositione del p

più alto, che siasi i suoi robusti felici rami, la Religion di Domenico, quattro Secoli, e più dal paffaggio fatto di questa vita mortale, a' Fasti de' Santi fu afcritta, e in quell' atto preconizzata diletta Spofa di Gesù Crifto ... Non è da rivocarsi a incertezza alcuna, che al canonizzar, che si fa de' Giusti, non pure dessi vengano esposti all' ardor di odorofi Turriboli, e all' adorazione del Cristianesimo, ma si dia fimilmente de' loro pregi la ragione determinata, e si commendi il preciso merito : altrimenti facendofi , ne nascerebbe, che si venissero ad apprezzare bensì le cofe; ma fenza sapere, e conoscere prima la bontà, e la natura delle medefime; ciò, che non va bene per verun conto, dovendo esfere ragionevole l'offequio nostro. Ciascuno il beneficio della fua libertà, ficcome gli piace , può al certo usare; nulladimeno , se hanno da scorrere nel C. c 2. miglio20

migliore limpido vero modo, al recente nostro argomento,, i sowi fiumi dell'eloquenza; e quando vi fi metta per uguagliarlo ogni più felice pen-fiero, ogni più larga vena di dire (prendete in grado, ch'io il dica) è necessario, che la gloria di Sant' Agnefa sia rintracciata, a scorta dalla sentenza breve, ed. acuta, conceputa comunque fiafi coll'adornatura, che nn. dì valeva, e con la templicità del buon tempo antico. Agner vere Agnes , quia fronfa Agni (a). Sì, universale confenio io chieggo alla scelta di sì fatta lode, di cui n'è Autor Raimondo da Capua, scrittore riputatissimo, mandator delle di lei gestà all'età future in memoria , e in benedizione.; ed Uomo per la prima dignità del suo Ordine, ragguardevole, e di fanta austerissima vita; e quelle sono le vere Iodi , che da' buoni vengono . Ne qui 'si usurpa "un' idea comune per un calo . particolare ; perchè sebbene in grado di Sposa accettò l' Agnello ogni Anima monda, non si piglian tutte ad una mifura, e anzi, che ciò rompa i noftri difegni, fono qui a lavorar di pianta, e diffinguovi, che ad alcuna avvenne di forpaffar in pregio le molte figlie, e di effer come Spofa differenziata, e fra mille eletta, o perchè vifibilmente impalmata, o perchè ne ritraesse anello di fede, o perche, come è di presente per etimologia mirabile venisse indiziata potendolesi dir, la sua gloria placida è questa, e siccome è il tuo nome, così è la tua lode sino a colà, dove fono i fini ultimi della Terra. Allegriamoci dunque, e brilliam di gioja, e diamo gloria alla nuova Spola: quia venerunt Nuprie Agni . Gaudeamus nel nostro cuore. Exuliemus colla nostra voce: Deus gloriam tra i Santi riti . Gandeamus , & exultemus, & demus gloriam ei, quia venerunt Nuptie Agui . Perche Agneia da Montepulciano è dichiarata Spota al

in onore Divino Agnello. Agnes quia Sponfa Agni. Quia vensum Nuptia Agni.

Cominciamo.

Se a flabilire firetta Amicizia, regoiarmente, e andando per le vie proprie, si ricerca fra ambedue le parti conformità di voleri, e di operazioni, e uguaglianza di amor reciproco; e fe da questa si presuppone proporzione, vole parità nel merito, o che dianzi vi si sia trovato, o che dipoi vi si sac-Cia effere. Amor, aut pares invenis, aut facit ; ciò, più che fra altri, offervar fi debba fra. Spolo, e Spola chefon due fuochl , e hanno a formare una fiamma fola , e che effer deono due Cetre, uniformemente così contefle , e allo fleffo , o acuto , o grave : tuono talmente temprate, che non possa una, legermente come sia tocca prorompere in ritmo, cui incontanente da se medesima e per le tremule, e sè stesse vibranti corde non corrisponda ancor l'altra. Per la quale cola, non fara ella tale, del Divino -Agnello la Spofa, se alle qualità, che lui ornano non faccia fludio di gir concorde; e se per quella guisa, ch' egli fostiene i freggi di splendore, quando è Lucerna del Cielo: Lucerna ejus eft Agnus (b); di sapienza, quando pofa, e adagias sir del Libro, a singgelli, che cafcano, contornato: in Libro vita Agni (c); di Purità, quando paffa il Sangue di lui , per fignificativo della mondezza; Beati qui lavant Stolas fuas in fanguine Agni (d); ella pure non resti ornata di somiglianzi prerogative, e non fia, e Bella per-lo splendore, ed Erudita per la sapienza, e Casta per la mondezza, come nii li apprestano appunto i terminie come potete voi prender lingua dal dolciffimo San Bernardo . Deces Sconfam Domini effe Pulchram , Eruditum , C Cafiam (e); E qui voi avete per la via recifa, e fenza mettere piede in fallo, tutto l'apparato del mio

<sup>(</sup> a ) B. Raym. a Capua in Vita B. Agnetis kujur ..

<sup>(</sup>b) Apoc. 21. 23. (c) Ibid. 21. 27.

<sup>(</sup> t ) D. Bern. Serm. 33. in Cant.

ftorfo . Agnefa ella è Spofa a Dio, e a Dio fotto le fembianze di Agnello : e perche fotto le sembianze di Agnello, in Dio mifferiolamente fi offervano Bellezza di lucerna, Erudizione di libro, Mondezza di stola, ella ad imparentarfi, e legarfi con lui, ha da riconoscersi per noi fregiata di Ballezza, di Erudizione, di Caffità, e così Spola dell' Agnello, e per quelto Agnefa: Arnes ania Sponfa Agni. Decet Sponfant Domini effe Pulebram, Eru-

ditam . O Caftam . La Beltà, che è una certa vaghezza pertinente all'occhio, e inducente di sè medefima defiderio di contemplarla è un privilegio della Natura, fparso fopra di tante cose, di cui va questa macchina mondiale aderna. Belle fono le occhiute piume del superbo eretto Pavone; bello il ridente odorofo Prato: e bello il fegno-arcato di più co lori, che pompolo, e trasparente si distende in tempo di pioggia fra l' aere denfo, riscontro al Sole. Le grazio però degli occhi, dolci , e fereni; il bel millo colore, ed i lineamenti, e la temperatura foave del volto umano; e la composizione, la leggiadria, il grato movimento, e l'atto dicevole della persona, il più bello son degli oggetti visibili', e un de'più degni , e vaghi lavori, che fieno ufciti dalle mani del Fabbro eterno. Ah fe non fuffe, che cotefto vifo poc' anni gutstano, e che nel breve corso di vostra vita, se resta da poter dire , siori la guancia, e al suo tempo migliore colei fu bella, questo sia il di più, che se n'abbia in avanzo: Decor vultus deperiit (a), per un tal dono, mileri Mortali, mi allegrerei, e guarderei con qualche compitimento la leggerezza, e vanirà femminile, la quele (dir lasciaretemi quant'occorre) la quale, quando pur anche Natura non ne sia stara con lei costese, consuma il tempo, e sanca i cristalli, per lo studio, che vi tien di fariene acquillo; e con la grazia delle ornature, e ecs missure false, e sucate, mendicando và eleganza, e bellezza.

Mi dispenserere dal ricercare, se infra le tante qualità, che rendevano Agnesa degna di Amore, vi sosse ancor quelta, S'ella vi fu, come vogliono , che vi fosse ; se discese a rischiarare il terreno di lei carcere quello raggio del fommo Sole, ciò unicamente egli avrà feguito, perchè da questa rara fattura, prendessero gli nomini a innamorarsi della Beltà incommutabile del Facitore; che mostrar volle quaggiù quanto lassù far potea, e che se tanto-stampò di brio nella creta di questa carne , il fece perchè il pensiero da queste ombratili, superficiali, e di bassa lega, si ergesse ad argomentar le bellezze eterne , in quella guifa: che argomentavanti la preziofità, e la grandezza del fantuario dal velo fecondo l' Elodo, composto di giacinto, di porpora, di cocco, e biffo, che il ricopriva (b).

Per altro, a posta fatta, mostro difarne-Agnela poco governo, non quefivis muliebrem cultum (c), e quando che rigata il volto di calde lagrime , ed estennara per penirenza, sottraeva-si senza intermissione dagli occhi il fonno, e quando deposta ogni morbidezza dava al travagliato fianco fulla ignuda terra inclamente ripolo : e quando incifa la chioma, ed in gonna lugubre, quafi Virgo accineta fucco (d), come quella negletta , e incolta fanciulla appresso Joele, vestì l'abito delle Suore dette del Sacco, avvilità forse de più piacere, giusta il consiglio da allegarsi quì di Pierro. Blessense, in sì ruvidi guernimenti al fuo Spofo; di quel che fosses, se gli apparisce, inghirlandata le trecce, e in fogge di lu'-fo., e di molezza, e in vesti a trappunto di fete, e d'oro, Tanto eris acceptior Sponfo tue Chrifto ; quanto fueris in vefte vilior, O in cultu corporis ab. jellier ( e ). Blandifcala non per tanto.

<sup>(&#</sup>x27;a ) Jacob 1. ( b ) Exed. 26:

<sup>(</sup> d ) Toel. 8., ( c ) Eftb. 2. 13.

<sup>(</sup> e ) Pert. Bleffenf. Epift. 15 ..

il pago (no Spofo, e inamoratamente le dica, Amica mia, ru (e' bella, tu (e' bella, Amica mia); e (smbří fat le rehběm arturium flella, è fat le tenebre rofa, e cedro, e fono le tue choime d'oro finifimo, e gli occhi tuoi di pura colomba, e le tue guante come i tubini di mel granato [paccato a mezzo, ch' ei parla in fuo lin. guaggio elevato, e d' alto di chiome, guaggio elevato, e d' alto di chiome, di fini foni e di golombe di di chiome, e di rofe, e di color, e de di rofe, e de di rofe, e di color in che di rofe in cedi rofe parla di color in che di rofe, e di color in che di rofe, e di color in che di rofe, e di rofe, e di color in che primarte.

Quant' io sò dirvi, e animatvi, è ch' ella fa gala di que' foli, foli colorì, di cui modestia le asperse il volto: Pulchritudo anima , bonus pudor (a), Clemente Alessandrino, que vullus color nitidior vifus eft . Ech'ella è bella di una tale bellezza soprannaturale, e di spirito, in paragon della quale la bellezza umana, è come a confronto dell' ore il rame alchimiato, che ha il colore simile ad esso, e non il valore, a non dire come l'arfenico . e l'orpimento, fimili pure all'oro, ma veleni corrofivi , e infanabili , e ful fare dell' interdetto fatale pomo, pulchrum oculis , afpelluque delectabile (b) , Ella (a recar le molte parole in una) ella è bella precifamente in fenfo delle liturgiche avvertite preci, che rappresentano a Dio per dolcezza, ed in placazione la bellezza efimia della Santitade di Agnesa ; Deus speciosam tuam Sponfum Agnetem , Sanctitate pracipua florere fecifi (c).

Bellerza di 'fantità', o fia bellerza dell' Anima, parte la migliore dell' uomo, e folgore vivo di Dio, decer Anima fi Dens (d), dove fegnatamente parla de' giuffi, pigka il Savio l'espediente di affomigliare alla bellezza del gran Pianeta, la più bella cosa, per verità, che dopo l'uomo, abbia fatto, e

Iddie . Omnia opera corum velut Sol (e) ; Il Sole la cui beltade è beltade appunro da Spolo: In Sol: pofuit sabernaculum fuum ; & ipfe tanguam fponfut procedens de salamo suo (f), per triforme riguardo è bello , come vuol San Cirillo di Gerosolima, perchè cospicuo, perchè di sè comunicativo, e perche non sì rofto apparve, ed apparve tutto; tamquam Sponfus; O pulcher, quia conspicuus, O influens omnibus, fimul ut orisur (g), le quali cole tutte, eminentemente fostiene il divino Agnello, come lucerna; ralmente che, o affomigli Agnesa, come giusta il Sole, lumiera del Mondo, o come Spola affomigli lui, lumiera del Cielo, fecondo la stretta mia prima, e invariata polizion di argomento, sempre. farà, che la di lei bellezza, e pubblicamente fi manifesti, e venga ad altri partecipata, e tutto ciò fucceda velocemente. Sponfa, O pulchra quia conspicua, & influens omnibus, fimul mt oritar .

E' palese la di lei bellezza; e quaflo palefarti di effa , al tutto è baftante, per costituirnele tale , perche comunque sia vero, che quella cosa diciam noi bella, cui le parti ben corrispondono; e che siccome la grazia, che è ne' corpi rifulta dalla concordia, delle linee, e di più colori, così la grazia, che è negli animi, dalla confonanza, del collocamento, e della co rifpondenza delle virtù; tuttavolta ficcome il bello del corpo, perchè fia veduto vuol la luce estrinseca su la sua superficie, e il giudizio dell' occhio altrui ; coal il bello dello spirito, perche fia intelo, non fi ha egli a prendere a modo affoluto, ma per rela-zione, ed ordine all' intelletto, che bello il gindica; e di fitto la bellezza, che è in Dio non è altro, che la persezione della di lui bontà, in quanto che conotciura dall' intelletto, e

<sup>(</sup> a ) Clem. Alexand. Padas. z. ( b ) Gen. z.

<sup>(</sup>d) D. Aig. in Jo. Hom. 32. (e) Eccl. 17. 16. (f) Pfal. 18. 6.

<sup>(</sup>B) Cyrill. Hier. Cathec.

dalla volontade amaza per rapimento; artalchè, di certo in Dio fi dica, tutto quel, che è bello egli è busono, e tutto quel, che è bello egli è busono, e tutto quel, che è busono egli è bulle, ma per differenza grande, che fecono di paffa ra l'una, e l'altra formalità ; il busono è tale, ancorchè non vi fia intelletteo, che lo conoloca, e il bello è tale, per ragione folamente che, e giudica bendiene diffunde della conoloca, e il conoloc

Questo splendido conoscimento della venuftà fpirituale di Agnesa ; Vis cognoscitiva, dijudicant illam effe pulebram, per cui, fin da quando ella teslificò con ispontanea elezione la promessa fede di Sposa a Cristo, dal Vescovo allor di Arezzo, per veneranda canizle, e accorterza grave, in fegreto di mente, e in via di prono-Rico, equiparata fu all' altra Agnesa, gloria de' Quiriti ; e Santa vaticinata , non è gran fatro , che dipoi passalle a grido di Popolo, ende fose ella a turti cospicua, conspicua omnibus; mentre quella è naturale proprietà, e forza della Virtù, far vedere sua buona plega; e quando quinci chiara apparifca, astrarre gli Uomini allo flupore, e alla riverenza di fe medesima . Il bene, non v'ha dubbio, fi deve fare, perchè egli è bene ; che quello è il folo fine dell' opere umane; ma qualunque fiafi l' umiltà de' Santi, per cui nemici di quel sì fatto appetito di gloria, e lode, che fa molte cole oprare fenza profitto, nascondono fe ftelfi agli occhi del Mondo, il nascondimento loro è poi simile a quel del fuoco, che alla perfine risplender vuole, e farsi fare luogo da tutti : profellus tous manifestus sit omnibus , (b) cosl a Timoteo: Numquid potest bomo abscondere ignem in finu sue (c) così ne' Proverbj .

Dolgale dunque forte, e affat più, che non ella dimostra della buona universale opinione, ha da vedersi ognor riverità da tutta gente : e in nome della pubblica utilità, ricercata a ognipoco da' Popoli, in istituzione, e per reggimento de' Monafteri, poco meno, che con quelle steffe fervide istanze, con cut l' età antiche si riauguravano, che venisse l' Aguello Dominatore ; e che passasse dalla pietra del Deserro, al Monte della Figlia di Sion. Chi la vuole estratta dalle fatiche, per lo inferto, per la innestatura, altrove da farfi di nuove piante ; chi ne deplora, e risente la lontananza, non offante , ch'ivi oltre ello trovifi , nè vi fian frapposti a diryela il mare e l' Alpi ; chi ricercandola di quel non so che di affetto, che diede Na-tura a tutti, verso il suo proprio caro Paese, dalle Terre estranie richiamala alla coltura de' Famigliarl, e al rivedimento de' patrii fochi . Gl' Inftiturori medefimi de' facri Ordini; e i Santi, che tutto vezzono, emularone di vestirla con le lor lane, e di preporla alle loro Vergini; e in effetto. a quelle tre Navi, robufte, eccelse, ben corredate , che per intellettuale rappresentamento le fi mostrarono, in modo di correre per gli altri flutti di questo infido Mondo incostante , su cui tutti hanno a veleggiare : giacchè i nostri giorni, secondo Giobbe, vanno, e passano come Navi; Dies mei pertransferunt quasi Naver . (d) tre distinti presiedevano Guidatori , i più pratichi dell'umana navigazione, Ago-ftino, Francesco, e Domenico, e sebbene a quest' ultimo, che ora da mano col Nocchiero supremo , che sta alla Nave universale di Santa Chiesa, e che meritatamente devenne a canonizzarla, 10000 di prestarle felice imbarco, non restarono però gli altri-che animosi pure il Mare solcavano d'invitarla a sciorre dal lido , e di efibirle la salita delle lor Prore; che

<sup>(</sup> a ) D. Thoma lell. 5. in cap. de div. Num.

<sup>(</sup> b ) 2. Tim. 4. ( c ) Proverb. 6, 27.

<sup>(</sup>d) I.b 9. 26.

non mai pur de' remi fi flancano, non mai s' arenano, non mai ne' l'irari incagliano, e nelle fecche.

lo fo con rutri i miei convenevoli : e con San Domenico mi rallegro , e nello flesso rempo gli porgo lode, perchè tosto che l' ebbe in figlia, la volesse posta al comando, e delle Prefetture Monastiche incaricata; mentre che con ciò tengo in pugno, che verfetti, e le cure volgari, che sterperà quelle imperfezioni, che quale inespugnabile ria gramigna facilmente si fpandono per lungo ogui prato : e che ammaestrerà a buon costume, e a virtuosa disciplina le sacre Vergini a lei commelle, che è quanto a dire, che eomunicherà la bellezza del proprio fpirito, e la influirà a tutti : Influens

omnibus. Dico a tutti, omnibus, perche viccome il Sole infonde i possenti suoi raggi non tanto nelle cose gentili, e nobili quanto nelle più vili, e nelle più profonde, e racchiuse dentro la terra , che impura comunque siasi . cangia in gemme, ed in minerali, ella posta in luce delle genti, e in vista d' ognuno, ella si adopra; per convertire anche l'anime più perdute, con quella maggior gloria, e con quel più di festa, con cui nel Cielo si fa allegrezza su di un bruttato prima di vizi, che ridotto si è a penitenza, a confronto, e di fopta ancora a novantanove giusti già dichiarati, di ripulita, e tessa coscienza. Per mille casi bafterà quello di certo ricco uomo, di lei benemerito ( di poco bememerito, che poco era il defiderio. e poco il bilogno, onde la di lei vita, e quella delle altre fi confervaffe ) ma difordinato per lo amore delle ricchezze, spogliato d'ogni dono di gragia, e accumulato fol dell'ira di Dio, e vivo ritratto di quel Crifaurio, che San Gregorio Papa domando; Virum aliquibus idoneum, sed tantum plenum vitiis, quantum rebut, & superbia tu-

midum, & carnis fue voluptatibus fubditum (a) . Coffui , che ben rrenta volte ( Iddio abbia a tutti misericordia ) bene trenta volte avea visto il Sole far dell' anno l' intero corso, senza che mai fottoposti avesse alla giurisdizione de' Sacramenri gl' intereffi della coscienza, e che omai ( per parlare con Geremia ) fatto avea correccia della caligine denigrata eft super carbones facies ejus (b), sul primo in-tuonargli, ch' ella gli sece col sue buon modo, e cogli occhi di dolore bagnati, e molli, l'ombre eterne, e le fiamme desolatrici , per illustrazione di mente da sè vedute, e a lui preparate, eattizzate : Vade, vade : oftende te facerdoti (c); fta su milero . che già alla radice stride la scure : già esce dal fatal arco l'ultimo strale: mise ben cervello a partito, e dalla preva-ricazione ritorno al cuore, e per compunzione di cuore ritornò a Dio; ed oh felice, e riabellito, e adorno così, che distrutto l'uomo del peccato, e pietosamente, poco stante, chiusi i suoi giorni, fu da lei Ressa scorto salire sicuramente agli eterni gaudi .

Ma della prestezza di questo solo fpecifico fatto , non è il punto mio di far caso : bensì della generale preflezza, e felicità, che in tutte l'opere si ha di Agnesa, insino a tanto di notarfi la di lei bellezza anche in ciò immitante quella del Sole. Simul ut oritur. Sia pur vero che facendosi le cofe adagio, meglio fi facciano, e che di repente nell'uno addivenga ottimo, e che graduaramenre, e di passo in passo si arrivi al sommo: Cum essem parvulus , loquebar us parvulus , fapicbam ut parvulus, cogitabam ut parvulus (d) era io una volta ancor giovane, e non intera aveva la cognizione, e il giudizio perfetto; quando autem full-m fum vir, evacuavi, que erant parvuli; tutto è vero, ma si potrebbe anche dir, che il faggio molti tempi in breve confuma; e che le opere ftentate, non rifolute, non tirate con

a ) D. Greg. Hom. in Matth. 25. ( b ) 2. Thren, 4. (e) Matth. 8. (d) 1. Cor. 12.

209

Servore riescomo peggiori , e che alle volte la troppa ponderazione, e il troppo ritardo (on cos) mala cosa, come al precipizio, e la trascuraggine. Il Sole è per quello vago, perchè ne' primieri (pazi egli è tutto fuori . Tosus, O flatim ; e perche appena ful bel mattino spunta da Oriente un raggio di Ini, e già alle alte cime de' Monti dell'avverso Orizonte, per vie lunghe giunto si vede. Chi considera le primizie, che offerite furono dalla Spola a Dio, ed all' Agnello : Primitie Deo, & Agno, (a) non può fare ch'egli non dica, o non deroga il corre de' frutti nel primo mettere della pianta, e fono belle certe trafgefsioni delle leggi della Natura. Non conosceva ella ancor col riso la cara Madre luungatrice, e già invogliata tila era a Viriti, e già volgea la lingua, e inodavala, e articolava, e pronunciava a mente le lodi a Dio . Pervenuta poscia a' giorni fioriti, ed impube quali, e a tre luftri non aggiungendo, età, che fervida di defideri, e ardente di voglie, ha bisogno d' esset instrutta, quelle cose per lei facevanfi , che all' onoranda vecchierza spettano, vecchiezza negli affari sperimentata, e di ottimi configli piena. Quindi le Pontificie dispensazioni la deputarono così per tempo alla sopraintendenza, e condotta altrui; e ceine donna d' alto configlio , matura , e grave è fatta specchio, e norma delle altre; e si dice di lei , che ha precorfi gli anni, e che veramente con fi comprende, come giovane, fola, ed imbelle, bastar potesse ad opre cotante ; e come fatto avesse in sì piccol tempo, ciò che lunga età non porrà in obblio. Bellezza mirabile, e intempesliva; e sebbene intempestiva, ed acerba per ragion di tempo, già flagionata a ragione di virtù: simul ut oritar. A che però far conte le maraviglie e le approvazioni degli Uomini, fe la cosa parla da per se stessa, e la di

lei spirituale bellezza è lodata dalle

compiacenze del Divino fuo Spofo, con locuzioni formali , foprannaturali , ed infuse, con cui per la sua Bella, e per sua Amica la si dichiara ? Ecce tu pulchra es, Amica mea (b); lebbene anzi ella le lodi tutte per sè non prenda, e rifonda in lui , e quantunque fieno le di lui bellezze, ffruggimento, disfacimento, e specchio a quelle di lei : Ecce tu pulcher es , dilette mi (e). Era la lieta felice notte, in cui assuente di delizie, bella come la Luna, giuliva come l' Aurora , eletta come il Sole , ed insieme insieme terribile come un Campo armato fuor delle Tende . Maria Vergine fu Affunta in Cielo; e in effa Agnesa fu renduta degna di veder il Sole, che luce abita inaccessibile ; di ricevere dalla Madre Gesù Bambino , Gesù di bella Madre, Figliuol più bello: Parvulus Filius datus eft illi (d). Io fento tutto brillarmi il cuore ; ma deh Signore aprite le labbra mie , ad annunziar vostre fante lodi ; e fate , che mi fo!levi, e che parli qual nuovo Nestal : dans eloquia pulchrisudinis ( e ); acciocche per me non discapiri l'argomento, che lingua imperita non sà ridire , e che intelletto milurar non può ; e acciocchè il Figliuolo di Dio, non rimanga nelle mani, come rimane ( non sò come dirmi ) come rimane tenero giglio nelle mani callose di Pastor ruvido . Di beari ardori accela, e infuocata, in modo avvenente riceve ella , e si reca al petto , con tutta l' attenzione , e la discrezione il pegno dolciffino, e su la vaga fronte pende, e lo guarda. Dio mio caro , nel quale deliano i Serafini di riguardare ; Dio mio bellezza del Mondo, voi fabbricato avete l' Aurora, e il Sole, la State, e la Primavera; Dio mio, bellezza mia, può egli effer vero, ch' io v' abbia nelle mie mani, e che a quattr'occhi noi ci troviamo ? Ecce tu pulcher es , dilette mi; ed egli, che a lei apre benigno riso, e che volge in dolci giri

<sup>(</sup>a) Apoc. 4. 4. (b) Cant. 1. (c) Ibidem . (d) Ex Ifai. 9. 6. (e) Gent. 3.

Tomo V.

verso lei liete pupille, con sessevoli, e soavi, e larghi abbracciamenti (per mio figurarmi) teneramente le si gerta al collo, ed alli omeri. Ecce 111

pulchra es , Amica mea .

Ma le parole di Dio fatte all' Anima, e dell' Anima rimesse a Dio, meglio che dove trattafi di blandizie . e della bellezza, fanno mirabil fenfo, ed effetto, e la consolano, e la letificane, dove ch' ella da lui riceve il lume del Sol della intelligenza, e a lui del profitto proprio tende ragione, perchè specificamente la precedenza, sopra d'ogni qualunque parola , va data a quella, che impiegata viene. per fenrenza dell' Ecclefiattico (a) all'orecchi di chi è studioso della scienza somma di Dio: primum verbum diligenti scientiam . Così dalla Lucerna passati al libro, e dalla Bellezza all' Erudizione, procederemo in confeguenza di più rilievo, e con quello buon punto all' altra qualità della facra Spofa , e ricercheremo, fe quella, che vidimo bella Pulchram, ci venga fatto di riconoscere eziandio erudita : Pulchram . Eruditam Sapientia Speciosior eft Sole. O loci comparata invenitur proprio (6) .

Due erudizioni, o sia due maniere Divine da erudir lo spirito, con ispezialità fignificate fon nelle facre Carte. Una foave, sedata, e di nessuna moleflia, e pena; e un' altra difficile, travagliosa, e di duro, ed aspro cimento . Simile la prima alla Pesca , che si sa dallo slar sulla riva erbosa, o fedendo in alga d'intralciato fcabro inospito scoglio, indarno roso dalle tempeste, in ampia veduta, e amena del mare, per la quale a man falva, e a scuoter sol, che si faccia di canna tremula, e di fil pendente, tendonsi del ziole inficie a' creduli Pefci. Simile l'altra all' uso delle Reti tessute a maglia, e degli altri vili pescarecci arresi, da' fianchi della barca, che in Mar s'ingolfa, gittati all'acque, dove la fatica è molto nojofa, e dove peti-

coli non vi mancano di commozione d'acque e di turbini , e fcontramenti futiofi di nuvoli , e flordimenti , e abbagliamenti di lampi e tuoni . Laqueus . Olea Profeta , lagueus facti eftis, & rete expanjum, O ego erudior (c). Così ( non entrando in nuovi gerghi. ed allegorie ) così il Libro dell' Agnello è un Libro, in cui si contengone per due aspetti le erudizioni della sapienza. Per uno spiegasi tutto quello. che ad allegrezza compone il cuore; per l'altro si han delle tetre immagini, che spaventano, e che conturba-no. A un riguardo è libero di vita, a un altro tiguardo è libero di morte, liber Vite, & liber Mortis (d); e in tutte e due le maniere il bifronte libro è libro della fapienza, ed erudifce a salute eterna : Beatus qui custodis

verba prophetia libri bujus (e).

A camminar dunque col dovuto ordine: Iddio erudifce l' Anima in primo luogo, a piana voce e benignamente, ed erudifcela : ( farò il mio conto ) le ricchezze dimostrandole della sua gloria, e i Tesori, e i rari segreti della sua immarceffibile eredità . Deus det vobis (l' Appostolo agli Esesi ) Deus des vobis spiritum sapientie, & revelationis, ut sciatis que sunt divitie glorie bareditatis ejus (f). Quelle ricchezze poi della di lui gloria confistono ne' visibili monimenti delle divine operazioni esteriori; e questi segreti, ed arcani occulti della di lui eredità immarcessibile nella manisestazione, e contemplazione degl' intrinfeci misterj, e attribuiti dell' Altissima Divinità. Divitia gloria bareditatis, di Gloria, quando vita Jesu manifestatur in carne nostra mortali (g) ; di Eredità , quando laquinter sapientiam in mysterium, quam tradestinavit Deus ante secula (b); come lo stesso Appostolo spiega a' Corinti .

Quando manifestatur in carne nostra mortali . All' Umanità , alla Passione di Cristo divota Agnesa , che non seppe, che non apprese? Ella con faccia impal-

<sup>(</sup>a) Eccl. 32. (b) Sap. 7. (c) Ofer 5. (d) De l'Haye in Apor. (e) Apor. 22. (f) Epb. 1. (g) 2. Cerimb. 4. (b) 1. Cormb. 4.

palfidita, e a cuer palpitante, afforta in Dio, e rapita in ispirito, elevata con la mente, e con la perfona, stringer si vede in pubblico, e baciare i piedi all' altamente eretto nel facro Tempio fimulacro afflitto del Crocifisso, propiziazion de' peccati nostri, e in quelle aperte braccia gittarfi, in cui ella fi fida . Ella deplorando, che il Sepolcro di Crifto fosse ( ed ahi, che vi è ancora! ) in mano de' Cani; e spasimatamente alpirando a' luoghi , e a' lacri avanzi di Palestina, è fatta degna per mano Angelica di grumetto di terra tolta dalle cime lugubri del Calvario, e del preziolo Sangue del Redentore inzuppa-

ta, ed intrifa. Quando loquimur fapientiam in my. flereum . Ella fimilmente per conto dell' Altiffisna Divinità , con la parte migliore di lei, che intende, e conofce, e in rimerito di quell' umile proprio fenfo, per cui le cofe, che a'Sapienti si ascondorto, a' piccioli si rivelano, dove non fi effende, dove non arriva! Apprende ella nell' intelletto per mezzo de' fensi ; e tre minute, e ben rare pietre, miracolosamente a lei pervenute, e nello stesso candido grem-biale povero, con la possibile decenza accolte : che Agostino buon Lapidario, in quella guifa, che appellò le gemme del Razionale di Aronne, appellate avrebbe pietre di dimostrazione , e di verità : Lapides demonstrationis, & veritatis ( a ), le Tre Perfone Eterne a lei fimboileggiano, ed in nome ella le riceve non fol di Criflo, fondamento di Santa Chiefa: Petra autem erat Chriftus (b); ma perchè tre , le prende , e riceve in nome , e confession del Sacro Ternario: O6 & feires donum Dei ! (c) Oh ie s'intendesfero l'arcane cose, e che lecito non è agli Uomini di penetrare ! No, non è lecito, e il libro dell' Agnello da nessuno è aperto, se non da lui. Ne-

mo poterat aperire librum (d); e pet vero Agnela conosce al di sopra delle altre menti, e per quanto quaggiù si può, comprende quella Divinità, che a noi altri della turba non si dà di comprendere; e che è una tale Divinità, per l'Areopagita, maggiore della Divinità : Divinitas major Divinirate, in quanto ch'e Divinità, che in Dio si nasconde ; la quale latebrosa Divinità recondita in lui, e palefe talvolta a chi ei vuole, e maggiore di quella Divinità, che regolarmente, e per via ordinaria della nostra mente riluce: Divinitat major Divinitate (e) . Ah noi non ne abbiamo il grande segreto; noi farem paghi di stare addietro colla povera Cananea, che attende al lino, e che trà lo stame; e in guisa si contenterento d'effere di que' cagnuolini, che stanno a' minuzzoli, e a' tritoli, che cadon giù della tavola del Signor Ioro. Più di così non dico a quello propolito ; e conchiudo folo, che in quelta felice Anima, a gran modo erudita , avverata si vede la promissione, fatta dal Signore presfo Ifaia, di rivelar cioè in confidenza gli arcani, e i segreti che riservati tiene, ed intrinsechi ne suoi Tesori; Ego dabo tibi Thefauros absconditos. G arcana fecretorum (f).

Con tutto quello però, che sì in alto trascende, non è ella tanto erudi-ta, che a Dio non piaccia erudirla er altra guifa, e al baffo traendola. Egli per profitto del nostro (pirito, e a nostro rude modo intendevole, fa due mistieri, sa da Vasajo, e sa da Scultore. Ora nella creta mette egli mano, e la conglutina, e la impasta al perno, e mollemente fabbrica floviglie, ed urne; e invitò così Geremia ad erudirli nella Officina: Surge. O descende in domum figuli , O ibi audies verba mea (g); e consesso Geremia di averlo veduto in sì fatto impiego, e sbracciato, e intento a girar

<sup>(</sup>a) D. Aug. rom. 2. pag. 232. (b) 1. Corimb. 20. c ) Joan. cap. 4. v. 10. (d) Apocal. 5.

<sup>(</sup> e ) D. Dion. de Div. Nom. cap. 2.

<sup>(</sup>f) Ifaia 45. (g) Hierem. 18.

le ruote: & descendi in domum figuli, & ecce ipfe faciebat opus Super votam (a.). Ora prende impolito marmo, e la mano all'intelletto ubbidendo, in esso singe il proprio pensiero, e a duri colpi lo scaglia, e impiaga, e lo sa illustre segno de' suoi scalpelli; e l'erudito Scultore così rapprefenta, nel Paralipomenon riferito: Visum eruditum, qui noverit operari in Auro, & Argento, & Ferro; & qui sciat sculpere calaturas (b). Viene a dir questo, se nol sappiamo, che talvolta l' Anima è in tranquillo, morbido stato, e bei lumi gode, e in divina dolcezza suoi giorni mena. Beatus homo, quem tu erudieris , Domine , G de lege tua docueris eum (c); e tale altra fiata impara a patire, e nel colmo de' malt giunta , nojoli penliert foffre, e acute punte : Ceffigafti me, G eruditus sum (d); e in qualfivoglia di questi due modi; e forse più che col primo , col fecondo , arriva a' più alti gradi della Dottrina, e del-

la falutifera erudizione. Dove sono quelle parole giulive tanto: Calix meus inebrians quam preclarus est! (e) Non più, no, non più alla Spofa dirà lo Spofo d'inebriarla a vasto piacere , e di volerle dare ad affaggio in figurate coppe nevole, e in lucide giare il Vin generoso delle sue Vigne, e il prelibato spremuto sugo di montane fraghe, o de suoi granati. Dabo tibi poculem ex Vino , & mustum melorum granatorum nieuzum (f) . Ma verrà un Angiolo Paraninfo, quell' Angiolo, che già più frate reficiò Agnesa col Pan del Cielo, pieno di qualunque dilettamento ; e ch'è quanto il Calice salutare : verrà , e diverso ahi quanto da quel di prima; mentre non una, ma nove volte porgerà a lei spiacevole Calice di travagli di mente pieno, e di angustie, e affanni di cuore : ed ella, che si prende ripoto all' ombra d'imbrunita pallida O'iva: Oliva, di cui facciamo urnate le Tem-

Orazione in onore

pia alla fanta Pace , dolcomente mirando il Cielo, piglierà con man non ischiva l'aspra, brusca, l'amara pozione, e se la gusterà sorso a sorso : Si bona suscepimus de manu Dei , quare & mala non suscipiamus (g).

Da qui dopo che ha sentiti nell' interna parre i mali gravissimi, ne susfiegue, che de' medelimi efferiorntente ella porti il peso, e nella frale vira per morbi oppressa, ed a' rimedi refa incurabile , e nell' onor da oltraggi offuscato, e. svillaneggiato, e derilo. Se n' ando prima pelle penitenze l'abituale di lei falute; e deftituti, e logorati gli spiriti, smarrì ogni vigore, per modo di non potere a' prescritti reggere dell' Instituto, senza. coflo d'altri prodigi, come fu fingo. larmente allor quando, obbligata per obbedienza a rallentamento de' fuoi digiuni, e a cibarfi delle vivande, che per regola eran vietate, con virtù incognita le tramutò in follanze d'altra natura, apparendo a un tratto il fumante cibo, non più regalata, e condita porzion di carne, ma riftoro vile di frugal Pesce.

Per la qual cosa non è da fare le maraviglie, fe in ricovero di salure, e a renersi in vita ( quantunque il suo Corpo efibifce ella Offia vivente fanta, e a Dio piacente.) a' Bagni di Chianciano fu configliata. Ha ben egli a recare supore, ch'egra malcurata, dallo stagno escisse per niente risarcita, e. ridotta anzi a peggior partito; e che folo le dilattate onde rimanesse. ro con la virtù di conferire salute altrui, come fino al dì d'oggi fi hanno. esperienze, e testimonianze; di maniera che, o ella può dire ciò che sull' acque di Gerico già falmastre, paludofe , impigrire , poi falubri , correnti , e limpide il valor del Profeta Elifeo: Ecce Janavi aquas, & non erit in eis ultra mors, neque flerilitas; & fanata. funt aque ufque in diem banc (b). O noi di lei potremo ridire, quel che Ago-

<sup>(</sup> a ( Ibidem . ( b ) 2. Paral. 7. ( d ) Hierem. 32. ( e ) Pfalm. 22. ( c ) Pfal. 931. (, f ), Cant. . 8. ( g ) Job 2. to. ( h ) 4. R.g. 2.

Agostino del Salvatore sceso a lavarsi in riva al Giordano : Salvator in aquis, non ut fibi munditiem acquireret , fed ut mobis fluenta mundares (a); non per acquistar mondezza a sè stesso, ma per rendere a noi falutifero il difusato fanto Lavacro : Agnes in agais, non ut fibi munditiem acquireret ; tuffata in bagno non per riave: si da' suoi malori , fed ut nobis ficenta mundaret; ma per conferire posfanza all' Acque da fanar tutti altri che lei .

Affai però più di questo mi rende attonito, che nell'onor di vantaggio pregiudicata ( ah Signore, troppo dura mercede alla di lei pazienza, e alla di lei Fede ) incorfa ch' ella è non lungi da picciol Lago in giovinastri discoli, e adimentosi, e di molta come febbre frenezici, che a dito moitratala la ingiuriarono con tali facidi sconci dileggi ( non so come non fi aprisse la terra , e non gl' ingojasse ) che di soverchio sariano stati per una Bersabea, che va al Bagno, assai, dissi, mi rende attonito, che armata di pazienza, e più placida ancor di quel Lago, che in sè raccolto, e ricco di fue onde, tranquillo giace, niente ella si piglia a scorno, e rimuneri anzi le lor contumelie con ciò, che in anpresso fa appressar loro per rintuzzar la fame, e la sete, e per cui domaia restò pur anche la lor rabbia vile. Ah ch'ella è a sue spese erudita., e ben apprende dagl' infortunj vera sapienza:

Correctio trebuit sapientiam (b) . E la apprende, ed ha piacere d'apprenderla: e ben fe fa, che afpirò di farne della medesima pieno acquisto, fin da quando ( non daremo addierro nò nel discorso ) fin da quando apparitole Gesù Bambino, con sottile avvedimento, con garbo, con leggiadria slacció pian piano, carpì, trafugò, rubò · la Crocetta , che dal collo alabastrino discendevagli in mezzo al petto, e ch' era tutto il di lei trastullo. Quella, che non ha oro che la paghi,

quella mi vale, avrà forse detto, per le filre di perle, e per que' monili , di cui ornata il Signore bramava la Figlia di Gerusalemme; e questa ha il segreto di farmi istruta di pazienza ... e d' ogni virtit : In Cruce Domini Noftri Jesu Christi , babeo quod ignorabam : revelatum eft quod occultabatur (c) . Ed è bello, che non si parla già più di testituzione: che al più al più a ragion di compenio , sopportando ella con coraggio travagli , e affronti , e. venendo con ciò nella fentenza di S. Ambrosio, secondo il quale, basta, che diamo a Dio, se non la stessa divina fua. Croce , almeno almeno una Croce per l'alrra, Croce per Croce ! Reddamus Christo Crucem pra Cruce (d) .

Oh ( e non direi mai di finirla , e trappafferer d'una cosa in l'altra ) on sì che arrivasi come la minuta congelata mirabil Manna, che di sì spelso piovette il Cielo sopra di lei, figura avesse, e imptonto di Croce. Quelt' almo liquore, cui non pareggia ne la rugiada d' Ermon, che discendeva sal mento venerabile bipartito, e sulle vefimenta facre di Aronne, ne la foave fragrante mirra che distillava dalle mani , e dalle dira della facra Spofa: manus men distillaverunt myrrbam, Or digiti mei pleni myrrba probatistima (e). divisava in lei le due guile, per cui divenne erudita Sposa; una dolce, ed era ella manna; una severa, e appariva ella Croce, ma Croce in apparenza , e manna in follanza , per constario di quella manna, che a' suoi Diletti esibifce il Mondo; mercè che quelle cofe, che dal Cielo vengono, hanno figura di Croce, e son manna; laddove queile, che dispensa, e offerisce il Mondo, banno figura di manna, e fon croci.

Nè questo è quel solo, che si collega nella manna, che vien dal Cielo; mentre, oltre che ella è fimbolo di erudizione, dice anche relazione 'all'a Castità, sì perchè il candor ne dava l'indizio, si perchè nei fordidi Padiglioni.

<sup>(</sup> a ) D. Aug. Ser. 36. de Temp. ( b ) Prov. 19.

<sup>(</sup> c ) D. Aug. Ser. de Invent. Crucis . ( d ) D. Amb. lib. 6, in Luc, cap. 4. Ge ) Cantic. S ..

21

glioni mai piovera, at perché fi chiamaya pane degli Angoliol fioliarze pure. Di fatto, anche Agnefa, che della manna fuflenne in sè e dono, e qualità, ed effigie e dignificato e dividata che fingila Bella, e in apprefio chianche fingila Bella, e in apprefio chianto perchè Cafla, per total rifcontro di cho, che vuole il prelodito Bernardo, intorno alla Spofi: Deces Sponfem Domini effe Pullerum, Furlitum, & Caflem. Pazienterete pochi momenti, e non vortete per gentilezza volta; e non vortete per gentilezza volta; e richio fina avanti; e a buon tecmine, abbia a troncare chio che refla;

e a tirare a terra il lavoro . Già quella è la via battuta, e niente si parla della Castità , in quanto è raffrenamento de i non diritti impeti della mente, e temperanza dai defideri non fani . Quelto vano ferore, che nacque d'ozio, e di terrena dilicatezza, e che di lufinghe è nutrito, e di furtivi piaceri, e di voluttà, è una fiera voglia, che rode, e pasce, e comunque la volgare meschina gente, e i pallidi Amanti Amore fel chiamino , non è che farica d'animo, e che flanchezza. Lungi lungi dal verginale di dei decoro tutto ciò, che non ispira mondezza e fede, che intatta, e intemerata ella passa gli amorosi impacci, ed inganni, e vive fchiva, e circospertiffima per conservare ognor verde il pregio di pudicizia , e per giammai offendere , fantiffima Onestà , le tue leggi . Segno evidente , oltre della manna, ne fono quei Balfami : Chrifti bo. mus odor (a), di flupendo sentire, e d' incognito indistinto fragrante odore , che dall'invoglio umano di lei trapelano : segno le tumidette incarnate rofe, che fioccan d'alto a ornar le mense, e gli ospizi de' divoti suoi Pellegrini : fegno i nevofi forgenti gigli , che in quella parte di terra, ov'ella piego supplice le ginocchia, sovenre germogliano : e fegno finalmente il conforzio d'Angioli, spiriti di mondezza, e di amore pieni, di cui ella tanto godeva, e sì di spesso participava: Signa bac, figna Virginitatio cius (b).

ejus (b). E di vero, vi volevano sì gentili e inusitate riconoscenze per comprova-re in veduta altrui quella Cassità, la quale è una virtù, che come a ciascuna persona sta bene, a coloro masfime fi richiede, che a Dio fonofi dedicati, e che non in fola essolei si fermava, ma che a promuovere si disondeva purità in altri , ed in parte ancora , dov'ella era flata bandita. Se voi quell' acque, de lacu miferia, & de luto facis (c), fe voi quell' acque, dice Ago-Aino, che riflagnano, e imputridifcono , volgerete per nuovo folco all' inaffiamento di prati, e d'orti, vedrete in breve purificato, per lo distendersi fu i fiori, e l'erbe, e per lo rompere fra faffi, e tronchi, ciò che vien da torbida fonte : Aquam fluentem in cloacam converte ad Hortum (d). E tanto si ebbe appunto da Agnesa, che il luogo della turpitudine, e del peccato, il foggiorno delle Donne obbrobriofe cangiò in falutevole riparo e fito, e in abitacolo di Donzelle sacrate a Dio : attalche valeffe egli dire , fra le vie tortuofe di questi Monti, e dentro queste ombrose verdeggianti siepi , dove si aggrappavano, e s'intrudevano proterve Capre, che di pampino in pampino le viti rodevano e malmenavano; di presente si ricoveravano Agnelle monde, e le velate Vergini, che da S. Cipriano chiamate sono, parte la più il-lustre della greggia di Cristo: Illustrior portio gregis Christi (e).

E voglio credere con che discepto degl' inverecondi Infernali fipiriti, i quali in quello luogo iftesto, per fra-floranta, che non tentatono / Figua-puro rostro, d'umplie uncinate, d'artigli faltani, chi sbuccati da caverno fusf, chi da greppi diroccari usciti, e dalle cadenti, e solitarie Torri, dove flavano isseme (premette ), Ci-

<sup>(</sup>a) 2. Cor. 2. (b) Deuter. 22. (c) Pful. 37. (d) D. Aug. in Pful. 31. (e) D. Cypr. de Virg.

wette fonnolenti , Guff rabbuffati , e curvi, e il nojofo Uccello, che la notte bubula, a torme fi spiccarono, e vennero a piombo, e rombando con larghe ruote, e battendo l' ali, gracchianti, e crocitanti aggiraronla, benchè senza nocumento, poichè ella più che da scudo , è disesa al petto dall' Innocenza; e poiche colei è, che or colla recita della fota regola di nostra Fede, o sia del Simbolo di Atanasio or con un folo fegno di Croce ; e col nome di Dio, fugavagli quanti erano, e dileguavagli , niente meno di quello che in un attimo, a dileguo mandinfi le rote del fumo, e i globi, che in alto girano; e dai poggi, e dalle Valli la densa nebbia, al sopraggiugner che faccia gagliardo vento , ftracciator delle nubi di vasta mole ; diffipentur , & fugiant a facie ejus : ficut deficit fumus deficiant (a).

E qui risvegliatevi alla memoria il bel colpo d' Acqua pendente ; che tanto fu per lei Teatro di gloria , quanto alla Vedovetta casta fu un di Betulia, vistosi cotà carponi, ed a capo chino, alla di lei comparfa , quell' Invalato, che indomito al parlar di un Toro, minacciolo in vista, e di rigide acute corna , mugghiava , e strabalzava, e infuriava qua e là col corfo. E qual fu colà in pubblico, veg-gente il popolo, tal' avvenne nelle chiuse mura del medesimo di lei Chiofiro, dove l'avversario nostro, il De-monio, che per sembianza di samelico Leone immane, mifurava, a inoltrata notte, con paffi lenti il Sacrato Ovile: Impastus ceu plena Leo per ovilia surbans ; Suades enim vefana fames (b), fu da lei cacciato con quello spirito, con cui la divina illibata Donna raffrontò nell' Apocaliffi, l' avvinchiato crudo dragone, a fegno, the può lasciarsi la division tra loro di gioria, per aver conculcato l' una femmina il Leone, e l' altra femmina il Dragone : conculcabis Leonem , & Draconem (c).

Ma Do. Veruntamen nolite gandere ; and fpiritus vobis subjiciuntur; gandete autem , qued nomina vestra scripta funt in Calis (d). E così è; che la gloria di Agnela , più che dal Tartareo Leone abbattuto , vien dal celefte Angelio abbracciato; cui per abbrae-ciare da degna fpofa lafsù nel Cielo, allai più si ricerca di grande, e d'Eroico per Castità . Castità così in generale, e tuttocchè di edificazione è lodevole, ma non basta; e ben si sa per voce del Redentore, che dieci sono le Vergini , e tutte fi dicon Vergini : e pure alle porte della Beatitudine non tutte sono flate ammesse; perche la lot cassità non fu di tutte quelle condizioni, che al divino sposalizio ricercansi. e che corrifpondono alla fomiglianza della cassità, che vanta l'Agnello. Sapete perchè sia selice, e beato chi lava la sua stola nel di lui sangue l' Perchè, come offerva S. Agoflino , l' Agnello divino, e il fangue di lui non e folo immacolato, ma tutto immacolato, ma sempre immacolato, che vuol dir caste ad ogni grado , e per ogni riguardo, e con ogni modo . Chriftus Agnus immeculatus, totus immaculatus. Semper immaculatus ( e ) .

L' amor dell' Agnello verso la Sposa egli è tutto immacolato, totas immaculatus; perchè l'ama di cuor puro . e con Fede non fittizia ; e perche I ama egli talmente, come se uon avesfe ad amare, se non che lei e foffe tutto, e solo di lei ; e quell' & . S. Paolo diffe , ch' era morto Crifto per lui , non facendo menzion degli altri: Dilexit me, & tradidit semes-ipsum pro me (f). Dell' istessa ma-mera deve la Sposa non avere intagliato il cuore d'altra effigie, che di quella di lui ; e certo è , che altrimenti facendo, il di lei amor non farebbe casto, a quel caratto, ch' esferlo deve; e il dichiara Agostino tante volte citato : Anima Deum amat ; Deum diligit ; fi aliud dilexerit , non erit castus amer ( g ). Alla giovane di

<sup>(</sup>a) Pf. 67. (b) Eneid. 9. v. 238. (c) Pf. 90. (d) Luca 10. 20. (e) D. Aug. 10m, 4. pag. 164. (f) Galat. 2, (g) D. Aug. 10m, 4. pag. 573.

Samaria, che attinfe l' acqua dal puro fonte che sagliva in eterna vita . attribul il Grifostomo lode grande, perche reliquit bydriam , & abiit (a); perchè lasciò ella il pozzo, e le logori funi alla carrucola appefe, e l'idra, o di legno, o di rame fosse, e quanto the aveva : confidera mulierem : cum verum fontem invenisset, contempsit alterum (b). Ma che diremo noi di Agnesina casta , che lasciò tutto per Iddio, e molto più; e che non amo, non dico le Cisterne de' vizi , a cut non mai ella fi è approffimata ; non dico le indifferenti cose, ma le medefime proprie Virtù ; mentre ( come avete intelo ) e lasciò digiuni , per obbedienza, e accettò per obbedienza le dignità, e mostrò in tutte le azioni fue, che non più penfava alle virrù istesse, di quel che all' amore del Dio, e del Signore delle Viriù : nel qual tolo amore , fecondo i Missici , la vera , e perfetta cassità di spirito fi ravvila . Tota , tota immaculata ; Che però potea prendere da S. Bernardo le proteste, e i reciprochi sensi della Sacra Spola, e i commenti fatti da lui : Dilectus meus mibi , & ego illi ; ille mili , & non alteri ; ego illi , & non alseri (c).

Per conto poi, ho fenito, dell'effere sempre casta , semper immaculata , non è da prendersi questo fempre femper nel comun fento, nel quale già per tutti parlò la legge, che dove intimati que' precetti , che fi appellano negativi, vuol effer per effi, obbligati fiamo , ufque ad diem fepulture in matrem emnium (d), e fempre, e per ogei fempre , femper , & ad femper . Per qualfivoglia circoflanza di luogo, e tempo, ella non poteva alcerto non effer rale ; ne però ferve , che per noi fi adducano a di lei gloria , e le fortire tal' or dal Chiostro, giusta la non vietata libertà di que' buoni tempi ; e le gite a Roma, e ad altrove, per le indulgenze, e le perdonanze, e il converfar di gente, e de' Popoli , con illibatezza sempre, e con fama di novella bianca colomba fuori dell' Arca. e per l'aperto Mondo spaziante a volo . Ad effer fempre immacolata , nel fenso, in cui fu l' Agnello , femper immaculatus, bisogna che portiamo la caflità, di là ancora di que' termini , che non fono in nostra giurisdizione; e che diciamo , che se non arrivò a offervar la legge nell' Eternità . come per entufialmo votò il Profera : cuftodiam legem tuam semper in seculum, & in feculum feculi (e); almeno . che ariche dopo morte profesto d' esser casta, e che siccome l'Agnello confervò candide le sue lane, e quando era flante, e quando era uccifo; così la purezza del di lei Spirito , e in vita rifplenda, e in virrù degli antecedenti meriti, dopo morte si ammiri ancora; femper immaculata.

E ben l' ammiriamo in que' gran portenti , e di balfami , e di manna : ex aromatibus myrrbe, O turris : (f) di cui scaturino i di lei sacri avanzi, e le offa beate; e in quel pudico fguardo, che dal Sepolcro, girò a Carlo Quarro, Monarca Augulio in arto di pregargli felicità, e in quell'altro fguardo piacevole intellettuale, con cui nell' ora delle divore sue Esequiali onoranze placò il Soldato, che chiufo nell' elmo, e full' elfa della fpada posta la mano, del nemico suo cercava vendetta; e nello sporgere (alzara, che fu altra volta la lapida sepolerale ) le fredde piante a pietofi baci di Caterina , Caterina da Siena , dissi , onor di quel fecolo, e ornamento di tutte l'età. Si , Corpus mortuum est , Spiritus vero vivit (g). Sì, togliete a morte tutte le parri di fue ragioni , e cogliete , e rattorcete mazzetti , e fiori, e gialli, e cilestri, e persi, e vermigli, e spicciolati; e date al di lei fepoleto gigli a man piene ..

Ma

<sup>(</sup>a) Joan. 4. (b) D. Joan. Chrysoft. bom. 33. in Joan.

<sup>(</sup>c) D. Bernard, Ser. 68. in Cant.

<sup>(</sup>d) Eccl. 40. (e) Pfal. 44. (f) Cani. 3. (g) Rom. 8.

Ma che ha che fare offerta, che Scolorasi, e che va male, se il Divino Spolo le sta esibendo la preparata eterna corona ! Veni Sponfa Christi , accipe coronam , quam tibi Dominus praparavis in aternum . Venga ella novella Ester , cinta di corona , e corteggiata , e in arto di avere , chi le forregga delle Vesti ondeggianti , e gemmate, e autate, e vergate a lifle l'ultimo lembo: Altera famularum fequa-batur Dominam, defluentia in bamum indumenta fuftentas (a); Che per niente meno è la umiliazione di Caterina, che i piè le bacia, ed a lei fusfiegue, tutto che compagna, e tuttoche dell' istesso abito, e per celeste fatta rivelazione , uguale a lei in meriti , e in gloria .

Io fon pur giunh, con debil lena al difato fine ele facico fino dire, e in quest' ultimo avrei bilogno di vinforzat la voce, e lo fipirio. Voi glotiofa fuccession el Domenico, voi glotiofa fuccession el Domenico, voi della Vergine randeta Spota d'Assure, e niente di più: Elber putchra man, e niente di più: Elber putchra mimis, co decesa facie, Elber attumper partente mimiras; (b). Ma di A. gnesa da Montepulciano, Sposa al Re de Reig, is le detto, e che e'n bella,

Buldwam, e di più che fa Evalita, che fu catala, a per quetto Spala. Spanfam Domini Pulchram. Eruditam, Callam, et di più fi die, che la di lei Madre vive, e che vivrà fino alla fine di tutti i fecoli, «pipur in faculum non delibitum (c), e che in effa madre fi ammirano, e ammirano madre fi ammirano, e ammirano le pterogative illeffilime della Figliuonia, endo ella per oracolo del Ponte. fice Aleifandro Quarro, e bella per callam del Mondezza. Fix effi div. de Virtuer, ficientia, O Honeflate practurus (d).

Diamo però tusti festanti , e uniti , e gloria, e onore, e benedizione all' Agnel sedente sopra del Trono , e riconoscendo fuor di vana , e falsa piromanzia, in queste faci , che brillano, fimili a quelle, che scintillarono. quando la Madre diedela al Mondo le Tede Nuziali, e nelle armonie, e ne' canti ; che qui risuonano le voci di Epitalamio, e l'Auspice nel Pastor dell' Ovil di Cristo, e nella Chiesa la nuova Pronuba , celebriamo le Feste dei lieti amori, e godiamo, ed efultiamo, e diamo gloria alla nuova Spola : Agnes vere Agnes , quia Sponfa Agni . Gaudeamus , & exultemus , & demus gloriam ei , quia venerunt Nuptia Agni.

<sup>(</sup>a) Eftb. 15. (b) Eftb. 2. (c) Eccl. 39. (d) Alex. IV. in prolog. Conft. Ord. Prad.

## ORAZIONE

IN ONORI

.D :

## S. FILIPPO NERI

DELPADRE

#### GIUSEPPE GIACINTO TRIVIERI VERSELLESE,

DELL'ORDINE DE' PREDICATORI.

Requiesces super eum spiritus Domini . Isai. cap. 2.



E allora è più bella, quando è più propria la lode; e fe le leggi di ben lodare traggono in pubblica maestofa comparsa il carattere più pellegrino e niù distin-

bellegrino e più diffiato, onde formoffi la maggior yompa
di Sanità nell' Eroe, cui a lodare fi
imprende, ecco o Signori, il più
mooro, il più filendio, il più mooro, il più
mooro, il più filendio, il più rico
caractere, che di differente ra
rico caractere, che di differente ra
l'altre numerofe giorie, ed immortail
pregi dell' eccelio incomparabite amabiliffimo Filippo Neri, cui oggi per
tratto finifimo di taggia avvedutifima Provvidenza d'innanzi agli occivotiri la familima fiorodiama, qui dibipitto Santo nella grand' Anima, rella quale nuovamente fi compie il Vaticinio Profetico: Respirifere Isper eum
Sprinta Damini. Quel Divis Spriito,
che fino dal principio de' Secoli fi vie portari fotto lieve fegolia d'aura

tranquilla fu la putezza dall' acque; e nella pienezza de' tempi fcendere a ripofare or fu l'alto Taborre infra i vapori di lucida nuvola, or nel baffo Giordano infra i candori di vaga Colomba, a maggiore pienezza di nostra Redenzione confumata venne fu le ti-nide fronti de' Santi Appofloli fotto fembianze folgoreggianti di fuoco . In questa figura di fiamme Divine, in quel giorno medefimo, in cui a gara di pretensione si celebra dalla Cristiana pietà quello di lui misterioso avvenimento, ah! ben il vide Filippo vi-brarfi dall' Empireo un globo (a) di fuoco, ed agitato dalla veemenza, che suole dare a suoi colpi la gagliarda impressione di forza Sovrana, scintillar fiamme, folgorare splendori per l'aria; quindi avvicinarglisi colle sue furie, entrargli in bocca, e dietro lasciando segni luminosi di suo ingresso passare a ferirlo nel petto, per ripofare nel cuore, con empito sì fmilurato, che gli spezzò, benche forti, d'intorno al cuore due coste , le difgiun-

giunfe, le innalzò, così timafte di poi sempre aperre inuno agli ultimi sfinimenti di vita : ( a ) Vidit fpiritum defcendentem , O venientem fuper fe . Siccome mina colma di polvere, cui attizzino le interne accentioni oppotrune scintille; d' improvviso s' alluma, arde, rimbomba, e- sparge- ne' luoghi e vicini, e lontani gli effetti della libera fua forza : così 'l terribile Celefle ordigno fcorfe con iffrepito per tutto il corpo, mise in disordine tutta l' Anima del trafitto Filippo, e poi riposò fopra di lui lo spirito del Signore, formandogli, e nell' Anima, e nel Corpo tre più distinte, e più fplendide impressioni di grazia nella più infolita novità di spiriro; onde ripero con voci di efultazione, e di giubilo : Requiefcet super oum spiritus Domini, a proleguir con le Scritture, requiescet novitate spiritus . Riposo lo fpirito del Signore nella mente, nella lingua, nel cuore di Filippo in tra nuove differenze di qualità, per tre nuove differenze di fine . . Riposò nella mente di Filippo, come nuovo spirito d' umiltà , trionfo delle più sublimi efaltazioni : in fpiritu bumilitatis ( b') . Riposò nella lingua di Filippo, come nuovo foiriro di dolcezza; e operò le più ammirevoli conversioni (c); in Spiritu lonitatis . Riposò nel cuore di Filippo, come nuovo spirito di amore ; e ne formò le più prodigiofe trasformazioni ; fer fpiritum caritatis : requiefeet super eum spiritus Dominit in nevitate (piritus . Ecco , o Signori , i tre spiriti, che sono tutta l'anima di Filippo: ecco i tre caratteri, che diflinguono tutta la Santità di Filippo: ecco i tre morivi, che impegnano tutta l'artenzione alle glorie di Filippo . Incominciamo .

Infegna (d) l' Angelico San Tommaío d' Acquino; che lo Spitito Divino che feefe in un' Anima eletta alle compiacenze del Cielo, a recarte vigore, onde spiare i voli da queste immonde paludi, la conduce a seppellirsi nell'abbiezione, con illustrarle la mente , a ben conoscere gt' inganni della cieca fremente cupidigia terrena, e con darle valore, a rimirare con pupille disprezzatrici i doni della fortuna, e reggere d'intorno la luce degli onori, fenza patire d' abbagliamenti. Ora volgerevi ad ammirare, o Signori, lo spirito del Signore, sceso nella mente di Filippo, come spirito di umilià, a trionfare nelle più fublimi efaltazioni , sì delle ree fuggestioni dell' avara, sì degli (plendidi affalti dell'ambiziofa paffione: in fpivitu bumilitatis; ma con una incredibile stravagante novità di spirito: in movitate [piritus . .

Che Filippo condotto dalle fue più vive passioni all' abbassamento: della fua anima , licenzi ad un fubito la frequente ingannevole rurba delle fperanze, che l'une a gara delle altre proccurano d' imprimergli nel cuore l'amore infelice del Mondo ; egli è spirito d'umilrà; ma non è nuovo: Che infra i dirupi del Monte di Gaeta, libero, e scevro dalle soavi attrattive dell' oro , si recchi a gloria la nudità del Crocifisso; onde poscia veggasi, a divenire per mancanza di alimento, per pafcere gli abbandonati; egli è spirito di umiltà, ma non è nuovo. Evvi nuovo spirito di umiltà, che Filippo ritorni mendico, ed ignudo, da dov' è inviaro , per divenire ricco . Miratelo gir lungi da Firenze sua Patria; e gli avari difegni, ed i troppo teneri affetti del Padre volgerlo a lontana Regione, per arricchirlo; quindi accolto infra gli abbracciamenti amorevoli del Zio, a lui destinarsi abbondevoli ample dovizie, onde faccia ritorno più facoltofo, e più grande . Ma speranze ingannate del Zio: sventutato deliderio del Padre, andato in nulla, anzichè ridotto al fuo compimento; imperciocchè- Filippo inveftito e dominato da nuovo spirito d' umilrà, loro coraggioso s' oppone, non curante disprezza e inviti, e ofierte, e

<sup>(</sup>a) Matth. 3. 6. (b) Dan. 2. (c) Cor. 6. (d) Rom. 3. (e) Of ofc. de grad, bum.

comandi, disegnoso abbandona d'entrambi le cose, sollecito prende carcirera inverso Roma; corre alle Catacombe adorate; e qui placido riposa nell'abbiezione de' sepoleri; e quindi per il necessario sossimientos se ne statore de la companya de la companya de la companya de la companya de la peri la necessario solleminento, se ne statore de la companya de

all'orlo di una forgente.

Or vieni, o Regina del Lazio, vieni ad ammirare infra gli Spiriti delle ammutinate passioni un nuovo spirito d' umiltà nell' umiltà di Filippo! Non vi ditò, miei Signori, l'ufo abbietto di que' Legati, onde la costanza amorofa de' fuoi divoti. Penitenti fa gli ulzimi sforzi , per superare la costanza del suo rifiuto; sicche, qualora sieno ripostegli nel seno diverse polizze, o le rigetti, o le dibrani , o fenza neppur degnarle d'una occhiata, valgafi a guisa di vili carte, a turar vali . Dirò cola comecche strana, segnalata, ammirevole, pur vera. A Nobile celebre Romano, che richiesto l' avea Erede universale delle sue ubertose facoltà , " Filippo " dice con maestà di fembiante, e con voce d'impero, " Filippo non è bifognofo del tuo. " Senonche divifata. l' altroi riconoscenza più forte de' fuoi rifiuti, follevati al Cielo gli occhi molli di pianto, chiamata col cuore rotto in fospiri la grazia della povertà, ristretta all'importuno quella destra, che generosa l'offendea, " or la , foggiugne , lo ché y vuoi; che Filippo non ti vuol' effer " Erede, e nol farà malgrado delle , tue brame . Se la tua morte dee " tornarmi in pregiudizio di mia poweria, io folpendo quel colpo, che in te toglierebbe la vita, in me toglierebbe la umiltà. Tu non peri-" rai . " Chiamata da quelle voci, ritorna addietto la vita, che dipartiva, atterrita a quello sucno fcomparifce precipitofa la morte, che s' accoflava. Tragganfi ora d'innanzi agli fguardi i fagri Eafti, e mi si mostri pure la Sovrana Onnipotenza in braccio degli altri Eroi del Vangelo confondere gli ordini degli elementi. Frastornare o leggi di natura, o unioni di cagioni , o gl' influssi de' Pianeti , o fatalità d'avvenimenti; in breve umi-

liare per ogni fuperiore fuccesso; e vita, e morte. Ch'io dirò fermo, e costante esfersi da quegli data mane a' prodigi , o per implorare follevamento , o per ispargere beneficenze . Ma che abbia verun Santo impegnate li portenti a suo savore, per isfuggire le perfecuzioni delle ricchezze, per ributtare benefizj , per implorare miferie, per obbligare a' fuoi fianchi fempremai indivisibile la povertà , dirò , che io non fo d'altri, che di Filippo: dirò, che fu opera eccelía dello Spirito Santo , in elfolui operante con nuovo fpirito di umiltà : In spirita bumilitatis, in novitate (piritus,

Ho dissimulato sin' ora di non avvifarmi de' giusti lamenti di questa infigne Assemblea, cui veggio contorcersi per dispetto, ch' io vada con passo sì. tardo, ove la carriera evvi sì dilatata. Io, non che mi ifenta, ho cari quegli slimoli, dacchè sono spirito ad affrettarmi nel corfo. Or via spieght adunque la più leggiadra luminola vaghezza del sao sembiante la gloria su gli (guardi impazienti di Filippo. Eccola in qual giuliva comparifcenza gli offre collo splendore delle Mitre i Sogli, ond'egli presiede a Diocesi più rinomate: con quali voci di gioja lo invita affai volte alla Romana Porpora : riferba ne' criffalli il fangue. da lui firavenato : tragge degli eftremi lidi gran Signori di venulto fangue, impazienti di vedere Filippo: apprende lui vivente i ritratti del fuofembiante, accoppiati a que' degli altri Santi, e gli sparge di soavi odori, e gli abbellisce co' preziosi vori, e lo chiede in foccorfo con libertà di fida pierà in quest' espresse parole : Santie Philippe ora pro nobis . O bel vederlo paffare per le calcate firade della illustre Citra, sempremai affollato da turme e di nobili, e d'ignobili, per toccargli le lacere vestimenta, per imprimergli caldi baci alla deltra! Voi Federico Forromeo, Agoffino Cufano , ed Ostavio Parravicino, tutt'e tre Porporati di sublime viriù, tutt' e tre a lui, d' amore accoppiati, quali softe quinci chianiati.

In fus Anima, non arroffite di efereitare la vostra abilità negli più fordidi , e più vilì impieghi ? O bel vedere gittargliss alle piante un San Cart. lo Borromeo , un San Felice per non più, che effere confolati della fua paterna benedizione : (piccarfi in cape di ben quaranta Cardinali, e Prelati, ed Imbalciadori il fempremai ammirevole Sant' Ignazio Lojola, ad adorarnelo a foggia di Santo! Voi Sovrani Pontefici Gregorio Tredicefimo, Gregorio Quattordicesimo, e non inferiore d'ogni altro Clemente Ottavo d'eserna piissima rimembranza, con quale dolcezza d'affetti (cendelle dal Soglio a cogliernelo tra i Paterni abbracciamenti, e riscupieste i suoi baci con istrana vaghezza-, più soddisfatti d'un bacio , uscito dalle sue labbra , che nol foste di tutt'i baci : conchè in voi s' onorò la grandezga del Trono di Piero dall' offequio de' Popoli . Chi non vede l'umiltà del nostro Eroe combattuta, e condotta ne' più ardui imminenti perigli ? Fare resistenza agli affalti più forti, e più terribli, che potesse darghi la ventura . e facrificare tutte le passioni più dilicate, che sap-pia suscitare l'altezza e la grandezza, Eh miei Signori : fe udifie un nuovo spirito di superbia, degnatevi di divifare un nuovo spirito d' umiliazione. Io non pongo mente ad afcolture Filippo, che và esclamando: " non n trovare nel Mondo oggetto, che ", piacciagli: e quello folo piacergli, , che non gli piaccia nulla del Mon-, do . " Stupisco ancor meno, in veggendolo torcere dal chiarore dell' Offro, che gli fi efibifce frequenti volte, torbidi gli fguardi; e rivoltigli a' Cieli-, gridare con fanto furore: Paradifo Paradifo. Lo che ha il forte infuperabile incanto di trarfi addietro e meraviglie, ed offequi, fi è la novirà dell' umile spitito di lui nella novità delle strane invenzioni da Filippo usate per meritarfi nella Reggia infra santo falto d' effimazione la fama di femplicello, di leggero, di mentecato! O quante finte però or or cagionevole colla bianchezza del crine fi mile a

fare danze in pubblico , infino nelle Anticamere più popolate de' Principi ! Quante a faltare fulle Fiere ! quantà a compiere le corfe per le Piazze! quante si vide gire a passo grave, e maestevole per Roma gloriandos euana do d' un giuppone candido di rafo, quando d'una pelle rara di Martora e quando d'un gran mazzo di Gineftre! Rempere in terribili barbarismi, leggendo in pubblico le più dozzinas li novelle, recitar antiche favolette recar-con seco le sue pentole sotto il braccio, e queste alle mente de' Principi farsi porre d'innanzi, e a quelle avido nutricarfi ! Non così l' Iride companice in Cielo, varia di nuovi celori dopo l'estive piogge, allorchè ritornano i fumi del Sole : Non così la Colomba muta a' riverberi del Sole le penne nella varierà de raggi , quando rivolge i fuoi veloci voli, come Filippo è vario in Roma nelle ingegnole comparle; rinvenute dalla fua untiltà, per di prezzare le glorie della fua viriu. Voi Felice del Venerabile Ordine novello' di Francesco Lume sì lucente, avrete patito in veggendo deluía, e superata la vostra natia semplicezza dalla astuta umilià di Filippo , qualor nelle frequentate contrade con avidità postosi d'intorno alla Urna del vino infra le rifa della plebe , fece comparfa di non rendervela, fe non che vuota affatto affatto . Ecco , o Signori in quali guite trionto l'umittà in Filippo delle pili fublimi efaltazioni ; deprimendo così con vanto ad ogni età fconosciuto l' estrema dote, che-l' Uomo umilia, ch' è l'intelletto .

el intesiere.

I mesiere de l'agacitì, nº moco d'ardude, es mon d'art se gil tentò, per afendere le glorie di fua Santià coprì la fua-rata innocenza foito ingiulle accife vergognofe; quando chamandofe, gran Peccatore; quando un-indegno Sacerdote, quand' uno
foiro d'Inferno. Quinda un foiro
vapor di triftezza s' innalza nella fua
fuantafa, a porgli in forfe la faa forte eterna, e di paco va, che nos
tentta di lacciati nella fique di
tritta di lacciati nella fique di
tritta di lacciati nella fique di
tritta di lacciati nella fique di

Domini . .

quell' Anima , chiamata la fingolare del suo Secolo, Secolo sì splendido a' Eroi . Sia gloria, (voltofi ad implorare aiuto da suoi Figliueli, loro dice, ) sia gloria di vostre, preghiere la conversione di quest'empio. Non permetrete , umiliato a' Giovanetti Novizzi della Minerva, non permettete Anime innocenti, a Dio care, che squarciasi da Filippo con nuove piaghe il fianco aperto del Signor suo. Ei muta i nomi a chiccheffia; onde può trarne onorevolezza ; perlochè gl' ardori d'amore, che lo confumano, fono deliqui di complessione, ch'è corrotta; e i continui rapimenti, che lo pertano fuori e fovra di sè, fegni d'uome flupido, che s' addormenta, e le lagrime, in cui dileguano le sue pupille, sono lagrime di meretrice, che finge. Torna alla perfine l'elevazioni in leggierezze di fiolto, i prodigi, i vaticini in pazzie d'un frenetico; giu-

gnendo in questa guisa a sormare in Filippo il Divino Spirito un di que'

Santi di novella umiliazione , ideati

lungo tempo dall' Appoflolo. Paolo :

flolti (a) per Criflo .

Senonche lo spirito dell'umiltà nonmai va disgiunio dallo spirito della piacevolezza a guifa di quelle corrine del Tempio, che al correr dell' una correa anche l'altra, e venivano di confentimento come una fola; perlocchè Crifto medefimo, nel proporre sè fleffo, come elemplo di perfezione a' fuoi Discepoli , ambe le remmenta , come primiere, e sempra unite : " lm-" parate da me ; imperciocche fono " mire , ed umile di cuore . " Di qui avviene, o Signeri, che ove lo fpirito del Signore scese a riposare nella mente di Filippo, come nuovo fpirito d'umiltà, e trionfo delle più sublini efaltazioni , in Spiritu bumilitatis , Icese altresì a riposare nella lingua di Filippo, come nuovo spirito di dolcezza, ed operò le più ammirevoli conversioni : in Spiritu lenitatis; ma fempremai con una firavagante forprendente novità di spirito : in nevitate

Spiritus , requiesces super eum spiritus

La faggia adorata Provvidenza deflind e trascelse il nostro Santo a profeguire Successore di Piero lo stabilimento della sua Chiesa sovra le universali precipitose rovine dell' abbattuia Gentilità , della manomeffa Sinagoga, e della sconfitta Eresia alla con-Immazione (b) de' Santi , all' opera del ministero, all'edificazione del corpo di Cristo. Aspertatevi adunque impazienti Nazioni tutte del rimoriffimo Oriente, diffufa nelle dense tenebre de' vostri errori, codesta novella suce del Vangelo. Apprestategli, Spiriti Celesti, i diademi di onore, e di gloria, che già già veggo Filippo in ricerca de' Tiranni , porrare il collo alle barbare scimitarre. Ma io vagheggio rinnovata la contesa degli Angeli della Giudea, e della Persia, de' quali l' uno vuole ricondurre libero dalle carene d'infamia il Popolo Ebreo alle delizie della Patria; e l'altro-adopra i più. possenti sforzi, per tattenerlo nell' eftranie Terre, per gl' avvantaggi della Persia, la vagheggio nell'aringa, che fanno gli Angeli Proreggirori di Roma, e delle sconosciute Nazioni, che giacciono nelle ombre della morte : de'qualt l' uno difegna la dipartenza di Filippo dalle Latine mura, per portare alle accettate Genti il lume, che già nacque, e risplende in Roma, e. l'altro l'atrefta a continuare, ed accrescere ivi gli splendori della Fede. . Iddio fa fine a queste Apgeliche pretenfioni con un comando, che lo dichiara Appollolo con novità d'elezione ne'la Keina del Mondo, nella Metropoli della Croce , ove troverà il suo zelo idolatrie d'abbattere, Idoli da firittolare: Va (c) va nella gran Citià. S' aspetti adunque Roma un Appostolo, Immitatore de' rigidi Riprensori , e severi Vendicatori delle Divine Adorazioni, che s' accinge all' alta impresa della Crissiana risorma: vedra!. lo agitato dallo spirito d' Elia a piantara in faccia de' Principi , e minacciatli =

ciarli : deminato dallo fririto di Paolo, a tenere in cocca folgori nelle invettive : affistito dall'autorità di Pietro, a ferir le Anime più restle 'a' Sagramenti cogli anatemi : a falire in Pulpito, e commischiarii nelle Assemblee, con ispido volto, rito il crine, fcalzo il piè , nevolo nella frente , tuono nella vece, con tutto il rigore del Vangelo. M' inganno, concependo il zelo di essolui sull'idea de' Zelatori antichi. Filippo, che sa il genio di Roma, e dell' Età moderne, con uno zelo tutto al piacete della meda, con un' aria di fembiante , che fpira grazia, e dolcezza, con maniere le più gentili , co' tratti i più obbliganti , che mai furono infegnati dall' arte, fi fa all' incontro . Egli non è quel Torzente, descritto da Esaia, ch' era violento, a cui dava più forti impulsi lo Spirito del Signore; che spesse volte veggonfi le correnti , atterrati col furore dell' onde, e argini, e sponde, portar con feco da' campi, e i groffi solchi, e le biade seconde, il Pastore co' Cani, e la Greggia con le Capanne : ma bensì lo figuro in quelle ftille, descritte da Davidde, slille d'acqua, che leggermenre cadente fotto il più cocente ardor estivo , penetra , e avviva i fori più diffeccati, e l'erbe più languenti. " Gustate, dice l' i-" slesso Regale Profeta, e vedere, quanto soave sa (a) il Signore, ed n efaltate ne' Salmi il Nome di lui; " perchè (b) è foave, foave (r) a ., tutti ; " perlocche lo priega di operare con seco (d) nella soavità, Filippo è ornato da Dio (e) dello Spitito Santo amante, e foave; onde fi chiama (f) ,, l' Uomo esperto , ch'eruin difce molti, foave alla fua Anima, " e le sue parole sono somiglievoli ad , un dolce fuono di canori Augeller-" ti ; ed ei dimostra (g) il giogo di " Criflo pieno di soavità . Ma non posto spiegarvi, come ven-

Ma non pollo spiegarvi, come venga il Signore col suo spirito, pottato a Roma fu la lingua di Filippo, fe la prima non attendese, in qual guifa venga portato ad Elia nel Monte Orebbe. Codesto Profeta, minacciato forse per eccesso di zelo dalla inumana superba Gezabelle , che dal sangue facrato de' Profeti di Dio s' inebriava : quando ebbe lungamente errato per que' Diferti d' Arabia, ove pellegrinarono le Genti Ebree, giunto in Orebbe , desidera di ragionare con Dio . Ecco l' Angelo nella Spelonca, ove sta rinchiulo, forse ancora paventando l'infidie di quella Furia, che gli fembra sempremai di avere a lato: ,, Esci " fuora , gli dice , fermati , sta. (b) a ,, vedere , che or ora paffa il Signore : " ed ecco fenteli un vento grande , e forte, che spicca i fassi, ed apre il Monte per la veemenza dell'impito. E' qui il Signore ? No . Non viene nello spirito il Signore . Attento Elia, Succede orribile tremuoto, che scuote e commove ogni cofa. E' qui il Signore? No. Non viene nella commozione il Signore . Splen le quindi una gran vampa di fuoco, che arde d'intorno, e consuma. E'qui il Signore? No. Non viene nel fuoco il Signore. Attento Elia. Sibilla alla perfine un venticello piacevole, un' aura foave. Qui, qui giugne il Signore; o Elia : ti parlerà , ti conforterà ; e partirai liero e contento : ibi Dominur , ibi Dominus. Ecco l' Austro Santo, che spira : ecco la dolcezza , con cui Filippo porta Dio nel cuore di Roma. Iddio non è porrato da Filippo a Roma nel vento furiofo, nello scuotimento, nel fuoco, ma nell' aura leggera della piacevolezza : fibilus aura tennis . Filippo avente più forza negli spiriti, che non ha il Sole ne' corpi, con solamente lasciarsi vedere, conduce luce fovrana alle menti più buje, e maneggiando con gagliarda leggiadria gli affetri de' cuoti , fa mischiare nelle amarezze il diletto; fgrida i colpevoli, e gli alletta in quella guisa, che

<sup>(</sup>a) Pfal. 23. 6. (b) Pfal. 99. (c) Pfal. 244. 6. (d) Pfal. 108. (e) Sap. 7. (f) Eccl. 33. 1. (g) Sap. 7. (h) 3. Reg. 19.

noi presentiamo a' fanciulletti infermi el'orli del vaso aspersi di soave licore . ed eglino delusi pertanto bevono . i fucchi amari, e ricevono la vita dal loro utile inganno . Sono sacezie le fue parole : fono scherzi , che proferifce; ed egli è a foggia di un rivo, che mand un mormorio soave infra i fiori e l'esbe, senza svolgere le arene a diletto de' Paftorelli ... ed a foegia di un zefiro , che movente con. vaghezza le foglie de' mirti ed allori, giammai nen folleva procelle; ma cagiona riftoro al debole affaticato Viaggiatore ; eppure compunge Erecici . Turchi, Giudei, che l'ascoliano; e. codesti modi danno motivo di piangere co' fomenti del rifo : ibi Dominus .. Farebbero gli fviati un' ingiuria troppo alta, le loro si rendesse a noja quella virtù, cui dà Filippo un fembiante sì vennsto: Egli li brama giulivi, li riprende melanconici : Egli è Vecchiarello sì grazioso, e bizzarro, che vien chiamato delizia Criftiana : e se talora va in dispetto disdegnoso l'Uomo il più foave, e più mansueto del Mondo da quelle dolci collere formasi alle compiacenze degli Angioli quella leggiadria, che fogliono prefentare ai nostri sguardi le navole ruggiadose, quando il Sole v'imprime i colori dell' Iride . Egli tocca con mano maestrevolmente le cetre armoniose che adulano il più delle volte i fenti per fomento dell' amore profano, e le fantifica, affinche da loro derivano le dolcezze degli spiriti nella risorma de' costumi : Ei corse tutte le contrade di Roma infra le carnevalesche stoltezze d' nomini spensierati, e guida a divertimenti la più savia pierà . Lo premino pure per vie le Turbe , lo attornino su le piazze, non gli serbino importune il tempo di palcerfi, di prendere il tipolo che nulla importa, folche tutti erudifca, e tutti converta. Patirà, e lo protesta con giubilo , che gli si tagliano insino sul dorso le legna, purchè gli promettano in mercede il non peccare, Miratelo

confumare all' Altare il facrifizio ; et è ammirabile nella brevità ; Impone le penitenze, e sono lievi : Ir in visita delle sette Chiese, e con precipitoso passo: qui ginoca co' Fanciulleni: là imprime baci agl' impuri, a' facrileghi, a' bestemmiatori : in Cella tiene libri di poesia, e di facezie: Sibilus fibilus aure tenuis. Nonpertante tragge Roma agli efercizi di pietà colla (pedi-tezza de' suoi preghi : co' giuochi confegna ne' Catechifmi la fodezza delle virtù : co' baci , che sono pure armi tenere , e pieghevoli , ferilce i petti più indurati : e i libriccini profani conducono all' uso de' più sagri, che ivi commischia . E voi delizie sì care , Ville sì grate, Cafini sì ameni, luoghi fatti al diletto , il più delle volte fomento dell'ozio, e della libertà , Filippo v'ha pure tornati in diporti della innocenza, in Assemblea di spirito; concioffiache in voi insiegue le Anime foggiasche e resistenti al lume delle virru : che in Roma fpande, ed accresce, insinocchè le giugne, le converte, e le conduce infra le delizie secolaresche, infra le morbiderze signorili alle cime più elevate di Santità. Così talora Padron Iollecito fegue augello disciplinato , tesosi in liberià , e con finto fibillo i naturali accenti di quello imitando, alza, abbaffa , affortiglia , ingroffa , scioglie , intreccia, addolcisce, inasprisce la voce: e con que' vezzi, co' quali il mantenne in prigione, alla prigione il richiama ; finoche , sebbene vezzosamente ritrofo , alla fine fe 'l vede volando cadere in mano.

Senonché, miti Signori, credendofi Filippo di non aver valore baltevole a reggere da sè folo Roma, ficcome Mosè la condotta del Popolo difetto, Signore, ni fembra, che dica: non poulo folo (a) folfenere tatto quesfo Popolo, perchè n'è grave. Eleggi, nii fembra di udire Iddio che pripondo, perchè n'è grave. Elegper certezza di configio, accredi, per certezza di configio, accredi, tatti per magistro di Sapienta. Eleg-

, gi adunque: ed io flesso togliendo parte dello spirito della tua dolceza 1 2a , ne faro loro dono ; affinchè ,, ciascuno d' essi ti porga ajuto nel mi-, nistero soave del Sacrosanto Vange-" lo . Tratto a meditare l' idea , e " l'adempimento, risolvi, ed istituisci " una novella Congregazione d' Uo-" mini, destineti a rendere amabile al " Secolo la Santità. Tuoi primi Fi-" gliuoli faranno i Taruggi, i Baro-, nj, gli Ancini, i Consolini, i Sa-, violi, tutti faggi Maestri di spirito. " Non sieno rigidi gli Statuti , ricol-,, ma d'amore la legge , non aspro , nella comparfa l'abito, civili li trat-" ti, gensilissimi li portamenti, ap-,, prestando a' Mondani un modo, en-" de possano senz' anche escire dal se-" colo, divenir Santi; ed io darò lo-" so il tuo spirito di soavità, e farò " vedere al Mondo, che questi senza " il dovere de' voti con libera fedeltà " ferberanno, lo che non promifero: o Jenza la rigidezza de' Chiostri seve-", ri manterranno il ritiro, giugnea ranno alla sublime persezione. Da-", rò loro il tuo dolce spirito, e fa-,, ranno continui ne' loro Oratori gli 9, efercizi di spirito, e con l'amenità " de' ragionamenti , e colla curiofità " de' dialoghi faranno sì, che non fa-" praffi divifare , fe fia maggiore il " piacere, o la pietà. " Che manca adesso allo spirito del

Signore operane in Filippo, fenonché di ripofare ed operare nel cuore di Jui, come nuovo fipitto d'amore, formandone le più prodigiole trasformazioni, onde fi compia internamente il Vaticinio Profetico: Requigiere faper cum fipirius Domini, per fipirium catalati, in convicta fipirius. Ritornate, o Signoni, ritornate pure a figurational del compia del

mentofa, fatte in brasi le vellimenta con quella finania, con cui il globo gli ha lacerate le viífere: "Non pofno più selchama, non pado più tann to, mio Dio; ed ecco, ch' io me "n em majo, "Amor Divino, vedelte adelfo cofa vuol dire, l' eflevi tante volte protellato di volet: ninalzare fu il cuore di lui un Altare, e confumarvi un facrificio di fiamme.

Io conesco da' vostri volti sospesi gli animi vostri dubbiofi, a darne il confenio a codesta chiara infallibile verità. " În chi, mi pare d'udirvi., ,, regge (a) gli affetti, e l'operazio-" ni il sublime persetto amore, evvi , il cuore fgombre d' ogni timore, " là intorno all' eterno falvamento. " Filippo era così dominato da una estrema gravissima temenza d' intorno la ventura gloria, che di poco non era entrato in penfiero di lanciarfi nei gorghi del Tevere; adunque non era perfuso e ripieno di un compiuto amore . Anzi teme , perchè ama . Ascoltatemi. Eccovi rutre le applicazioni dell' intelletto di Filippo in quelle sì continue contemplazioni, da cui è follevato dalla Terra a' Cieli ; divisare le grandezze del Divino fuo Bene, udire le Divine voci (6), deliziarfi della dolcezza della Divina conversazione . Eccovi tutte le cure del cuore ; egli ama il suo Dio, come gli Angeli l'amano ne' Cieli con questa differenza, che quegli l'amano con un amor di neceffità, e di premio, ei l'ama con un amore di merito, e di elezione: Quegli hanno un amore, che non può crescere, ei ha un amore, che aggiugne novelli vigori alle sue vampe . Ma oimè, che miro! Veggo Filippo infra gli ardori più perfetti, infra i divini raggi, all' improvvifo attorniato da dense tenebre . Il Cielo (c) diviene per essolui di bronzo, disseccata la forgente de' beati diletti , spento il lume degli aftri. Lo spirito senza unzione, il cuore fenza fiamme, finochè Filippo scioglie le arsiccie sue lab-

<sup>(2)</sup> Joan. 4. (b) Cant. fecund. 14-

bra in quefti gravi lamenti : " Filip-" po , mio Dio , Filippo non è lo fief-" lo in questi tempi di dolore , di dii folazioni ? Quelta espressione rapi-, fce il cuore a quel Dio di pace , e , di consolazione, che non abbandona " (a) lungo tempo ne' dubbi il Giu-" flo. " Dio gli Scopre il volto in aria ferena e colma delle fovrane delizie; e l'anima di lui , quasi libera dalla ignobile gravezza del corpo, lo rapisce in alto ; " affinche tutta (b) " ne tragga l' illustrazione del divino n sembiante. " In codesto stare il figuro fotto le fembianze di quel mistieo Cocchio , che comparve ad Ezechiello; concioffiache lo spirito generofo, che agitava la macchina, innalzava le ruote, comecche pefanti, quali divifa l' aria, feguivano gli empiri dello spirito. Avvenne lo stesso a Filippo in queste elevazioni di mente; poiche l'anima di lui innalzata a Dio, trae il pelo del corpo ad ogni pensiero del Cielo, al maneggiare de' Calici, al toccamento de' facri arredi, ad ogni sguardo di Tempio, e d'Immagini sì, che richiamato non fi scuote, ne urtato rifentifi.

Adello io pure intendo , perche sì . brevi fossero in Filippo le visite de' Sacri Templi ; perche sì veloce ne' fuoi Sacrifizi; sì ratto s' involasse dalle sue preghiere. Ecco il glorioso comento dell'umiltà, e dell'amore. Egli ben sà, the fe dimora più lungo nelle orazioni , l'amote gl'inualza in aria il corpe con seorno intoffribile di sua umiltà; e però combattuto da' dubbi, e da' timori, piega cautamente il ginocchio, fista lo spirito nel suo Dio: " Ed ahi! esclama ambascioso, costui " questo corpo è di complessione sì frale, che più non mantiene le con-"dizioni di corpo : Ahi ! già corre dietro allo spirito, già s' innalza, e ,, già mi fa arroffire d'innanzi al co-, spetto de' Circostenti : " Prevalga la umilià all'amore, e fottragga lo spirito alle contemplazioni, per non foffiire le vicende continue di quella

mifera carne. Ma noe gli velgono la unitate cautele della provida fua umiltà, ficche più fane al giorno chiaro, fra denfo popolo, non venga all'inaprovvifo dall'amore forpreto con altiftimi rarti, per cui rimanga mirabilment nell'aria in quell'ilitfo movimento, in cui ne flava fa 'l pavimento, fenta, noverfi ponto, o rifentifi.

Di qui argomento la morte di Filippo, ch' è l' estremo eccelso effetto del Divino amore. L'amore è forte a guisa della morte : La morte divide l'anima del moriente dal corpo, e da ogni cofa più amata di codelto Secolo , l'amor fagro divide l'anima dell' amante dal corpo, e dagli oggetti del Mondo, e non v'è altra differenza eccettoche la morte separa il tutto con effetto; l'amore opera con l' affetto . L'amore sagro talora è si violento, che con effetto accagiona la divisione del corpo e dello spiriro , facendo morire gli amanti d'un'avventurofa morte, ch'è migliore di cento vite. Infra i fagri amanti fi rinvengono parecchi, che si consegnano sì fottemente nell'efercizio del divino amore, che codello fovrano fuoco loro divora e confuma la vira . L' afflizione dello spirito talvolta sì lungamento vieta gl' infermi dalle operazioni, che fostengono la vita, che alla fin fine fievoli e rifiniti fi muojono; e il volgo penía, che coloro fieno morti di dispiacere , ma eglino muojono per mancamento di forze, e di (venimento. Pure fi debbe accagionare il farale avvenimento al dispiacere, nato da quello difetto. In quella guifa qualora l'ardore del fanto amore è violento, dà s) forti affakti al corpo, lo ferifce, gli cagiona tanti languori, lo porta in effati , e rati sì fiequenti , che l'anima, appieno occupata in Dio, non può recare la bastevole asfillenza al confervamento della natura; onde le forze vitali cominciano a mancare a poco a poco , fi abbrevia la vita, e giugne la morte. Senzaciò la morte de Sagri Amanti avviene , quan-

quando non folamente ferifce l' anima, coficche la mette in languore, ma quando la trapassa, gittando il suo colpo in mezzo al cuore , e sì forte , che separa lo spirito dal corpo. L'anima, tratta con le potenti foavità dal fuo Diletto, per corrispondere dal suo canto a fuoi dolci attrattivi , fi slancia di forze, e non potendo trarre il fuo corpo con feco, più tofto, che fermarfi con esfolui infra le sciagure di questa vita, lo abbandona, e si divide, volando fola a guifa di bella Colomba entro il delizioso seno del suo-Celefte Spofo. Filippo non potè evitare di non morire per amore, per cagione della moltitudine e grandezza de' languori , estasi , e. svenimenti , che . di continuo gli apportava lo Spirito Divino , quale facendolo alla veduta di tutto l'Universo, come un prodigio d'affetti Celesti , volle , ch' egli moriffe non folamente per amore, ma che morisse ancora di amore.

Minatelo, o Signori, negli estremi sfinimenti del viver suo, in veggendosi scendere sugli occhi il Paradisonelle sue chiare vissoni, andare con tutto il corpo a volo-per l'aria incontro alla Reina degli Angeli, e quivi ssiso pere di si bella

estasi : insinocchè lo spirito del Signore, tomatogli l'agile spiritoso corpo ful letto, e confumatolo a poco a poco colle violenze del fecreto amore fuo, rapi Filippo alle delizie di Roma, alla fantificazione del Mondo, alla consecrazione de' suoi Figlinoli, per recarfelo là fu nel Cielo, a ripo-fare per fempre nel feno del fuo Signore: Spiritus Domini (a) rapuit Philippum'. Ascokate, amabilissimo Santo, mentre alla parte più lucida del Firmamento vi fpinfe lo fpirito di quel Signore, che in voi ripola; deh, ascoltate di ciascheduno di noi l' ardente opportuna preghiera, tolta di bocca al fortunato Elifeo, da lui proferita nel rapimento del fuo Maeftro Elia: (b) fiat. in me fpiritus tuus duples : replicate ; Anima grande , in noi il vostro fpirito . Duplex , quel nuovo di umiltà, che vi riposò nella mente ; e trionfo delle più fublimi efaltazioni: duplex quel nuovo spirito di dolcezza, che vi riposò nella lingua; ed operò le più ammirevoli conversioni : duplex quel nuovo spirito d'amore, che vi riposò nel cuore, e ne formò le più prodigiose transformazioni : Fiat in nobis Spiritus tung. duplex , fiat , fiat . Dicea ..

(a) Aff. 8. (b) 4. Reg. 2.

# L'APPOSTOLATO DIMARIA PANEGIRICO

AD ONORE DE BEATI

### SETTE FONDATORE

DELL' ORDINE DE SERVI DI M. V.

DEL PADRE MAESTRO

#### PELLEGRINO MARIA GALEOTTI

PROVINCIALE DELL' ORDINE MEDESIMO ..

Ego elegi vos., & posui vos ut eatis, & frustum afferatis, & frustus vester maneat. Joan. 15.



E dell' Appostolato di

aggradevole cofa a me fatebbe porti tratto tratto i ben dilitint e, maeflevoli comparfa, dove l'idea maravigliode dell'Incaramta Sapienza nella elezion del "Bongarma Sapienza nella elezion del modefimi nella propagazion della Fede, e dove la coflanza mirabile de' l'oro cuori nella confumazion del Martirio. Quindi dovendo io favellarvi in commendazione di que' Sette incliti Perfonaggi, dai quali l'umile mia Religione ne traffe il gloriofo fuo principiamento, 3ì le loro ggifa come. l'ombra il corpo, le gesta degli . Appostoli mirabilmente rappresentano che per degnamente favellare degli uni , non posso non ragionarvi de-gli altri . Imperciocche , se gli Ap-postoli surono quelle dodici pietre sondamentali della nuova Città di Dio. (a) furono i nostri Beati quelle set-te colonne, sopra le quali la Madre della Sapienza erger volle il proprio edifizio. Elesse i primi il Figlinol di Die alla sua nobil sequela ; elesse i fecondi la Madre al suo pregevol servaggio: quelli per promulgatori della crudelissima morte del Crocefisso Signore ; questi per propagatori delle attrocissime pene dell' Addolorata Matia: Ego elegi vos , & posni vos ut eatis, & fructum afferatis, & fructus vester maneat. Da una sì bella fcambievole properzione, che come voi ben vedete si scorge tra i Campioni eletti dalla Vergine , ed i Campioni eletti dal Redentore, io mi avviso non potersi celebrare maggior encomio a' Sette noftri illuftri Eroi, checol dimostrarvi per carattere fingolariffimo di loro pregevole Santità : L' Appostolato di Maria a imitazione dell' Appoflolato del Redentore, mirabile nella elezione, nella propagazione, nella consumazione . Forfe a tal' uno di voi fembrar potrà affunto queflo di troppo alto , ed eccessivo ingrandimento, qual che io qual' ardito milantatore erger qui voglia a fronte degli Appoftoli un equal trono di gloria a' miei Setie Proioparenii; ma discredalo pur ogni uno , ch'io mi protesto , voler bens) tra gli Appostoli di Ciia flo, e gli Appofloli di Maria formar paralello di geometrica proporzione non però mai di rigorofa aritmetica uguaglianza: per la qual cofa ficcome tra Criflo, e la Vergine fa di messies ri' quella differenza offervare, che paffa tra'il Sole; e la Luna, che val a dire tra il maggior Luminare, ed il minore, così tra primi Seguaci di Criflo, e i primi Servi della Vergine quella diversità intender si debbe, che pasfa tra affri e affri del Firmamento , i quali febbene somiglievoli infra di loro rassembrino, pur sempre gli uni cocedono gli altri nella grandezza, e nello splendore; tutravolra porgerò a voi argomento di flabilire una quanto grande, altrettanto merijevole idea dell' Appoflolato di Maria, che sì vivamente adombrar giunfe le prerogative più chiare dell' Appostolato del Redentore .

I. Fi. Genpre mirabile nell' opere fue portenofiffine la Divina Sapierra a, rutte le creste cofe al loro fine ethicacemente, e feavemente diffoncedo; mirabile però fopra ogni credere alle mane menti comparve, allora quando por in opra volendo l'alto von do fondra fuel tillu fina. Chi saporto del consultato del consultat

to avrebbono i Principi della terra, ele potefià degli abiffi , non fo se a guila d' Acquiloni ad iscuoterla, o difurie per atterrarla ; ad impresa sì grande, e malagevole nomini mon eleffe o accreditati per dottrina , o autotevoli pel comando, ma fulle spiazge marittime della Galilea invirò a feguirlo poveri scalzi, spregevoli Pefcatori, e con questi fi avvisò di bastevolmente fer fronte ad ogni forza s) terrena , che infernale. Modo fu quello d'oprare fingolarissimo di Dio, e degno dell' alta fua Divina condutta, mentre in gal guifa agil occhi del mondo vincitrice comparendo la Pede fe za l'ap. poggio o di umano sapere , o di terrena possanza, più agevolmente a confessarla ogni un s' inducesse, tanto più chiaramente una tal opra riconofcendo per effetto maravigitoso della suprema destra onnipossente , quanto men atti , e proporzionevoli que:li fembravano ; che fervivante di firo: mento. Ed or sì che intendo, o gran Vergine, dove il genio voftro fubiime ferir andalle , allorche nel fecolo terzodecimo (ceglier volendo dulla lagrinnevole infezione di quell'età sì core rotta certo numero di fedeli, che prosciolri dal Mondo alla vostra Servità con ispecialità d'affetto si confactal. fero, e colle piaghe del Figlio impresfi ne' loro cuori i delori del voltro poriando, un genere di vita imprendeffero tutta aufferira, e rigore, quelli a licenziarir dal Mondo per voi fervire eleggefle , ai qualt merce l' aura favorevole di lor terrene fortune più difficile fembrar doveva l' abbandonamento, quelli a calcare nuovo difastroso fentiero di Vangelica persezione invitafte , che nutriti negli aggi , nei comodi, nelle delizie apparivano più difadatti ; fu questa rara vostra invenzione ; con cui pserendeile rendere agir uomini più agevole infiememente, e luminola la Sanrità, e d'mofiture quanto piacevole fia il fetvir voltro, e con Voi quanto giocondo l' accoppiarfi alla Croce , mentre quelli s'involavano ad abbracciarla, che il Mondo creduti avrebbe non dover -- la riguardare, che con contragenio di cuore, e con occhio d'abborrimento.

Parlo, Uditori, di quel felice fortunatiffimo giorno, in cui Chiefa Santa della gloriofa Affunzion di Maria all' Empireo celebrando la rimembranza . la più conta Nobiltà Fiorentina nell' Oratorio lor celebre de' Laudesi a solennizzare co' divoti cantici di lode il trionfo della gran Vergine erafi adu-nata, quando piacque alla Madre delle misericordie di scendere in quel sagro recinto, come già la Nube ful Tabernacolo, e riempierlo co' fplendori della sua gloria. Sopra sette di que' divoti Patrizi lasciò scorrere l'amoroso suo sguardo, e tra i baleni della fua luce fette raggi loro mandò a lampeggiare sulle pupille. In un sì di-lestevole abisso di splendori spiccossi allora con tuono non di spavento come nel Sinai, ma qual aura tenue, voce foave di conforto dal labbro della Vergine, che più che l'orecchio cadauno andò a ferire nel cuore. In brevi accenti loro svelò il segreto della sua mente, volere nel giorno del suo trionfo avere il dominio dei loro affetti , e se in tal giorno morendo, si era col corpo flaccata dal mondo, dover effi dal mondo flaccarfi col cuore; bramarli a parte delle fue glorie, ma prima compagni nelle sue pene, si risolveffero pure di buona voglia di rinunziare colle ricchezze quei vani titoli, de' quali onoravali la lor terrena Repubblica, abbracciando colla povertà un titolo più ragguardevole, che per Servi suoi contradissinti gli avrebbe; prometter loro ben Ella affai miglior pace all' ombra della Croce, di quella goduta avevano tra' splendori del fararfi per fine lor Signora, lor Madre. Ed oh! qui sì che gli avreste veduti eflatici per lo slupore quasi tanti Giacobbi internamente ogn' uno d' effi esclamare: Vere Domina est in loco isto, G ego nesciebam (a); indi l'un l'altro incontrandofi collo fguardo sì l'interne conceputo fuoco loro sfavillava ful volto, onde guar i non ando che comunicandofi a vicenda gli ardori, ogn' uno ben fi avvedesse una essera quella fiarma, che i petti loro abbonadvolmente incendiava, che però dando a quella libero ad estalarsi lo sfogo, in loro tossamente eprò l'improvviso mirabile cangiamento.

Ed era ben di dovere , che a favore coranto fingolar di Maria in eleggerli , fingolare la lor prontezza dimoftraffero in corrisponderle. Io finpiva come gli Appoltoli ad un semplice invito del Nazareno Maestro: venite post me (b), abbandonate. tantosto e reti, e naviglio, e genitore, e congiunti, frettolosi si dassero a seguitarlo; ma non fia stupere, Girolamo m'avvertì. mentre dal volto dell'umanato Signore la Divinità qual Sol tra le nubi i raggi fuoi tramandando di leggeri el' invaghì, ed a sè dolcemente gli actralle : certe fulgor. ipfe, & majeftas divinisatis occulta, que etiam in bumana facie relu ebat primo ad fe videntet trabere poterat efpectu (e). Ah che luce sì bella di Maestà, e di grazia, che sulla fronte scintillava là del Figlio Divino, qua della Madre celeste non poteva non trasformare que' cuori , che sì acutamente faceasi a penegrare. E vaglia it vero, mirategli, fe vi aggrada i novelli Candidati uniti insieme di volontà, e di amore, confulture, rifolvere, eleguire. Io non vodirvi che pari alla prontezza degli Appostoli in seguir Cristo fosse la lore follecitudine in donarsi a Maria, mentre fe quelli continuo relictis retibus feenti funt eum (d), maggiori effendo que' lacci , che col Mondo affretti queili tenevano, ed avvinti, maggior tempo da lor chiedeva un sì magnanimo proscioglimento; so però che se gli Appottoli lasciarono molto, perche lafciarono tutto, e lo lasciarono tosto; e molto, e tutto lasciarono i nostri Beati, e lo lasciarono presto. Se non che quasi mi pento d'avervi detto che presto lasciarono il Mondo, ma nel

(a) Gen. 28. 16. (b) Mat.4.20. (c) Hier. l.1.comm. in Mat.c.9. (d) Mat.4 20.

Infeiarene tofte ; imperciocche, quantunque sia vero che ventiquattro gier. ni scorressero dal di della loro vocazione fin' a quello del totale loro glotiofiffimo staccamento, quanti appunto annoverano dall' Assunzione di Maria fino al di lei fantissimo Nascimento, con cui anch' essi a vita oh quanto migliore felicemente rinacquero! quale su in tal tempo il loro viver nel Mondo? quali con quello gl'impegni? quali le occupazioni ? Vel dirò io ; Spogliarfi di Toghe, rinunziar cariche , cedere dignità , vendere Patrimoni, e con vicendevole gara profondere in seno a' Poveri la ricca tangente di loro ereditarie sostanze. Attonita in tanto a sì repentina generoliffima mutazione flupiva la Citià, attoniti stupivano i Cittadini: I seggi medesimi della Fiorentina Repubblica, fletti per dire, che sorpresi sossero dallo flupore, mentre con tanta alacrità da quelli miravansi abbandonati, con quanta altri cercato avrebbono d' occuparli , e le mura loro paterne in veggendofi e di oro, e di oftro spogliate, di cui per l'addierro adorne fastofamente n' andavano , come anch' effe flupir non dovettero? Anzi come fremer non dovette a tanta umiltà l'ambizione , a tanta liberalità la cupidigia, a tanto dispregio delle terrene cole la licenza, ed il fasto? Ma dica pur ciò che vuole il cieco Mondo, che nulla valendo a ritenere i nostri Eroi dalla conceputa gloriosa impresa , nè Suppliche d'amici, nè lagrime di congiunti nell' età più fiorita, e nel più verde delle speranze , scalzo il piè , recife le chiome , spregevoli le vestimenta si ritirano unitamente dal Mondo per servire unitamente a Maria, e da essa con più larga, e abbondevole piena partecipar quella gioja, il di cui primo (aggio s) i loro cuori inondati avea di contenterza .

E forse che a voto andarono le loro (peranze? No, miei Signoti. Non contento il Redentore d'aver eletti gli Appolloli, per maggiormente confer-

marli nella evedenza ch' egli era quell' Uomo Dio, che scelti avevagli a seguitarlo, tre di loro dal conforzio degli nomini , e dal tumulto delle Città tichiamando a falire con esso lui il Taborre gl'invita, per ivi loro manifestare la luce della Divinità , i tesera della sua gloria, e il testimonio sedele del Divin Padre . Già ritirati fi erame i Sette penitenti in umile poveriffima abitazione, e con incredibile fervor di spirito abbraceiata avevano la povertà. e il rigore, fatti i loro cuori nell'efercizio continuo delle celefti contemplazioni oftia di laude alla lor fuprema Signora; perchè però l' odore di lore virtù , fuori ufcendo a manifeftarli , ammiratori traevane i Cittadini, lungi da ogni tumulto del popolo Fiorentino li chiama la Vergine . A falire il monte gl' invita, direi per ivi, quai fedeli Abrami, ultimare il Sagrifizio dal loro spirito, con intimare a ciascheduno: vade in terram visionis, atque ibi of. feres eum mibi in bolocaustum super unum montium, quem monstravero tibi (a) : A falire il monte gl' invita , direi per ivi quat primieri Legislatori ricevere non in tabulis lapideis, fed in tabulis cordis altamente (colpiti i precetti della celeste Sovrana; A salire il monte gl' invita, dirò più propriamente, per ivi godere, quai novelli Appostoli da Lei eletti, più chiari segni della fua gloria , e più vivi argomenti della lor vocazione. Per la qual cofa. fatta la gran Vergine for Conduttrice e Maesira : duxit illus in montem excelfum feorfum (b) . Tu fosti , o Senario , l' avventurato fortunatissimo Monte teatro insiememente, e spettatore della celeste comparfa ; i vicini gioghi . che ti circondano, e a te come lor capo forman corona , efultarono pure , e si commosfero, nel grato mormorlo degli Alberi il lor contento esprimendo ; quanto più tu, che cinto d'ogni intorno da vaga risplendentissima luce, di seggio alla gran Donna fervisti, e di Altare. Ma dove lascio il Taborre, con cui va sì congiunto di splendori il Se-

<sup>(</sup> a ) Gen. 22. 2.

<sup>(</sup> b ) Matt. 17.

Panegirico de Boati Sene Fondatori

mario; Ecco fu quello co' fuoi Appofloli Gesu ; ecco fu quefto co' fnoi Anposloli Maria. Sul Taborre il Signore di paffibile si trasfigura in glorioso : ful Senario la Vergine di gloriola si trasforma in appaffionata; candide veflimenta ricoprono il Divino Maestro; nere gramaglie ammantano la celefe Regina; là il Figliuol di Die corteggiato dalla Legge, e dai Profeti; qua la Madre del Sant' amore circondata dalla Croce , e da' ftromenti di duolo . Finalmente a tre Discepoli si rivela dalla nube voce del Divin Padre, che dice : Hie eft Filius meus dileAus , in quo mihi bene complacui (a). A' nostri Sette finalmente si sa udire Maria, e sì lor favella : Io io fon quella, che a fervirmi vi eleffi, e in questo luogo vi collocai , voi ora per Servi miei vi dichiaro, e per Figli diletti del mio dolore : in voi sempre si compiacque il mio cuore, in me prenda a compiacersi anco il vostto; e là dove con Gesti sul Taborre apparendo Mosè, ed Elia dicebant excessium, cioè ; come spiega la Glossa, ragionavano della paffione, che Cristo in breve doveva ful Golgota fostenere; Maria altresì a' fuoi Discepoli dicebat excessum , loro rammentando quelle pene crudeli, che ei già avea sul Calvario acerbamente fofferte, sì profeguendo: Questo manto lugubre, che mi ricopre, fimbolo di mia vedovanza, a voi porgo per propria divifa, acciocche nell'efferior dela veste quell' interno dolor esprimia-te, che nella penosissima morte del mio Gesu l'anima mi trafile . A tal voce, a tal vifla, oh! come intene. riti quegli estatici Contemplativi, da dolce affanno occupati, e da allegrezza a somiglianza di Pietro in quelle parole prorompendo: bonum est, nos bic effe (b): bramato avrebbono un tale spettaco!o a' loro sguardi più lungamente durevole; ma siccome gli Appostoli sul Taborre alzando g'i occhi, non altro viddero che Gesù fra di loro rimasto; così la mente sollevando i nostri Beati sul Senario non altro compresero che lo Spirito di Maria a

loro abbondevolmente comunicato nel

Che se è così, calino pur dal Monte i fette Eroi , e di un tale Spirito ripieni, ed avvampanti si lascino vedere per Pirenze, che io non dubito quelle maraviglie sieno per rinovarsi che all'uscir degli Appostoli dal Cenacolo, dopo la venuta fopra di lore del divin Paracleto per tutta Gerusalemme addivennero . Ben vel dis'io . Uditori , imperciocchè se gli Appostoli a favellare in ogni linguaggio pro ut Spiritus Santtus dabat elequi illis (c) repenrinamente s'udirono, in confermazione altresì de' nostri Beati in Appostoli di Maria i bambini ancor reneri , e lattanti , tra i quali di soli cinque Meli numeravali pargoletro il Benizzi, le lingue loro avvezze a' foli vagiti , a parlare nella propria natia faveila pro ut Maria dabas eloqui illis, perfettamente profciolfero, con chiari, e frequenti voci esclamando: Ecco i Servi di Maria, ecco i Servi di Maria. Stupivano lo sò i Giudei, e fopraffati da maraviglia, e non fono questi, dicevano, ch'ora parlano, Galilei? come dunque noi tutri a parlare nel comun noftro linguaggio gli udiamo? Stupivano i Fiorentini, ed attoniri anch' effi ripigliavano, e non fono questi ch' ora favellano balbertanti fanciulli ? e come dunque le labbra ancor lattanri aprono ad arricolare sì chiari accenti? E chi sono questi, replicavano i primi , che sì grandi fublimi cole rivelano? E chi sono quefli , ripetevano i secondi , che l'età più innocente , fatta prodigiosamente loquace con sì degni encomi celebra , ed efalta. Chi fono questi, soggiugnevano altri, chi fono questi? e non fono quelli , che nati al mondo , da noi offequio efigevano, ed ubbidienza, ed or gli vediamo a noi prefentarfi per effere fovvenuri in atteggiamento di supplichevoli? E non sono quelli, che la Città abbandonando, la ricchezza, ed il faste, la solirudine hanno abbracciata, la povertà, l'abbiezione : Sono pur quelli, che la gran Madre Fi Dio pet Servi finoi già fi eleffe, ed or came tali, non la fama no memogorra con tromba ingannevole, ma l' innocuma verace con lingua di latte afperfa li manifelta. Ben diunque eglino canto, e mille volte beati, ai quali la bella forte è tocca di venir nominati, ed effer Servi di quella gran Vergine, cui il fervire è più pregevo-

le d'ogni regnare. Il. Ma omai è tempo che i novelli Appoftoli di Maria imprendano a diffondere in altri quello spirito, di cui sono stati ricolmi, ad altri comune fa-cendo la grazia di lor vocazione, e propagando ne' loro spirituali Figliuoli quella servità , a cui li destinò l' Im-peradrice del Cielo . Ecco quanti già non fol da Firenze, ma ancora dalle vicine Città sen volano al Senario per effere ammessi al loro numero, e con effi confegrarfi in offequio della celefle Regina . Ma oime, che veggio! per quanto a gara facciali ad affalirli e la divozione dei popoli, e il configlio de-gli autorevoli, stabili e fermi i nostri Eroi nel basso sentimento di loro medefimi , fono rifoluti di non dividere ad altri quel ricco tesoro, che a loro foli fu concesso di rinvenire, quasi timorofi che loro accada, come a que' fiumi, che per diramarfi in più rivi fuori uscendo a fecondar con lor acque d'erbette, e fiori le valli, bene spesso manchevoli ne divengono, e impoveriti . L' umiltà che ne lor cuori profonde gittò sue radici , loro non permettete di nutrire pensier sì alto di farsi autori d'un nuovo Ordine , e Padri di numerofa figliuolanza. Ma deh, perchè non potea io con cuor prefago trovarmi un poco al loro lato quando l'umiltà fi sforzava di ritirarli da impresa al Mondo tutto sì vantaggiofa, che io credo certo, che dileguato ogni timore, gli avrei incaloriti all'impegno. E come, lor avrei detto, ancora flate sospessi? Oh se sapeste quanto di bene frate per arrecare in un tratto alla Cattolica Chiefa col propagarvi; mirate pure il Mondo tusto quant' egli è vallo, e poi Sappiate, che dappertutto per opera vofira, e de' vostri Figliuoli porterassi il

Tono V.

nome della gran Vergine, la compaffione a' fuoi Dolori inferendofi in ogni cuore . Quanti , le fpalle al Mondo volgendo, ammantati di vostre divise fantificheranno dove Chiostri, e dove diferti, e a Verginelle innocenti quanti asili apriransi di sicurezza. Che se tanto poco ancor vi sembrasse, non mancheranno già altri, chi al vizio oppo-nendofi, e chi all' Erefia, quello perfeguiteranno da Pergami colla voce. e questa dalle Cattedre colla penna e anziche cederle punto timoroli libero il campo, ove più forte trionfa, l' impugneranno, fino a testificarne co' fedori, colle agonte, col fangue la lor costanza, e vol ancor esitate in risolvervi alla grand' opera, per cui tant' anime d'ogni età, d'ogni ordine, d' ogni festo giugneranno a popolare le Selle? e perche tante refilenze, tante ripulfe?

Non ci diam pena però, miei Signori, non ci diam pena: anco gli Appostoli ristretti nei soli confini della Giudea stabilito aveano di non far comune alle straniere Nazioni la vocazion della Fede, quali cola loro convenevol fembrando di arrolare alla Croce popolo incirconciso, e involto nell' ofcure tenebre della folle gentilità; ma ben presto dal Cielo il Signore illumino le lor menti, da quelle togliendo ogni dubiezza, mentre follevato in ispirito Pietro , vide scender dal Cielo ample candidiffimo lino, in cui come già nell' arca mirabilmente confederati mirando ogni forte d' animali sì volatlii che terrestri , venne con tal miffero a chiaramente conofcere doversi ammettere alla Chiesa di Cristo in unione di carità, e di sede ogni Nazione più barbara, e infede-le, acciocche dall' uno all' altro Polo vedeffe abbracciati i fuoi dogmi il Vangelo, e avesse seguaci la Croce. Lodi sieno pertanto alla gran Vergine . che con somiglievole misterioso argomento dal cuore degli umili fuoi Appolloli ogni temenza togliendo, in generola fortezza d'animo coffantemente gli ereffe. Nel più crudo rigidiffimo Verno, in cui di gelo ricoper-

Gg

to il fuolo, e di nevi onufta ogni pianta , spogliata di frondi e di foglie miravati d' ogni intorno, fece Ma-, ria di repente germoglio vaga predigiolissima. Vite, che in sette propagini diramandos, e queste in più tralci, non meno ornata di verdi pampani , che ricca di dolci uve comparve . Ammiratore al nuovo prodigio divenne lo fguardo degli umili Penitenti, ma addottrinata ne rimafe la mente, ben da ciò intendendo dover effi col nobil germoglio di numerosi Figliuoli stender loro radici per l'Universo, a somiglian-2a di quella Vite , di cui favella il Profera: Extendit palmites fues ad mare , O ufque ad flumen pripagines ejus . (a) Ed eccoli da un sì bell' eracolo incoraggiti, abbandonata la solitudine, la mente, e il piè rivolgere all' Appoflolico ministero di servorose Missioni per acquistare nuove anime a Dio, alla Vergine, e all'Istituito. Ma chi potrà feguir le traccie de'zelanri Campioni , fe a somiglianza dei Discepoli di Crifo, divisa infra di loro alle Vangeliche predicazioni la terra, già li miro cel bacio di pace l'uno dall'altro dipartirfi, e a lontane opposte Regioni inoltrarfi. Bel vedere , Signori miei , zelo mirabile degli Appostoli di Marja fatti emulatori degli Appoltoli del Re-dentore. Spiccaronfi i primi da Geru-falemme per arrecare Gesù Crocisso; Pietro a Roma, Andrea alla Grecia, Jacopo alle Spagne, Tommafo all' Indie , e ciascun altro a ciascun altra barbara e rimota Nazione .. Spiccaronfi da Fierenze i secondi per annunziare Maria Addolorata, Aleilio alla Tofcana, Manetto all' Umbria ed all' Emilia, Sostegno alla Francia, alla Germania Uguccione, ciascuno in fomma a ciascheduna Provincia, e perchè allagran meffe, che promettevanti, fcarfi pur anco erano gli Operaj, ascritti ben softo all' Appostolato nuovi Discepoli el' inviarono quali alla Palestina , quali alla Tartaria, quali al nuovo Mondo, giacche un fol Mondo troppo angusto sembrava all'ampiezza de' loro cuori, e alla vastità de' loro desideri, , onde ben

di loto potelle nuovamente ripoterii :

Cr in fines orbit terre verba euram (b) . Beache a dir vero , ed in quai tempi credete voi imprendessero eglino opera sì grande e malagevole? In tempi forse ne quali il Mondo qual mare in calma godendo sereno Cielo , tranquilli flutti, placidi venti ad ogni più lunga, e faticola navigazione promettello ficuro porto? in tempi forse, ne' quali la Catrolica Chiefa non fosse impugnata dall' armi , o perseguitata dall' Eresse, e ne' quali le umane cose in tranquilla pace composte , le cristiane virrà fiorissero, e la pietà si seguisse ? Ah, che non occorre lufingarci; tempi anzi furone quelli sì infetti, sì torbidi , sì maligni , che più contrari non ebbe al fuo mantenimento la Religione, più favorevoli a' fuoi progreffi la scelleraggine . Oppressa pel tirannico giogo dell' empio Federigo la Cristianità, fi vide la Chiesa quello appunto impugnata, da cui sperar potevane più forre difela . Quindi copioli elerciti d' Alemanni , e di Saracini comparveto ad inondare l'Italia di fangue e : flrage, e crescendo di giorno in giorno l'erapio furore , quanti Religiosi avreste veduti crudelmente trucidari , quanti Prelati sommersi , quanti Por-porati prigioni! Che più ? lo stesso Ponrefice avrefie veduto perleguitaro, ramingo, mutare più d'una fista e cielo e suolo. E qui lasciero di dirvi le rivoluzioni d'intere Città, fottrarte dall' ubbidienza del Vaticano, le quali abbastanza prediste il Cielo con comparte funesse or d'eserciti guerreggianti, or di stelle sanguinolenti, l'atia con grandini imperuolissime di pierre, e la terra con replicati orribiliffimi - scuotimenti; nè meno vi rammenterò i danni succeduti in appresso a cagione dell' Impero Occidentale lungamente vaccante . Piuttofto dovrò accennarvi come allora più che in altro tempo refa audace, e baldanzofa a imperversar l'Eresia , sfrenatamente insolentendo qual torrente impetuolo, che più non ha argine, che lo trattenga, da mille lati

(bocco...

- shoccò ad inondare colla gran piena l' Europa tutta. I Valdesi, gli Albigefi, i Flagellanti, ed altre fopr' ogni credere ianumetabili Furie di Abisso, parvero comparfe al Mondo per offuscare di tetra infernal caligine la luce del Vangelo, ed il candor della Chiefa. Quelli, sì quelli furono i lagrimevoli tempi, ne' quali i noftri Zelantiffimi Etoi l' impegno presero d' insinuare nel cuor degli uomini il culto, la pietà, ed una tenera compassionevole divozione verso la Vergine, e quando non per altro quelti nutrivano cuor in petto , che per fomentare discordie , impugnar ferro, e sparger sangue. Chi pertanto non vede quanto ardua fosse

l'impresa, e malagevole.

Ma quanto ardua, altrettanto fu degna del loro Appostolico Zelo. E che gran gloria sarebbe stata degli · Appostoli di Cristo, se nella propagazion della Fede incontrate non avellero tante difficoltà, quante loro fi prefentarono e per parte dell' Ebraismo giunto al fommo d'un' offinata moffruofa perfidia, e per parte della Gentilità arrivata al più profondo d'una cieca, fuperffiziosa ignoranza? in questo la fortezza mostrarono, ed il valote, mentre da quelli appunto riscosse venerazione la croce, appo i quali era di scandalo, e d'ignominia; e da quelli appunto riporto fiima il Vangelo, appo i quali era riputato fioliezza : Judais quidem scandalum, gentibus autem fluttitia (a), e contro un intero Mondo furibondo, e fremente giunfero con cuor intrepido a spezzar idoli, proscriver leggi, abolir riti, diffrugger templi, e convertire in adoratori del Crocifisso quanti al Demonio consederati preflavangli vaffallaggio. E forfe che alttettanto non ottennero gli Appofloli di Maria, e all'atduità dei loro cimenti non corrisposero gloriose palme ? Oh quante, oh quali, Ascoltato. ri! anzi così il tempo mel permetteffe, come additar vi potrei a immortal gloria degli Appoftolici noffri Operaj dove i femi sparsi di vangelica perfezione, dove la zizzania scelta di vi-

ziofiffime coflumanze . Per 'una parre vedtefte co' verdi olivi alla mano richiamata nelle Città a ripatriare la pace, per l'altra colle cerafte velenofiffime al fronte coftretta da quelle a ir efule la discordia. Que alla Carità accendete in seno celesti fiamme di scambievole dilezione , e là in cuot dello Scisma estinguere le infernali, e la Fede trionfatrice spiegare maeste-vole il suo vessillo, e l'Eresia snervata mordere lagrimante le sue catene. E come no, dilettiffimi Afcoltatori? Tenacissimi usuraj mutati in libetali Limosmieri , ostinatissimi Manichei convertiti in penitenti Anacoreti Scismatici innumerabili ricondotti all'union della Chiesa fu per opera del Monaldi e tanti peccatori richiamati a penitenza. E tanti Eretici acquiftati alla vera Fede non farono parti dovutl alle fatiche d' un Aptella, e d' un Uguccione? Veggo l' Amide, che colla foavità del tratto ha forza d'eccitare ne petti più intiepiditi vive fiamme di celeste insuocatissimo amote . Scorgo il Softegni, che coll' efficacia del persuadere innamora i cuori alla purità conde novelli Spofi fi veggono nello fleffo più lieto di delle nozze, posposto ogni piacer conjugale, di conserva volariene a' Chiofiri . Miro il Falconieri qual Angelo di pace comparir per Firenze, mentre più intestini regnano gli odi, e di casa in casa ereditarie scorrono le discordie, e compotre in amichevole vincolo d'alleanza gli animi più discrepanti, e dileguarne qual Sol ogni ombra; ergere in Siena con un Monistero di Religiosi un Seminario di Martiri, e di Beati, e coll'esemplo di Giuliana la degna Nipote presentare a Maria numeroso stuolo di Vergini, e di Matrone rapite dal luffo, dalle vanità, da' piaceri. Buonagiunta discerno . . . Ma mi perdoni la vostra pietà, o Signori, io non ho tempo di sì minutamente diffondermi , e in vece di imitare que' giardinieri , che ad uno ad uno i fiori spiccano più odorosi , mi convien fare a guila dei Mietitori, che le biade e manipoli confusa-Gg 2 mente

mente ravvolgono. Dirò bene, che se per comprendere il frutto, che riportarono gli Appostoli in vantaggio della Croce, e a gloria del crocefiso, bastevole è il dire che in un sol giorno tre milla seguaci acquistarono al Redentore; per argomentar quello, che ne ritraffero i nostri a favor della Vergine, basterà il dire che in pochi luîtri dieci mila Religiosi Claustrali le consecrationo, oltre tanti Collegi istiquiti di Vergine Mantellate, tanti Oratori eretti di Adunanze laicali, tanti-Re, e Monarchi ammantati della lugubre divisa di Maria Addolorata; che però se a gran consolazion degli. Appostoli affoilate concorrevano le genti, e a loro piedi il prezzo di lor vendute fostanze a comune sovvenimento. ponevano, bel contento farà flato. de' nostri Eroi vedersi a' piedi numerosa corona d'infervorati Fedeli, che abbandonate le ricchezze, e piaceri, da effi chiedevano caritatevol ricetto o fra l'angustie d'un Chiostro, o tra gli orrori d'un Romitaggio ...

E qui ben m' avveggio non poterfi ormai più disgiugnere dal. Zelo, con cui i nostri Beati animoli si feceto a propagare felicemente l' Appostolato, quella facoltà così ampla, ficcome da Crifto conceduta agli Appostoli, così da Maria comunicata a' fuoi Servi di oprare a loro talento predigia, & figna magna in populo (a); Quindi evvi forse promessa alcuna farra da Cristo agli Appostoli nel Vangelo, che non fiafi ne noffri Eroi compiutamente verificata? Ma quale quale, ch' io la ri-Sappia? Forse quella di debellare i Demonj ? Damonia eficient (b) ? Ma quanre, e quali intere Legioni di Falangt tartatee debellarono un' Antella , ed un' Amidei chbligate all' Impero potente dalla lor voce di sloggiare da Corpi offeffi , che con poffello tirannico da tanto tempo ingombravano? Forfe il dono d'usare firanieri linguaggi? linguas loquentur novas (c)? Ma ci quanti mai, e di quali apparvero al un tratto perfettamente forniti un Soflegno, ed un Uguccione, qual' or ad effi convenne paffare di popolo in popole, e di nazione in nazione per iftabilire tra gli Orrodossi la Fede, e fre gli Eserodoffi distruggere l' Eresia ? Schiacciare il capo a' ferpenti , oppur dileguarli ? Serpentes tollent (d) ? Il Manetto dal Senario con un fegno di Croce gli dileguò, e sì lontani, onde più il lor fibillo non fi udiffe , non che i loro morsi si paventassero, convertendo i loro Covili in austerissima Anacoretica abitazione ? Bere velenimortiferi fenza nuocere ? Buonagiunta il bevette , nè gli arrecarono pocumento i nocumento bensì arrecarono a quel sacrilego Usurajo mercante da lui più volte fervidamente riprefo, che forto spezie di offerta caritatevole gliel' inviò, restando il misero nell' atto stello, che il Beato le labbra all' avvelenato vafo appressò, secondo quefli prediffe, da impenitente morte colto improvvisamente, e prosteso. Im-porre finalmente sopra languidi corpi falutevolmente la mano, e da ogni qualunque malore renderli (gombri ? ma troppo lunga tela avrei qui a telfere fe io voleffi minutamente ridirvi, siccome degli Appostoli si rammen-ta, a quanti ciechi la vista, a quanti muroli la loquela, a quanti florpi l'. bero l'uso del camminare, e per fino a' morti fleffi , e nelle più profonde lagune sepolti la vita gli Eroi dei quali favello , novellamente ridonaro. no. Ma che stupire di ciò, troppo Maria erafi impegnata d' accreditarli . di proteggerli , d'illustrarli . Parki pure, fe il vero non dico, parli per me in Firenze que l'adorabile immagine della Santistima Annunziazion di Maria, a cui sebbene manca per favellare umana voce , sono per lei tanti prodigi, dei quali va, non faprei dire fe adorna più, o ricolma. Quell' ammirabile sagrofanto volto, che all'orare dei Beati glotiosi Padri , Angelo scele ad effigiare non solamente le grandezze di Maria ci dimestra, ma ancora i pregi dei servi suoi ci rivela, che in ri-

(a) AA. 6. 8. (b) Marci 16. 16.

compensa del loro merito degni furono di ricever dal Cielo sì raro pegno . E per verità chi non vede aver volato Maria co' Servi suoi appunto sar ciò che Cristo già fece prima co' fuei Appolloli , rimanendo invisibilmente fra effi omnibus diebus ufque ad consummationem seculi, (a) e di poico' primitivi Fedeli , loro vifibilmente apparendo ; imperciocchè ficcome nel primo Tempio, che a divini Misteri pubblicamente si aprì, e al Salvatore so-lennemente si dedicò, apparve l'Im-magine di questo sull'Altar massimo della superior parte delle pareti quanto mirabilmente , altrettanto indelebilmente effigiata-, così nel primo Tenrpio, che i Servi gleriosi della gran-Vergine al di lei special culto, e onore eressero, volle questa apparirvi prodigiolamente dipinta, ma a fon iglian-za dell'Iride, che i fuoi colori dal Sole unicamente riconosce .; onde ben fia che ovunque d'essa n'andrà l'Esfigie o in bronzo, o in oro impressa, e il di lei nome pafferà di bocca in bocca, di gente in gente, di regno in regno; ovunque pure di bocca in bocca, di gente in gente, di regno in regno ne vada di quefti , e fe ne cele-bri lodevole rimembranza.

III. Una fol cofa però sembra che oppor mi possiate, ed è, che gli Appostoli il Ministero loro commesso di propagare la Fè di Crifto, cel Martisio generolamente fugellarono ; dov'è che gli Appofloli di Maria-l'opra di propagare il di lei culto, e la compassionevole di lei memoria cel Martirio giunti fieno a conteflare? Morì Buenfiglio; ma più fimile a un Sol che nasce, che a un Sol che tramonta, mentre da Maria fenfibilmenre invitato con quelle delci parole : veni , bone Fili , bone Fili mi , pronto parti le Spirito, e in vece di timanere il volto offuscato da pallidezze, comparve ridente il·labbro, brillante il ciglio, e la faccia tutta risplendentiffima . Spird Monetto , ma qual lieto Cigno su quell' eltremo la gran

Madre salutando con dolce canto. Eslò l'anima Aleffio, ma come la Spofa de' Sacri Cantici innina fuper dilo-Aum fuum , (b) che amorolo affrettatofi a prevenirla l'onorò del diadema prima di por il piè nella Reggia. E fe Buonagiunta dall' Alrare mi fi presenta spirante in atteggia mento di Crocififfo, colle voci flesse del Redentore (clamando: in manus tuas Domine , commendo Spiritum meum, (c) fu di ciò Ministro l'amore, che in tutto lo volle somiglievole al suo diletto; E fe nel transito dell' Amidei avvampante il Senario apparifce , non fono quelle fiamme al di fuori accele dalla barbarie, ma dal di lui curore per impeto d'ardentissima carità esalate . E le finalmente alle agonie di Softegno . e di Uguccione , copia d' Angeli dal Cielo Cende, non arrecano palme alla mane per simbolo di loro Martirio, ma svellono gigli per contrassegno di lor virginal candore . Morti tutte in vere fingolari prodigiofiffime, ma che sembrano più proprie di solitari contemplativi , i quali in dolce tranquilla pace ripofano, che di valorosi Campioni-, i quali ad ardui ci-mentosi perigli s'espongono Manco dunque a nostri Beati, come ad Appostoli il Martirio, sì, ma non man-cò al Martirio de' nostri Beati come di degni Appoltoli ferventiffimo l' affetro, per cui anzi sì l'infuocata brama i loro cueri infiammò , onde annelanti a riptracciarle n'andarono e fra popoli tumultuanti, e fra nazioni ftraniere, non per altro quafi la lorovita apprezzando che per sì bel motivo giugnere un dì a generofamente fagrificaria , non ascrivati dunque a lor difetto ciò, che fa disposizione di Provvidenza sufficientemente paga da' loro desii, giacche al dir di Girolamo: in Martyre voluntas, ex que ipfa mors nafcitur . coronatur .

Se non che, e qual timidezza è mai oggi la mia di favellare ? Sapete , o-Siguori , perchè a'nostri Beati in morte mancò il Martirio ? perchè Martiri da.

<sup>(</sup> a ) Mutib. 28, 20. ( b ) Cant: 8. 5. ( c ) Luce. 21. 46.

ri da lor medefimi fi rendesfero in vita. E' vero che non ebber sì bella forte . di vedersi co' ceppi a' piè , e carene alle mani in olcuro Carcere rinferrati; ma Dio immortale! qual Carcere per non dir tomba più orrenda può rinvenirsi , che rassomigli quelle spaventovoli caverne, che abbandonate dalle Fiere del bosco per sì lungo tempo in pregio ebbero d'abitare? Quella del Falconieri sì angulla, che non valendo a capirlo su di mestieri che alle incallite ginocchia i macigni resi men duri cedessero . Quella del Manetti sì oscuta, e prosonda, che ad ingerir lo spavento basta quel saffo, che dali'erta scoscesa rupe precipitevole suori pendendo a chi il piè dall' ingresso porge, e l'occhio al Cielo innalza, orrore induce, e racapriccio. E' vero che crudel ferro di Manigoldo non giunfe a trar lor dalle vene silla di sangne, ma Dio immortale! quanto ne traffero da' lombi fisibondi i cilici, e dagli omeri spietari i flagelli? Oh quante volte di vivo sangue intrise si videro le vesti, di vivo fangue spruzzate le mura, di vivo fangue allagato il pavimento, ed effi in così orribil tempella sparuti, laffi . e femivivi , quafi vittime volontariamente (venate , cader efangui . E non era un consinuo Martirio un vivere sì sientato, in cui le vigilie, le inedie , le rigidezze sacevano dei loro Corpi cotanto rio governo. Certa cola è che Goffredo Cardinale am-

rarle per non lasciarvi dal peso op-Che che sia peiò di quesso, ad altro più nobil Martirio la Regina dei Martiri ferbati avevali. Soffrirono gli Appostoli ne' loro Corpi crudel Martitio, perchè configurar fi dovevano a

plissimo, che poi su assunto alla Cat-

tedta di Pietro col nome di Celessino quarto, dopo avere personalmente vi-

firata l' Alvernia, e Camaldolo, Ere-

mi di quel rigore che ognuno sà, sa-

luo in apprello il Senario sì atterrito

rimafe dalle penitenze, che colà pra-

ticavanti da' nostri Beati, che non du-

bitò di feriamente pregarli a mode-

pressi stentajamente la vita.

quindi effendosi fopra di questo congregati a tormentarlo i flagelli, i chiodi , la Croce : Croce , chiodi , e flagelli dovevanti agli Appostoli , come a quelli, che nella lor carne esprimer dovevano il cruento olocausto . Ma chi sa dirmi qual sosse il Martirio per cui Maria sopra d'ogn' altro ne riportò la corona? Qual ferro andò a ferirle la carne! Niuno, niuno. Martirio d'amore fu il suo, e non di saugue : La spada del dolore il corpo non divise no, ma lo spirito, allorche a piè della Croce per forza di compafsionevole afferto le piaghe di Gesù disperse nel corpo, a Maria nell' anima impresse . Ecco ecco per tanto qual Martirio dovevasi agli Appostoli di Maria, quello appunto proporzione-volmente ne loro cuoti foffrire che nel suo la lor Regina sostenne . Per la qual cola fe Giovanni allorche divenne Figlio di Maria, come Maria (ul Calvario uno stesso Martirio patì nel cuore; allorche i nostri Beani sul Senario, quasi in un altro Calvario da Maria dichiarati furono Figli del fuo dolore, da Maria pure le pene ereditarono, ed il Martirio: Martirio ben degno di quella palma , che fin dall' ora ella fieffa dal Cielo lor dimoftrò; e se il Redentore per ravvivare negli nomini la memoria di fua paffione nelle membra del gran Francesco le fagre piaghe improntò col renderlo fimile a sè crocinsso nel Corpo , per infiammare Maria i Fedeli nella rimembranza de' fuoi dolori, nell' aninie fortunate degli eletti fuoi Servi ne dettillo le amarezze col renderli simili a sè martirizzati nel cuore, martirizzati dico colla gloria d' un priplicato Mariirio , di ardentissimo desiderio , di severissima penitenza, di cordialissima compassione. Ed eccove nell' Appostolato di Maria adembrati sebben rozzamente i pregi più fingolari dell' Appostolato del Redentore. Che più per tanto rimane se non che voi , o gran Padri , benignamente ricevendo , e l' Orazione, e l'Oratore, a me perdoniate, se in parlando di voi , quantunque abbia

Crifto come membra 41 lor Cano .:

abhi, detto quanto lo feppi, non pebo avrò detto quanto il metro voltro chiede, che io diceffi. Ah che una consideratione dell'appara prado può giugnere a favellare di tanti Eroi, quando più limpua anori feccode, forfe non farebber valevoli a favellare d'un folo. E voi firatanto i, Uditori, daquanto ho detto avrete ballevolmente raccolto, a chi nelle voltre o fpier raccolto, a chi nelle voltre o fpi-

HAG 2007 5.21

Emer del Tomo Quinto

nematic Congl

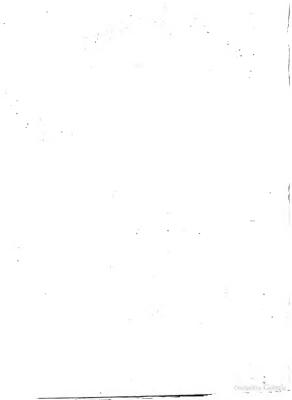





